

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









809 C349 1727



### OPERE VARIE CRITICHE

D I

LODOVICO CASTELVETRO

GENTILUOMO MODENESE

Non più stampate,

COLLA VITA DELL' AUTORE

SCRITTA

DAL SIG. PROPOSTO

LODOVICO ANTONIO

MURATORI

BIBLIOTECARIO

DEL SER.MO SIG. DUCA DI MODENA.



IN BERNA, MDCCXXVII.

NELLA STAMPERIA DI PIETRO FOPPENS.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

rolly or

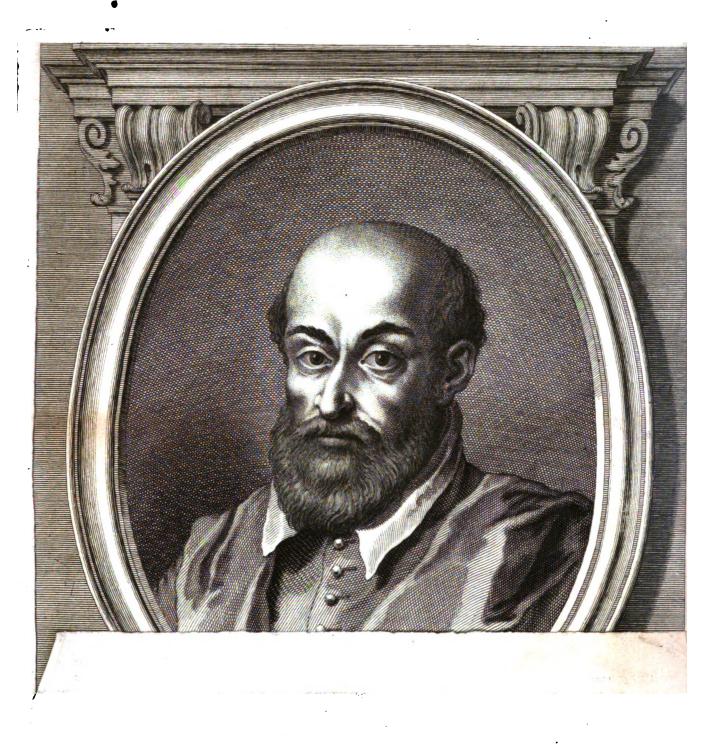

Digitized by Google

indial.



## ALL' ILL. SIG. D. TEODORO ALESSANDRO MARCHESE TRIVULZIO

### FILIPPO ARGELATI

IU' volte meco stesso deliberato avea, gentilissimo Sig. Marchese, di sar sì, che nel mentre van premendo i nostri Torchj li sogli delle Storie d' Italia, pubblicar potessi qualche altra più brieve raccolta di cose, che nell' Italia stessa prodotte, gran satto non si scossassero dal mio primiero disegno già palesato nella Presazione stampata su'l primo Tomo di esse, perche nella dura satica di quell' opera pur troppo grande, servisse questa colla sua varietà come di riposo a rinsorzarne più vigorosamente la lena; e quel piacer ne recasse, che suol gustare colui, che avvezzo sempre ad un cibo, quantunque delicato e prezioso, pur talvolta de' meno pregievoli nutrito, li sperimenta hen graditi al palato. Mi venne addunque pensiero di prepa-

preparare una nuova edizione di materie valevoti ad abbellire lo stile degl' Italiani, e far così più comuni le regole della nostra selicissima lingua'da moltë de nostri Letterati già con sommo studio, è lunga offervazione fondate; sperando, che sparsi di muovo nel popolo libri di cetal forta fossero per discacciar tosto in esileo dalle Segretarie, da Tribunali, dall' Accademie, e da Sagri Pulpiti stessi quelle strane maniere di dire, che pur troppo vi sono state introdotte, o dallo smoderato ingegno de' Romanzieri, e Poetastri, o dalla servile imitazione di quelle d'altre Nazioni, che trasportate in Italia v' hanno formato mostruosi, anzi ridicoli innessi; se pur la più grave pesse a noi non sia venuta da' vani concetti degl' oziosi Cortegiani, che così le cose, come le parole han bruttamente malmenato. Ma ben supete Sig. Marchese, che non per ciò, ch'io mi doglia della corrotta Italiana eloquenza ne' tempi nostri, m' intendo di torre il pregio a tanti eccellenti Scrittori, che vivono, e poco avanti lasciarono di vivere coi padri nostri, degni per la di loro dottrina, ed eleganza d'effere annoverati fra i più celebri dell'età passate: vaglia però il vero, se in tanta copia di libri, e tanta diversità dei loro argomenti, che a nostri giorni per ogni parte d' Italia si veggono dar alle stampe, andaremo ricercando quell' universal candore, che riluce in tutti quei del felice secolo di Leon X., nuno v' ha, che pianger non debba in confessando lo scadimento appo noi delle buone lettere, delle scienze, e dell'arti, e sopra tutto quello della nostra volgar favella cotanto in quel tempo adorna e gradita. Colpa, io non so, se de' Maestri, o della feminil delicatezza del secolo, cui sembran più che mai dure le letterarie fatiche, ed intolerabili quelle notturne vigilie in rivolgere i preziqfi libri de' Greci, e Latini Autori, d' onde gl' Italiani. di quel secol d' oro trassero a noi, come da fonti perenni, largbis smi rivi di dottrina, ed eleganza, per cui senza contrasto dell'altre Nazions

Nazioni si stabilirono allora il principato nelle helle Arti. E pur non sarebbe stato sì grave il danno, se allontanati dalle sorgenti, fermati ci fossimo a gustar l'acque da esse derivate; il peggiosi è, che corre la moltitudine alli torbidi stagni, cresciuti in tanta copia, che a gran pena si ravvisa ora il corso dell'acque chiare; voglio. dire, che in tanto numero di libri grau parte applauditi dal volgo, ben difficilmente ravvisar possono i giovani quei, che debbono servir loro di guida, o che sian degni d'esser posti per modello alla di loro imitazione; und' è che ancor quei dei nostri datti maggiori cominciano al gusto volgare a parer poco meno che rancidi, e non ben convenevoli all'uso moderno, restando loro appena un'oscuro luogo nelle Librerie fra l'anticaglie, d'onde oramai tutti sono stati sprigionati con vergogna nostra dal buon giudizio dell'altre Nazioni, fra le quali banno essi più agiato ricovero. E ben voi lo sapete a prova, dopo che tante volte mi avete narrato d' avere così gran copia veduto de'nostri libri nella Francia, Germania, ed Ingbilterra fra le mani 'di quei Letterati, che pensavate, non se l'antico Imperio appo noi si fosse mantenuto, tanti colà n'averebbe potuto trasportare o la necessità di nostra lingua, o l'adulazione, che suol incominciare le sue prime lusinghe verso i potenti dallo studio delle lingue, che signoreggiano. Ma per tornare là, d'ond'io.m' avveggo d'essermi troppo allontanato, seguendo il corso della mia passione, o per dir meglio dell' affetto verso l' Italia, fra le molte cose, che pensai poter' essere di gran profitto a chi voglia correttamente scrivere in lingua nostra, niuna più mi piacque della raccolta di zutte l'opere di Lodovico Castelvetro, e degli altri, che seco surono a grave contesa in tal materia: e già co'l consiglio di persone dottissime ne avea disposto l'ordine in sei Tomi, incominciando dalla celebre Canzone del Caro, che fu la pietra dello scandalo si Letterati di quel secolo, ma che servi diseme a produrre ottimi frutti **₩** 2

frutti nell' opere bellissime, che per tal cagione dall' una, e dall' altra parte surono date alla luce. Alla Canzone averei voluto sar seguire le poche cose segnate dal Castelvetro su di essa, ed a queste l'Apologia de gli Accademici di Banchi, la quale siccon' ebbe in ristosta l'altro picciolo libro intitolato Ragione d'alcune cose notate &c. così l'ordine richiedeva, ch'all' Apologia succedesse. A Girolamo Zoppio, che volle ancor esso entrare per terzo nella contesa, dato avea dopo il suo luogo, anzi al di lui Discorso intorno ad alcune opposizioni di M. Lodovico Castelvetro alla Canzone: Venite all'ombra de' bei gigli d'oro &c., che si legge stampato nelle sue Rime, e Prose pubblicate in Bologna mia Patria. Indi al Cataneo del famoso Torquato Tasso, che non poco ivi ragiona del Castelvetro, e del Caro.

L' Ercolano Dialogo di M. Benedetto Varchi dovea dar principio al secondo Tomo di questa raccolta, sendo stato composto da lui su l'occasione della disputa occorsa tra'l Commendator' Annibal Caro, e M. Lodovico Casselvetro; e poiche non andò quell'opera senza l'esame del Casselvetro, averei voluto sarle stampare appresso la Correzione d'alcune cose del Dialogo delle lingue di Benedetto Varchi, ed una Giunta al primo libro delle Prose di M. Pietro Bembo satte dal tante volte nominato Casselvetro; indi la Varchina del Muzio colle di lui tre lettere al Cesano, al Cavalcanti, ed al Sig. Renato Trivulzio uno de vostrinobilissimi Antenati, mentre meschiatosi ancor' il Muzio nella briga, pretese con quelle operette di correggere alcuni errori dell' uno, e dell'altro de' capi; e sinalmente averei chiuso questo Tomo coi Sonetti del Caro contra il Castelvetro, e colla di lui Corona, ch' ebbe la ristosta coll' altra simile dello stesso Casselvetro.

Il terzo Tomo sarebbe stato compiuto coll'edizione delle Prose del Bembo con le Giunte del Castelvetro accresciuta e corretta su l'originale, che si conserva nella celebre Bibbioteca del Serenissimo. Sig. Duca di Modona.

Il quarto rifervavo alle Rime del Petrarca sposte dal nostro

insigne Casteboetro,

Ed il quinto alla di lui non mai abbastanza lodata Poetica, ed alle Lezioni di Filippo Massini Perugino, detto l'Estatico Insensato, avendo questi ancora voluto prendere la penna contro il Castelvetro, per disendere il Petrarca dalle opposizioni, che quelle satte gl'avea nel suo Comento della Poetica d'Aristotile.

Il sesso, ed ultimo Tomo averebbe contenuta l'Esaminazione sopra la Retorica a Cajo Erennio satta da Lodovico Castelvetro, già pubblicata nella Città di Modona, ed alcune altre opere di lui non più stampate, ed unite insieme dal nosiro insigne Sig. Lodovico Antonio Muratori, di cui poco

avanti mi aveva generosamente fatto dono.

Se tale raccolta fosse stata per contenere le cose più utili a penetrare nelle bellezze della nostra lingua, ne lascio il giudizio a Voi, che tanto di autorità vi siete acquistato colla profondità degli studj, e con quel felice ingegno, che sempre regolato a livello non si scosta mai un punto dal vero. Io so ben, che mi lusingavo d'averne gradimento dagli studiosi di essa; ma quemdo era già per dar mano all'opera, mi si opposero grandissime dissicultà, che non bo potuto in alcuna maniera superare. Son elleno di diversa natura, perche in quanto a ciò, che riguarda, per dir così, la material' opera della stampa, io mi sono ritrovato in sì preciso bisogno di far continuamente lavorare tutti li nostri Torchj all'edizione delle nominate Storie, per sodisfare al genio di chi mi va continuamente sollecitando, che non è stato possibile d'avere un minimo riposo, a segno, che ho disperato di poter' ora trattener nè pure un momento quella voluminosa edizione; ma pur questa sarebbe stata facil

facil cosa da poter' acconciare co'l valermi, come bò fatto, d'altri Stampatori, e d'altre stampe. Quella, ch'a dir il vero mi ha vinto, si è: che a ristampare tutte quell'opere, non era possibile di schivare i motti e maldicenze, che vi banno sparse per entro l'un contra l'altro quelli Autori, che gravi quantunque e datti, vennero cotanto a riscaldarsi nelle quistioni, che dimenticati della Cristiana carità e mansuetudine, più di quello, ch' ad essi conveniva, insierirono, senza perdonare ad atrocissime ingiurie. Pensato avea di purgarne affatto i di loro bellissimi scritti; ma chi porvi la mano, se i più franchi Maestri d'eloquenza da me richiesti ne abborriscono l'intrapresa con ragioni tali, ch' io non saprei sì facilmente dar loro convenevol risposta? E poi come averei mai potuto persuadere, che non fossero state quell' opere storpiate con tanti taglj, che necessariamente avrebbuno dovuto soffrire? Oltre a ciò, perche lungo tempo mi era lusingato di poter ottenere il rinomato Comento del nostro Autore sopra la Comedia di Dante, co'l quale averei dato compimento all'edizione disegnata dei libri, venuta meno la mia speranza, ne abbandonai tosto il pensiero, rimanendomi salda nella mente la stima di quell' uoma degno, certa nente, d'effer comparato per la sua gran mente a qualunque si sia dell'antichità; e poiche avevo il prezioso dono, che v' ho di sopra narrato, accresciuto della vita di lui scritta dallo stesso dottissimo Sig. Muratori, mi risolsi di pubblicarlo colle stampe, non così adorno, come averei voluto, ma tale, che potrà egli comparire in scena can gli altri; ed ho pensato di porre queste operette, non tutte sorse abbastanza limate dall' Autor suo, ma che per questo sono a mio credere più da pregiarsi, mostrando esse più vivamente il di lui genio, e vivacissimo spirito imamorato solo del vera, e quell' ingegno cotanto acuta, ch' al primo volger dell' occhio sa penetrare ne' luoghi più riposti, là dove

dove altri con lunga meditazione sarebbe giunto a satica. He pensato, dissi, di pubblicarle sotto il patrocinio del nome vostro; non, perche sappia d'esser' egli reputato assai per la gloria di tanti vostri maggiori, ch' hanno illustrata nelle arsi di pace, e di guerra la nostra Italia, e per l'ampie facoltà, ch' ha piaciuto a Dio di farvi godere; poiche tali pregi, quantunque adornino la vostra degnifsima persona, pur Voi ben sapete, che non sono essi affatto vostri, ma comuni alla Famiglia, e più veramente della fortuna, cui piacque d'arricchirvene. Quelli, che sopr' ogn' altro vi fanno degno del vostro grado, e che veramente sono vostri, quelli sono, che m' hanno spinto a pregarvi d' impegnare l' autorità vostra in difesa del Castelvetro; intendo la vostra dottrina, e quella mente così felice, che saprà vendicarlo da qualunque offesa. Ella è, di cui ha bisogno il nostro Autore, al quale non mancarono anche dopo la morte moltissimi contradittori, e forse non-mancano ancora; essendovi chi di troppo minuto e secco, per dir così, lo va tacciando, chi di troppo ardito, e chi di facile a pronunciar giudizio delle cose.

E pur tali accuse altro fondamento il più delle volte non banno, che la debolezza stessa degli Accusatori, per cui non vagliono a seguire gli altissimi voli di quella mente sublime, che non seppe lasciar luogo non penetrato dalla sua esatta ricerca; ond' è che puo con ragione dar poi quei giudizi, che tanto si dilungano dalla volgar'opinione.

Niuno certamente meglio di Voi, gentilissimo Sig. Marchese, potrà sossenere l'impegno, per lè vostre splendidissime qualità, e per la somiglianza degli acuti pensieri, che, se ancor vivo sosse il Castelvetro, vi stringerebbe seco in indissolubile amicizia, ed ansiosi l'uno e l'altro d'acquistare le più prosonde dottrine, vi porrebbe il comun genio ad uno stesso partito. Accettate addunque con animo generoso, come solete, questo mio picciolo dono in mercè delle

dete il suo nome, che ritorna di nuovo alla luce in questi sagli. Saranno le cose di lui lezione degna di voi, e la vostra disesa conveniente a lui; ed io averò con ciò sodisfatto alla stima, che bo per il Castelvetro, ed alla servitù, che vi prosesso, e che mi renderà sempre desideroso di ottenere il vostro cortese aggradimento.

# DIFESA DELLA VITA DI LODOVICO CASTELVETRO:

Hi in leggendo le fanguinose Declamazioni dello Scrittore dell'Eloquenza Italiana contra di Lodovico Castelvetro, e dell'Autore della sua Vita, non si sarà nauscato, bisognerà dire, che abbia uno stomaco ben forte. E chi per avventura se ne fosse anche compiaciuto, certo mostrerà un gusto ben depravato. Nè pur contra i Luteri e Calvini è da lodare una tempesta sì fiera di bile e d'irrisioni. Dovrebbe ognun sapere, che lo spirito della Carità Cristiana è so spirito della Chiesa Cattolica; e tale, ch'essa avrebbe caro di trovar tutti innocenti, e brama di esercitar più la Clemenza, che il rigore ad imitazione di quel Dio della Carità, che l'ha piantata. Perciò non ha disgusto, che si prenda la disesa de i Rei, e che il Cristiano si studi di scolpare e giustificar l'altro Cristiano. Ma questo Critico spirando solamente furore, e accanito contra del Castelvetro, il vuole per diritto o per traverso Eretico. Si può egli sapere il perche di tanta rabbia? Noi nol possiamo più dimandare a lui. Gliel'avrà ben dimandato Iddio nel suo Tribunale; Dio, che è giustissimo scrutatore de' cuori; e così non fosse, avrà forse ritrovato fitto e radicato nel cuore di lui un' astio terribile, un' odio implacabile contra dell' Autore di quella Vita; per battere il quale, egli poi se l'ha presa così disperatamente contra del Castelvetro medesimo. Gli abbia Dio avuta misericordia.

Ma veramente il Castelvetro su egli sì o nò Eretico? Non v'ha dubbio, che sopra il Castelvetro caddero sospetti d'Eresia; e però egli spontaneamente andò a Roma per discolparsi. Ma apprendendo i rigori di quel Tribunale, appena incominciato il processo, se ne suggi. Fu, e con ragione sulminata contra di lui la sentenza, e dichiarata Eretica la sua persona, secondo lo stile dell'umana Giustizia. Altro non ha sostenuto l'Autor della Vita, se non che da ciò punto non risulta, che s'abbia necessariamente a credere il Castelvetro tale in esfetto, quale fu allora dichiarato; perchè egli non fu nè confesso, nè convinto, e solamente su condennato come contumace a cagione della sua suga. Anche la Giustizia Secolaresca tutto di condanna in contumacia qual reo d'omicidio, di furto, e d'altri misfatti, or questo. or quello; perchè dal non comparir' egli, o dal fuggire nasce una giusta presunzione, che quel tale sia reo. Ma da quest'atto non nasce giammai una certezza della sua reità, perchè questo tale può anch' essere innocente. Grida qui ferocemente il Critico: Tutti gli Eresiarchi furono condannati in contumacia; e se questo giova a favorirli, Lutero, Calvino, il Vergerio, l'Ochino con tant' altri, giusta il linguaggio di questo nuovo Teologo, e Avvocato, saranno tutti salvi e innocenti. Spropolitato paragone, e illazion troppo strabocchevole. L'Autor della Vita del Castelvetro alla pag. 35. avea chiaramente protestato, ch'egli non intendeva di scolpare nè di difendere il Castelvetro, perchè egualmente erano a lui ignote le accuse e le giustificazioni. A lui bastò di dire, che il Timore e la Fuga non sono segni sicuri di causa cattiva, e che posfono accordarsi ancora coll'innocenza, e colla retta coscienza. Chi parla così, non pretende, che il Castelvetro fosse veramente Innocente. Solamente sostiene. che non si può infallibilmente dedurre dall'essersi fottratto al Giudizio, ch'egli fosse caduto nell'Ereha. Ma come tirar qui i Luteri, i Calvini &c. cioè Eresiarchi, i quali furono condennati, dappoichè in faccia di tutta la Cristianità ebbero sparsi pestilentissimi Libri, e mossa apertamente guerra alla Chiesa di Dio? Se non comparvero essi a Roma in persona, comparivano ben da per tutto le loro Ereticali sentenze; e queste le riconoscevano essi per sue; e di queste ancora publicamente si gloriavano, con ridersi di chi li citava a Roma. Che paragone dunque c'è frà questi flagelli del Cristianesimo, e il Castelvetro, il quale mai non prese con Libri apposta ad impugnare la dottrina della vera Chiesa; e se si ritirò in Luogo libero, fu solamente per paura, e perchè non potea stare fra' suoi Cattolici, e sempre fece premura di essere rimesso in grazia della Chiesa Santa sua Madre?

Aggiunge il Critico alla facc. 523. che l'Autor della Vita, recitando un passo del Cardinal Pallavicino, si compiace di portarlo mutilato, tralasciando le seguenti parole. Ma il Critico sa bene (benchè s'infinga di non saperlo) che l'Autore in tanto non portò quell'altre parole, perchè valendosi della prima nobil' edizione in foglio dell'infigne Storia del Concilio di Trento, non s'avvisò punto, che il Cardinale nella seconda edizione in quarto avesse fatta una giunta, là dove parla del Castelvetro. Rapporterò io dunque ciò, che l'altro ha tralasciato. Dopo avere il Cardinal Pallavicino raccontato nel Lib. XV. Cap. X. come il Castelvetro, fatto ricorso al Concilio di Trento per discolparsi, altro non potè ottenere, se non che si presentasse al Tribunale di Roma, con promessa nondimeno di buon trattamen-

to, ancorche fosse reo, seguita a dire: Ciò valse affidarlo ma per brev'ora, e senza prò. Imperocchè essendosi egli quindi a pochi giorni costituito in quel Tribunale (il primo suo esame su nel 1960, agli 11. d'Ottobre. il secondo a' 14. il terzo ed ultimo a' 17.) e sentendosi stretto dalle interrogazioni, e più ancora dalla testimonianza d'un' empio Libro di Melantone da se volgarizzato con quel suo caratter di stile, che non può esser contrafatto: per ismania di timore prese la fuga; e più tosto che considarsi dell'altrui arbitraria misericordia. sostenne di soggiacere ad ogni più ignominiosa condannazione, vivendo e morendo negli Eretici in Bosslea. Da queste parole comprendiamo ora, qual fosse l'accusa contra il Castelvetro; l'esser' egli stato accusato d'avere volgarizzato un' empio Libro di Melantone. Ma ch'egli l'avesse volgarizzato, nol sapevano già per sicure pruove in Roma; lo sospettavano. e ci voleva ben poco allora a formar de i sospetti, nè mancavano Nemici in Roma al Castelvetro, vogliosi della di lui rovina. Suppone ancora il Cardinale, che sel persuadessero per la somiglianza dello stile. Ma in que' tempi altro non s'era veduto di questo Scritto. re, se non la sua Risposta al Caro: e forse nè pur quella, perchè nel medesimo Anno 1560. fu essa data alla luce: laonde che si avesse maniera di convincere il Castelvetro, che sosse opera di lui anche la versione del Libro di Melantone, par ben difficile a crederlo. Possono qui intervenir degli abbagli; e certo si dee supporre, che il Castelvetro non confessò quel fatto: perchè non avrebbe mancato l'accuratissimo Cardinal Pallavicino di accennarlo. E se il Critico alla pag. 383. dice, ch'egli scappò dal Convente

(5)

vento di Santa Maria Lata, nel quale dopo Convinto d'eretica pravità era confinato dalla saera Congregazione di Roma: sappiano i Lettori, che il Castelvetro non su mai confinato, e vien solo da intrepidezza (bisogna

pur dirlo) di malignità quel Convinto.

Passa innanzi il Critico, e senza farsene scrupolo alcuno, alla facc. 503. mette per cosa franca, che quel Libro fu volgarizzato dal Callelvetro, e dice di più, che erano i Luoghi Teologici di Filippo Melantone sotto nome di Filippo di Terranegra: il che non so onde egli abbia tratto, ne già lo dice il Cardinal Pallavicino. Ma chi gli negasse l'uno e l'altro, e attribuisse l'ultimo alla sola sua interpretazione, che non guardò mai misure per offendere chi aveva la disgrazia di non essere in grazia di lui: si vedrebbe volentieri, come venisse provato l'assunto suo. Cosa indubitata è, che non mancava a lui Libro alcuno di Cattolici e d'Eretici; si sa ch'egli non perdonava a fatica e diligenza alcuna, per ruspare di che nuocere a chi gli era in odio. E pur non seppe egli trovare in angolo alcuno, chi attribuisse al Castelvetro il volgarizzamento de' Luoghi Teologici di quell'Eretico. Se l'avesse trovato, che rumore, che galloria non avrebbe fatto? Oltre di che confessa il medesimo Critico alla pag. 503. che i Luogbi Teologici di Filippo Melantone tradotti, corsero lungamente fra' Cattolici anche in Roma stessa. E però quand'anche fosse vero (il che si niega) che Volgarizzatore me sosse stato il Castelvetro, poteva egli non essersi avveduto del veleno, come tant'altri non si avvidero per lungo tempo in Roma stessa. Ma in tanto. se il Castelvetro si pretendeva innocente, perchè fuggh?

fuggì? Gli esorbitanti rigori, che si adoperavano. allora anche verso i soli sospetti d'Eresia, noti sono nella Storia; e l'Autore della Vita ne ha accennato tre notabilissimi esempli, riferiti negli stessi Annali Ecclesiastici, tralasciando gli altri; e questi accaduti in due de' più insigni Porporati del sacro Collegio, Polo, e Morone, e nel Foscherari, Vescovo insigne anch'esso, per salse accuse, e per soli meri sospetti di lega co i nemici della Chiesa. Sì fatti sconcerti d'allora bastano ben per iscusa al Timore e alla Fuga del Castelvetro. Entra qui il Critico, e dice alla facc. 520. del Cardinal Morone, e di Egidio Foscherari, che furono amendue Vescovi di Modena, patria dello stesso Castelvetro. Questi due perd non cercarono di salvarsi in paesi eretici, nè si risuggirono in Gineura, in Lione, o in Chiavenna, come fece il Castelvetro, perch' erano Cattolici. Ma non dovea tacere a i Lettori questo Consigliere, che appunto que' due sì riguardevoli Personaggi della Chiesa di Dio, benchè innocenti, con fomma loro afflizione e vergogna perdettero la libertà, ed ebbero a patire le miserie d'una prigionia di più di due anni; e se Papa Paolo IV. fosse campato qualche altro anno di più, sarebbono forse marciti in quelle carceri; e vi su non lieve probabilità, che se esso Papa campava un poco più, avrebbe spogliato della Porpora il Cardinal Morone, che fu poi Capo del Concilio di Trento. Pensioni sì dure, qualora si possano risparmiare, non credo, che alcuno vada volentieri a pagarle. E fe quegl'illustri Personaggi non fuggirono, ognuno ben vede, che differenza passava fra essi, e il Castelvetro, persona Secolare, e non ornata d'alcuna eminen-

te Dignità. Egli è da desiderare, che mai più non vengano tempi sì torbidi: che del resto anche questo gran Campione, se si fosse trovato in que' frangenti accusato, citato, benchè per soli sospetti, e con gli esempi lagrimevoli e freschi di tanti altri, e con più Nemici in Roma stessa: Dio sa che non gli sosse tremato il cuore in petto, più che non fece al Castelvetro. E s'egli qui ed altrove esagera, perchè il suddetto Castelvetro si risugiò in Ginevra, in Lione, in Chiavenna: sappia il Lettore, essere falso, ch'egli scappasse in Ginevra. Vi su solamente di passaggio nel venire a Chiavenna, perchè non potea fare altra strada, venendo verso l'Italia, senza esporsi a pericoli. In Lione poi, Città Cattolica, aveva il Castelvetro fissato il suo soggiorno, e gran tempo vi abitò? Ma bisognò, che sloggiasse per la guerra fra' Cattolici e gli Ugonotti. S'era anche eletta Vienna d'Austria per sua stanza; ma per sospetti di peste gli convenne fuggirne. Non ha occhi, o per dir meglio non ha coscienza, per veder queste notizie il Critico, benchè registrate nella Vita suddetta. Tutto ciò nondimeno è quì superfluo; perchè niuno v'ha, che non sappia, che si può essere buon Cattolico in paese Eretico, e in mezzo a gli Eretici. Che se il Castelvetro si rivirò in Chiavenna, dove morì, e non già in Basilea, come suppone il Cardinal Pallavicino: certo spontaneamente nol sece, ed ebbe somma premura per uscire di quell'esilio, e per tornare in mezzo a i Cattolici. Ma non potè mai ottener questa grazia. Oltre di che se il Critico sparla ditutti, può anche dir quanto male gli piace di Chiavenna. Ma sappiano i Lettori, che in quella Terra era-,OR

no, e son tuttavia più i Cattolici, che gli Eretici; e vi son Chiese di Cattolici: laonde per tutti i versi va per terra l'accusa qui formata dal Persecutore del Castelvetro. E quando mai egli con questo parlare avesse preteso, ch'esso Castelvetro, benche in disgrazia di Roma, avesse dovuto stare in Luogo, dove il braccio della Curia Romana potesse raggiugnerlo, ci mancherebbe ancor questa all'altre sue strambe

elvetto firstaggo an Cinetra inoil anavis Ma questo è un nulla rispetto a i Libri del Castelvetro, sopra i quali ha esercitato il Critico tutte le forze della fua fatirica Eloquenza, affinchè non si possa dubitare, che l'Autor d'essi non sia stato Eretico . Forse, dice egli alla facc. 387. non si trova il corpo del delitto nelle sue Opere? E qui prende solamente la Poetica d'esso Castelvetro, le sue Annotazioni alle Rime del Petrarca, e la Correzione del Dialogo del Varchi, ad esaminare, a crivellare: segno, che non dovette trovar da attaccare il dente all'altre Opere di lui. Prima d'entrar' io in questo aringo, dal quale veggo che è stato lontano l'Autore della Vita: sinceramente confesso, che nelle suddette tre Opere del Castelvetro anch' io truovo tali macchie e tal ruggine, che ne ha ben giustamente la sacra Congregazione di Roma vietata la lettura. Con tutto ciò presso de' saggi Lettori non per questo si verrà a conchiudere, che il Castelvetro sia stato, quale cel dipigne, e vuol che si creda, chi con tant' astio l'ha assalito a i di nostri. Ma qui in primo luogo s'ha da osservare una reticenza del nostro Critico : cioè che quelle tre Opere furono stampate solamente dopo la morte del Castelvetro. Ora si osservi, non altro avere preteso l'Autor

( )

tor della Vita, se non che la condanna prosserita in Roma nell' Anno 1560, contra del Castelvetro dopo la sua suga, non è bastante a farcelo credere veramente Eretico, perchè su data in contumacia, e senza ch'egli fosse convinto e confesso. Che sa ora il valente Critico? Mette fuori i tre Libri suddetti per convincere ognuno colle Eresie, ch'egli vi truova, o vi sa nascere, che il Castelvetro su reo d'Eretica pravità. Ma certo i sacri Giudici di Roma, se non erano Profeti, non poterono valersi di que' Libri per condennarlo qual Eretico; da che, vivente il Castelvetro, non furono que Libri dati alla luce. Sicchè niuna pruova fa il Critico con tanti schiamazzi contra di essi Libri, per farci sermamente credere miscredente l'Autore vivente nel 1560, perchè certo la condanna non fu appoggiata alla malvagità di quelle Opere, non vedute, ne conosciute, se non dopo la morte dell' Autore. Anzi questa indubitata notizia d'esser quelle Opere postume, porge e porgerà in ogni giusto Tribunale motivo bastante, per sospendere una nera decisione contra la persona del Castelvetro. Ed è chiaro il perchè, essendo che noi non siam certi, che senza saputa dell'Autor già defunto, qualche altra persona non abbia aggiunto roba di contrabando, come appunto sospettò anche Sertorio Quattromani nelle Lettere Lib. I. pag. 3. citato dal Critico alla pag. 523. Vuole, è vero, esso Critico, che il Quattromani troppo buonamente se l'immaginasse; perchè senza fallo qualche Angelo avrà rivelato a lui, che tutto è venuto dal Castelvetro stesso. Oltre di che noi non sappiamo, che fe l'Autore stesso in sua vita avesse dati alla luce b 2 que'

que' Libri, non gli avesse prima depurati e corretti dalle pretese Eresie, che gli sono ora apposte. Confessa pure lo stesso Critico, ben pratico di ciò, che serve a disendere, in prendendo la disesa del Petrarca alla pag. 505. confessa, dico, questa verità: Noi sappiamo, che in un tempo si fanno, e si scrivono cose tali, che in un' altro poi non si vorrebbe averse mai fatte, nè scritte. In somma spero io, ch'altri, suorchè il suribondo Censore del Castelvetro, non ci abbia ad essere, il quale considerata ben la disserenza, che passa tra Libri pubblicati da Autore vivente, e con sua saputa, e Libri postumi, rimasti in balla altrui, e pubblicati da altri, possa e voglia con tanta franchezza annerire la sama di un Desunto.

Fa anche il Critico alla facc. 384. un gran rumore contra di Giovan-Maria Fratello, e Jacopo Nipote del Castelvetro, perchè in dar fuori la Poetica dopo la morte dell'Autore, scrivessero nella Presazione: Abbiam preso ardire di levare dall'Opera alcune poche cosette, le quali quantunque scritte dall' Autore, siccome stimiamo, senza malizia alcuna, e in altro tempo comportate da ognuno, avrebbono nondimeno in questi nostri tempi potuto per avventura offendere gli orecchi di molte divote persone. Vuol' egli sapere il Lettore, che saranno state queste cosette? Gliel dirà tosto il Critico: Eresie; e però ne inferisce egli, che il Castelvetro era infetto delle medesime. Manon potrebbe essere, che fossero state espressioni mal sonanti alle orecchie de' Fedeli, passi della Scrittura mal concertati con quei de' Pagani? Signor no : saranno state Eresie; perchè così l'intende il Critico. Ma per grazia di Dio così non l'intenderà, chi non ha in cuo-

re nè odio, nè malignità, nè prosunzione; e non sa, ne vuol fare il brutto mestiere d'interpretar sempre in male le espressioni di chi non gode della grazia sua. E massimamente perchè si sa, in che consistessero le cose levate via, mirando la prima edizion della Poetica, dove sono, e la seconda, dove non sono, non rostando per questo il Critico di valersi ancor della prima Edizione, per far maggior guerra a questo Autore. Aggiungo di più, che non apparisce punto, chi s'abbia composta quella Prefazione alla Poetica: e pure il Critico immagina, e dopo d'avere immaginato, come se la cosa fosse certa, dittatoriamente pronunzia, che oltre a Jacopo ne è Autore anche Gian-Maria Castelvetro suo Padre. E perchè? perchè vi parlano in plurale. Ma se Jacopo nella Dedicatoria asserisce, che suo Padre di lunga infermità era morto tanto prima: come potrà dirli, che Gian-Maria abbia avuta parte in quella Prefazione? Al Critico nondimeno importava poco, se andava deludendo i suoi Lettori, ben sapendo ch'essi non si prenderan la pena di esaminare e confrontare i Testi.

Ma non perdiamo più tempo, e passiamo a considerare le magagne scoperte dal Critico nelle tre suddette Opere, perchè nelle altre non ne avrà ritrovato. Il Libro più macchiato, per vero dire, son le Annetazioni alle Rime del Petrarca. Siccome vien' osservato dal Critico alla pag. 517. il Castelvetro nella pag. 252. alle parole del Petrarca:

E la strada del Ciel si truova aperta, fa la seguente nota: E' pur fermo in quella Opinione, che per Opere meritevoli si acquisti il Paradiso. Non raprapporterò qui le smanie, nelle quali prorompe il Critico per queste parole, e verrò solamente dicendo, che chi fa tanto rumore qui, avrebbe dovuto prima d'ogni altra cosa mostrare, come il Castelvetro nieghi in questo passo il merito delle Opere buone. Tornino i Lettori a quelle parole. Solamente dice, che il Petrarca tien salda l'Opinione, che per Opere meritevoli si acquisti il Paradiso. Queste son parole affermative. Ma il Castelvetro mostra assai di non tenere sì fatta opinione. Si niega. Lo pruovi il Signor Critico. Non si condannano già le persone per supposizioni, per dubbi. E le Leggi vogliono, che in dubbio s'interpreti in bene le parole altrui. Pure è verissimo, che il nome d'Opinione qui sa brutto sentire, perch'esso non convien punto a i Dogmi della Fede. E se il Castelvetro in vece di Opinione avelle detto la Dottrina, l'Insegnamento Cattolico, o altra simil parola, non resterebbe luogo a censura alcuna. Ora io rispondo, che trattandosi di uno Scrittore non Teologo, converrebbe prima accertare, cosa egli abbia inteso col nome d'Opinione; perciocchè potè egli voler significare una Sentenza. una Credenza, o una Persuasione, che esclude l'Errore. Egli stesso nella Poetica pag. 28. Edizion. II. Ma io, dice, il quale in cià non porto OPINIONE diversa du Aristotele, e la reputo VERISSIMA &c. E Santo Agostino, che distingue si chiaramente la Scienza, la Fede, l'Opinione, pure nel Libro de Utilitate Credendi al Cap. 14. delle vecchie edizioni, e al 31. dell'ultima, dice in propofito della Religion Cattolica: Nullis me video credidisse, nisi Populorum atque Gentium confirmatæ OPINIONI, ac Famæ admodum celeberri(13)

leberrima &c. Aggiungasi Cicerone, di cui sono queste parole nelle Partizioni Oratorie: Habeo communia precepta Fidem faciendi & commovendi, quoniam Fides est Firma OPINIO, motus autem animi ineitatio. Es per questo Jacopo Mazzoni nell'Introduzione alla Difesa di Dante num. 48. consessa, che qualche volta si ritrova nelle scritture degli Antichi, che la PERSUA-SIONE e l'OPINIONE sono prese per la medesima cosa. Dice in oltre: Calcidio ancora nel Timeo ha dimostrato, che la FEDE sia una specie d'OPINIONE.

So ancor' io, che in rigor Teologico disconvien questo nome; e però giustamente quel passo su notato da i sacri Censori, come espression mal sonante. Di questo ora non si disputa. La disputa è col Critico, che di qui vorrebbe concludere, che il Castelvetro spacciava Eresie, ed era perciò Eretico. Ma come poter' inferir ciò, senza saper prima quello, che col nome d'Opinione egli intendesse di dice, perchè avrebbe potuto rispondere, se sosse stato interrogato: Io con tal parola intendo un' Opinione e Persuasione ferma, una Credenza e Parere, non suggetto ad errore. Si può parlar male, e creder bene. Si possono usar Termini di cattivo significato secondo la Scuola Teologica, ma presi in senso diverso e buono da chi gli usa. Odasi, come il medesimo Castelvetro parli alla pag. 15. delle Rime del Petrarca. dove rapporta vari scoloramenti accaduti del Sole, come nella morse di Cesare &c. e secondo la Volgare Opinione ancor a nella morte di Cristo. Se qui talun volesse adoperare la sserza, che usa il Critico, e declamare su quel secondo la Volgare Opinione, egli ci sarebbe vedere il Castelvetro non più un' Eretico, ma un'

(14)

un' Ateista. E pure crederei bene, che niuno fosse sì ardito ed ingiusto di stimare la persona del Castelvetro per affatto miscredente; perchè l'Opere sue abbastanza palesano, ch'egli al pari di noi credeva in Cristo, e venerava le divine Scritture. Il Critico stesso, che pure con tanta ansietà e col suscellino ha cercato tutti i siti per potere screditar' il Castelvetro, e si dee credere, che non gli sosse ignoto questo passo: tuttavia non l'ha voluto sitare, persuaso, che il Castelvetro col nome di Volgare Opinione altro non ha voluto dire, se non quello, che anche il volgo de' Cristiani sa e tiene che accadesse nella morte di Cristo, e che vien ripetuto dallo stesso Castelvetro dipoi alla pag. 18. come cosa-certissima.

Finalmente che il Castelvetro anch' egli al pari d'ogni altro Cattolico riconoscesse la Necessità e il Merito dell' Opere buone per salvarsi, assai chiaramente si raccoglie dalla pag. 278. delle Annotazio-

ni suddette. Dice il Petrarca:

Mostrammi altro sentier di gire in Cielo.

Qual' è questo sentiero? Cel dirà il Castelvetro, che espone così: Cioè per Operazioni sante, non per contemplar le Creature, come già faceva. Più sotto dice il Petrarca:

Altro falir' al Ciel cerco.

E il Castelvetro: Cioè per altre fatiche, & operazioni, e contemplazioni, e per la Croce. Veggasi parimente, com' egli parli alla pag. 99. Part. II. delle Rime a quel Verso del Petrarca:

Ma la fama e'l valor, che mai non muore. Le parole sue son queste: La fama dà vita in questo Mondo per la memoria, che d'altrui si fa. Il valor dà vita ta in Cielo all' Anima, che per lo valore, cioè per le valorose e SANTE OPERAZIONI altri è dichiarato MERITARE IL CIELO, il quale è graziosamente promessa
è dato da Dio a' suoi Fedeli. Si può egli parlar meglio?
E alla pag. 134. Part. II. alle parole del Petrarca:
Come tua vita, sa questa Annotazione: Le tue Operazioni, alle quali assegna Vita eterna per Guiderdone.
Nella stessa maniera va ragionando alla pag. 142.
Part. II. mentre a quel verso del Petrarca:

Ch' altamente vivesti qui fra noi, fa questo Comento: E' la sentenza detta brevemente di sopra: Che l'eterna salute era destinata alle buone operazioni di Laura. Vivere altamente, è bene operare. Volare al Cielo, è essere data L'ETERNA SALUTE ALLE BUONE OPERE. E alla pag. 143. a quel verso:

Trionfo, ond' io son degna, scrive: Per l'Opere. E parendoke ardita cosa, spezialmente dicendo Paolo Rom. VIII. 18., Non sunt " condignæ passiones hujus temporis ad futuram " gloriam, " soggiunge, che l'Opere sue pur il vagliano, perchè furono fatte con l'ajuto di Dio, in gui-Ja che, come dice Agostino, DIO CORONA IN NOI L'OPERE SUE. Però allorchè il Caltelvetro si serve della parola Opinione, benche si possa dire, che abusivamente se ne vale, dove si tratta di Dottrine certissime in materia di Religione, pure non si può, se non ingiultamente, inferire, ch'egli significasse Dottrine dubbiose. E tuttochè possa parere a chi vuol tutto interpretare in sinistro, ch' egli non tenga quella sentenza: pure gli esempli addotti fanno toccar con mano ch' egli la loda e tiene.

Ora questa osservazione presso chiunque non è indi-

indifereto, ha d'aver luogo ancora ne' seguenti passi, ne' quali lo stesso nome d'Opinione s'incontra: giacchè s' è veduto, che nel linguaggio talvolta strano del Castelverro resta motivo di credere, ch' egli non intendesse di significar cosa, che non renesse anch'egli per ficura e certa. Voglio anche aggiugnere per sovrabbondanza, che quantunque il Castelvetro andasse d'accordo coll'indubitata dottrina della Chiesa Cattolica intorno al Merito delle buone Opere, fatte in grazia di Dio, e colla mira a Dio: contuttociò potrebb' essere, ch' egli antiponesse come linguaggio più lodevole e conforme alla Cristiana Umilia il dire, che speriamo il Paradiso, non già per le nostre Opere buone, ma si bene per la Grazia e Misericardia di Dio, e per gl'infiniti Meriti del divino nostro Salvatore, i quali alzano a tanto l'Opere buone de Fedeli, cooperanti colla Grazia di Dio, the con esse si può meritare d'acquistar la Vita eterna. Così c' insegna di dire il Cardinal Bellarmino Lib. V. Cap. VII. de Justificatione. Perciò il sacro Concilio di Trento Session. XIV. Cap. VIII. scrisse: Non babet bomo unde glorietur; sed omnis gloriatio nostra in Christo est, in quo vivimus, in quo menemur, in quo satisfacimus. E la Chiesa Santa anch' ella dice: Deus, qui conspicis, quia ex nulla nostra actione considimus. E nel Canone della Messa: Intra quorum nos consortium non astimator Meriti, sed venia, quasumus, largitor admitte. Ora badando il Gastelvetro a questi insegna, menti, ancorchè in più d'un luogo, siccome abbiam veduto, riconosca che il Paradiso s'acquisti mercè dell'Opere buone, pure par verisimile, ch'egli riputasse meglio il risondere sulla Grazia, e sopra i meriti

(17)

di Gesù Cristo il conseguimento di un tanto Bene e Premio. E così egli in fatti si spiegò alla sacc. 362. Part. 2. delle Rime suddette; perciocchè dove il Petrarca dice: Dio permittente, egli sa il seguente comento. Non ispera d'andare in Cielo per virtà di sue

proprie Opere, ma si per la Grazia devina.

La riflessione fatta di sopra intorno alla parola Opinione può servire per far prendere in miglior senso un' altro passo del Castelvetro appunto nella pag. 255. Part. 2. delle Rime del Petrarca, ove scrive: Dicendo Troveranno, Par che intenda, Purgati che faranno; o Truovano, già purgati. E se così intende, segue l'Opinione di coloro, che tengono il Purgatorio. Cioè de' Cattolici, fra' quali anch' ib mi pregio d'essere, avrebbe potuto rispondere il Castelvetro. Gosì dice sette righe di sotto: Parla di coloro, che ancora vivono nel Mondo. Fra i viventi contava certo il Cattelvetro fe stesso: e pur dice di Coloro. E questa ancora è Proposizione affirmativa, e al più può dar giusto motivo di costrignere alcuno a spiegar la sua mente, perchè dà sospetto d'Erelia, ma non già di dichiararlo Eretico per quello, come sa l'indiscreto Censore.

Alla pag. 59. P. I. d'esse Rime dice: E'I Vicario di Cristo. Il Gastelvetro aggiugne: Che si crede Vicario di Cristo. E tale appunto creditur, cioè è creduto da tutti i Cattolici il Papa. Chi non volesse censurare il Credo, o sia Simbolo degli Apostoli, spererei, che avesse da lasciare in pace il si crede del Castelvetro. E tanto più, perchè lo stesso Castelvetro alta pag. 115. delle Rime lasciò scritto: Intende Roma, la quole chiama casa di Dio per la Sedia Romana. E Roma è riputata

Madre e Capo delle Chiese per molti Oncilj.

Alla

( 18 )

Alla pag. 59. P.I. d'esse Rime scrive il Castelvetro: E sappi, che il Re (Goffredo di Buglione) era di quella Opinione, che fosse lecito a' Cristiani il molestare le Saracini per racquistare Terra santa, ancora che essi Saracini non molestassero i Cristiani. E più sotto: Seguita la Comune Opinione, che il combattere contra gl' Infedeli sia combattere per Gesù Cristo. Come ognun vede, non ripruova già il Castelvetro queste Opinioni y nè dice egli di credere, che sia illecito il sar guerra a i Saracini ed Infedeli. Vero è, che chiama Opinioni ancor quette; ma abbiam già veduto, cosa potè egli significare con questo nome. E quando ancora egli avesse tenuto sentenza diversa da quella de' Cattolici (il che non si concede ) sarebbe bene una tal Proposizione Erronea e Temeraria, ma non già Ereticale, perchè essa non appartiene a gli Articoli della Fede, ma folamente alle decisioni Teologiche. Conseguentemente non sarebbe Eretico per questo un Cristiano, se non nel caso, ch'egli interrogato negasse al Papa, e a i Concilj l'autorità loro data da Dio di decidere ancora le Quistioni Teologiche, e di dichiarare ciò che è lecito o illecito fra' Cristiani. E quanto alla seconda delle suddette Opinioni, io lascerò ch'altri m'insegni, s'ella sia sentenza decisa dalla Chiesa, anzi se sia appoggiata a' buoni sondamenti.

Se crediamo al Critico, il Castelvetro alla pag. 205. P. I. schernisce ancora le sacre Pellegrinazioni, in ciò conformandosi pure a Lutero, ad Erasmo Occ. Le pazole del Castelvetro son queste: A que' di il Peregrinaggio era riputato la più piacente opera, che si potesse fare a Dio. Siam d'accordo, che i Pellegrinaggi satti

per

(19)

per motivo di vera Pietà sono lodevoli, e possono essere grati a Dio. Ma conviene ancora confessare, che tanti abusi vi possono intervenire, e tali circostanze concorrere, che cessino talora, se non benespesso di piacere a Dio. In questo particolare si andava una volta all' eccesso. E bisogna ben' essere delicato forte, allorchè si ha a male, se tali eccessi vengono notati. Il Castelvetro qui non mette in burla, come sa Erasmo, i Pellegrinaggi; non li condanna, come fa Lutero. Biasima solamente l'eccesso di chi credesse tal'opera di Divozione la più cara all' Altissimo, quando essa certo non può dirsi tale, ed è suggetta amolti inconvenienti ed inganni. Fin Tommaso da Kempis, o sia l'Abate Giovanni Gersen, nell' aureo Libro de Imitatione Christi Lib. 4. Cap. prim. ne parlò nella maniera seguente: Currunt multi ad diversa loca pro visstandis Reliquiis Sanctorum; & mirantur auditisgestis eorum; ampla ædificia Templorum inspiciunt, & osculantur sericis & auro involuta sacra ossa ipsorum. Et ecce tu prasens es beic apud me in Altari, Deus meus, Sanctus Sanctorum, Creator omnium, & Deus Angelorum. Sape in talibus videndis Curiositas est hominum, & novitas invisorum; & modicus reportatur emendationis fructus. Non si sarà mai incontrato il Critico a leggere questo passo, perchè Dio sa, se avesse il piissimo Autore d'esso fuggito un processo della di lui delicata penna. Ma chi bramasse d'intendere gli abusi ed eccessi de' sacri Pellegrinaggi, non ha che da leggere Heteroclita Spiritualia del P. Teofilo Rainaudo, dottissimo Scrittore della Compagnia di Gesù, Punct. IX. num. 12. pag. 217. & feq.

Alla pag. 396. P. I. delle Rime dice il Castelvetro:

tro: A Dio non attribuisce il Petrarca il volere disfare, ma alla Natura, forse tenendo quell' Opinione, che gli Uomini abbiano la Libertà dell' Arbitrio, ma non la Libertà dell'Operare: la quale questione di Libertà e Servitù d'arbitrio è stata a nostri di disputata tanto sottilmente, e tuttavia si disputa. Pretende il Critico alla pag. 518. che il Castelvetro censuri qui il Petrarca per aver teuuta co' buoni Cattolici la Libertà, e non con Lutero, col Vergerio, e coll' Ochino la Servitù dell' Arbitrio. Ma di grazia tornino a leggere i Lettori le parole del Qastelvetro, e dicano, dove mai questi abbia censurato il Petrarca. Non altro dice egli, se non che Forse il Poeta ha tenuta quell' Opinione (Opinione al certo falsissima e riprovata dalla Chiesa Maestra del Vero) ma senza ne pure un menomo segno, che v'aderisca, o l'approvi il Castelvetro. E' riserbato al solo microscopio di questo Critico il ritrovare, e sar nascere macchie, dove non sono. Il Cattelvetro alla pag. 212. delle Rime parla in questa maniera: Cioè secondo gli Scolastici ponit obicem Gratia divina, che l'ajuterebbe, e gli presterebbe più potere. E alla pag. 249. aggingne: Il commettere Peccati, non è colpa delle Stelle, nè di giudieio, ne di Destino. Che il Cielo è bello e buono, Ne Può inclinare o destinare alcuno a far simil casa. E alla pag. 437. Part. I.

Che chi possendo star, cade tra via, spiega il Castelvetto: Mostra, che avrebbe potuto non cadere, se si sosse saputo tenere in piedi, con usar le grazie di Dio. E più sotto: Riconosce la colpa del Peccato per sua, e riconosce ancora il rimanere ostinato nel Peccato per pena del Peccato. Or veggano i Lettori saggi, se il Castelvetro negasse negli Uomini la Libertà dell' Arbitrio.

(21)

bitrio. E tanto più perchè egli alla pag. 146. Part. II. confessa, che la Giudicativa, e il Libero Arbitrio è superiore all'altre parti dell'Anima, in quanto determina delle cose, che da quelle si apprendono, e si vogliono. Pongasi. ancora mente a quanto egli scrive alla pag. 342. Part. II. d'esse Rime: Adam formato da Dio con l'Arbitrio intiero poteva appigliarsi al Bene & al Male egualmente; ma come ebbe eletto di acconsentire a' sollicitamenti e alle persuasioni Diaboliche, non potè più per se eleggere il Bene senza nuovo favor di Dio. E più sotto alla pag. 351. Sivorrebbe, dice egli, se potesse, scusare, e dare la colpa ad ogni cosa, se non a se stesso: che questo è lo schermo della Malizia umana: ma la Coscienza nol permette; come aneora dice Paolo ad Rem. 2. 15. " Simul attestante illo-" rum Conscientià &c. " Bastano ben tali passi per far' intendere, qual fosse la credenza del Castelvetro in questo proposito.

E finquì ho io parlato, come se sosse indubitato, che tutte le suddette Proposizioni sossero di Lodovico Castelvetro. Ripeto ora, che le Annotazioni ad esse Rime surono stampate alcuni anni dopo la morte dell' Autore, e però senza consentimento e cooperazione sua; nè essere noi certi, che altri non v'abbia aggiunto o levato, e massimamente essendo seguita la stampa in paese d'Eretici: il che basterebbe, quand' anche sossero tutte manisesse Eresie, per mettere in dubbio, se sieno uscite sì o nò dalla penna del Castelvetro. Aggiungo di più ( ed era ben noto al Critico, perchè n'ha fatto menzione) che chi proccurò l'edizione d'esse Rime, non potè avere l'Originale del Castelvetro, e si servì solamente d'una Copia fatta non si sa da chi. Il che posto, veggano i savi Giudici, e gl'

intendenti della Giustizia, se non sia per ogni verso vacillante, anzi indebita la decisione formata dal Critico contra la persona del Castelvetro. Finchè egli avesse voluto dedurre, che il Castelvetro si può credere sospetto d'Eresia, si potrebbe comportare. Il di più viene dalla sua animosità, e dal voler fare il Maestro in cose, che non erano di sua professione. Io compiangerei la disgrazia del Pubblico, se una di queste teste sosse messa a giudicare della vita e riputazion

delle persone. Andiamo innanzi.

Nella Correzione dell' Ercolano del Varco ha trovato il Critico alla pag. 247. aver detto il Castelvetro alla pag. 37. che Paolo III. Farnese voleva essere tenuto successore di San Pietro, che su Giudeo. Certo è, che a i Lettori Cattolici ha da parer temeraria tal proposizione, quantunque non sia propriamente negativa della prerogativa insigne de'sommi Pontesici. Ma e che sarebbe, se non già del Castelvetro venisse la magagna di questo modo di dire, ma bensì dall'arte (diranno i Lettori, se degna) del Critico, che avendo maliziosamente separate quelle parole dalle precedenti e susseguenti, loro ha fatto prendere un'apparenza di senfo cattivo, che nel suo intero non hanno? Il Varchi avea scritto di non credere, che il Caro dicesse davvero, allorchè scrisse, che Farnese in Lingua Ebraica significa Giglio, Arme di quella Serenissima Famiglia: altrimenti crederebbe cosa, che sarebbe vie troppo maggior fallo, che la nobilissima Casa de Farness venisse & originasse dalla Giudea, contrada vilissima, se avesse il nome Ebreo. Al che non è da dire altro (seguita a dire il Castelvetro) se non che Paolo Terzo Farnese secondo la in. tenzione del Caro, e la testimonianza del Varco, il quale voleva

voleva esser tenuto Successore di San Pietro, e Vicario de Cristo in terra, che pure secondo la carne su Giudeo: per la qual successione e-per lo qual Vicariato la Casa Farnese divenne molto più Nobilissima, che non era; sisarebbe tenuce men Nobile, se la sua Casa avesse avuta origine dalla Giudea, e fosse uscita di quella Contrada, la quale il Figliuolo. di Dio quanto all' Umanità non si sdegno che sosse sua Pal tria, e di Pietro primo suo Apostolo. Veggasi adunque il Varco, che così si lascia trasportare a dire, per iscusare il: Caro de' suoi falli. Non è maraviglia, se gl'Ingegni superficiali si fermano alla superficie delle cose e delle parole, con rimaner essi ingannati, ed ingannate anche altrui. Ma è ben da dosersi, qualora alla debolezza aggiungono la malizia di occultar quello, che potrebbe indurre i penetranti Ingegni alla cognizione. del vero senso delle parole altrui. Ora che i saggi Lettori han tutto il contesto delle parole del Castelvetro, non dureran punto fatica a comprendere, quanto sia qui insussistente la censura di questo eccellente Critico. Pretendevano il Caro ed il Varchi, che la Casa Farnese avrebbe perduto di Nobiltà, se fosse discesa dalla Giudea. Risponde il Castelvetro: come mai parlare in questa forma? Adunque Papa Paolo Farnese avrebbe dovuto vergognarsi d'esser tenuto per Successore di San Pietro, di Nazione Giudeo, e Vicario di Cristo in terra, che pure secondo la carne su Giudeo. Ma non si recava già Papa Paolo a disonore, anzi si pregiava e voleva esser tenuto tale. Ecerto per questa successione e Vicariato è cresciuta a dismisura la Nobiltà de' Farnesi. Ora militando la stessa ragione, perchè mai esso Papa si sarebbe recato a vile, e non avrebbe voluto, che la sua Casa traesse l'origine dalla

((241))

dalla Giudea, la qual fu pure Patria del Figliuolo di Dio quanto all' Umanità, e di Pietro primo fra gli Apostoli? Ecco l'argomento del Castelvetro, in cui non troverà da ridire, se non chi non sa penetrare oltre alla corteccia delle cose e delle parole. Quel che è più: ranto è lungi il Castelvetro dal negar qui al Papa la Successione di San Pietro, e'l Vicariato di Gristo in terra, che anzi chiaramente l'asserisce e l'approva con dire: Per la qual Successione, e per lo qual Vicariato la Casa Farnese divenne molto più Nobilissima, ebe non era. Di più non dico, perchè di più non occorre in cosa per se stessa manifesta, e solamente oscurata da chi avea la fortuna d'avere una buona Memoria, e molta Lettura, ma non già un corrispondente Intelletto. Poichè per conto del Cuore, mi rimetto ai ero senso delle parole altrui. Ora chemottest

Passiamo ora alla Poetica del Castelvetro. Prorompe quì il Critico in Declamazioni ed ingiurie tali, che simile esempio si penerà assai a trovarlo suori di quel suo Libto. Osserva egli alla facc. 387. che il Castelvetro alla pag. 269. edizione prima, e pag. 485. della seconda scriffe: Et è da sapere, che San Paolo forse non meno arditamente disse: Кы хорог дитый ы удуурана rouir ten. Et il parlar loro come cancrena avrà pasco, attribuendo per traslazione la pastura del bestiame alla canarena. Apriti Cielo e Terra: qui dà nelle furie il Critico, e grida: Mi si gela il sangue nelle vene &c. (Figure Maestre ) Gesù Maria, dove mai giunge la malvagità degli Apostati? Il resto delle sue infuriate parole, per commuover bene chi a lui crede, per non istomacare i Lettori, io le tralascio. Ma se mai trovassimo, che non il Castelvetro ha qui profferita parola dalla

alcuna indecente contra una Metafora (che certo non si parla qui della Dottrina) di San Paolo; e se provenisse rutta quella barbarica foga e censura dalla poca intelligenza, o dalla poca attenzione, o dal solo animo inviperito del Gritico contra del Castelvetro: che farebbe allora di dire di un' Uomo sì ingiunioso alla Verità, e si indebitamente scatenato contra i vivi e contra i morti? Or sappiano i Lettori, che Aristotele nella Poetica, dove parla delle Traslazioni, osia delle Metafore, per moltrare, come una Metafora dia talora più nobilea allo stile, che le Parole Proprie, dice fecondo la Traduzione del Castelverro, e di Alossandro Piccolomini: Avendo facto quello stesso verso Gianabico Eschilo, & Euripide, & avendo Buripide scambiato un nome folo, ponendo la Lingua in luogo del Proprio usitato (cioè in luogo d'una garela, Propria e crita, una che abbia in se dello Seraniero, come spiega dipoi esso Castelvetro, e il Piocolomini) l'uno appare nobile, e l'altro vile. Perciocche Esebilo nel Filorette dice: Questa piaga, v Cancrena, Mangia, v ver Consuma wein, le carni del mio piede; divoe che Euripide in luogo di Mangia, ovver Confuma, pose Pranza, o Fa Convite. Vuol dunque Aristotele, che sia più elegente e grazioso il dicsi, che la Cancrena Fa un buon pranzo o convito nelle carni del piede di Filotette, che il dirsi da Eschilo con parola usitaza 'e triviale, che la Cancrena Mangin le carni del piede. In questo convengono col Castelvetro il Piccolomini, il Robortello, ed altri Spositori.

Ciò posto, il Castolvetro osterva, che Aristotele chiama Lingua la Traslazione alquanto smodernia; e che il Pranza o sa convito d'Euripide è appellato tale, per l'Arditezza della Traslazione, la quale trapassa di molto

la cosa significata, essendo veramente strano modo di dire, che la Cancrena fa un solenne Convito della Carne del mio piede. Dopo di che immediatamente foggiugne: Et è da sapere, che San Paolo forse non meno arditamente &c. come s'è detto di fopra. Ora il Castelvetro biasima egli la Traslazione adoperata da Euripide? Pensate. Anch' egli con Aristotele scrive : che il verso d'Eschilo fu vile, e'l verso d'Euripide fu nobile, con riporre la Metafora fra le Parole smoderate, cioè fra quelle, che con appellazione Greca si chiamano Hyperbola, come egli scrive alla pag. 456. edizion. 2. alle quali Iperbole, Figure da lui lodate, dà il nome di Translazioni ardite alla pag. 588. per diffinguerle dalle pure Traslazioni. Lo stesso Apostolo anch'egli 2. Corint. I. 8. & IV. 17. si servi in Greco della parola Hyperbole, e questa vien tradotta nella Vulgata colle parole Supra modum, che corrisponde alle Smoderato, e Ardito del Castelvetro. Ora certo è, che esso Castelvetro tali Parole Smoderate, o Iperbole, o Traslazioni Ardite, fecondo le fue divisioni alla pag. 450. ha lodato e loda ancor qui, riconofcendo una spiritosa, e non già biasimevol' ardirezza nella parola torara, Fa convito, d'Euripide: nella guisa che Pindaro su chiamato Feliciter Audax, ed Orazio appello Audaces Dithyrambos. E per confeguente loda egli eziandio il motto di San Paolo, quafi egualmente spiritoso, che l'altro, con chiamarlo forse non meno arditamente da lui profferito. Non vede queste verità, chi con occhi affascinati da una strabocchevol passione si mette a pescar nell'Opere del Castelvetro sol quello, che può, o par che possa servire per trafiggerlo. Ma lo vedra bene, chiunque disappassionato, e provveduto di più intendimento,

(27)

che il Misantropo de' nostri tempi, esaminerà quel passo; e sorse non si potrà ritenere dal giustamente rivolgere sopra di lui alcuna delle tante ingiurie, ch' egli ha in questo luogo indebitamente vomitate contra del morto Castelvetro.

Alla pag. 336. edizion prima della Poetica (dice il Critico) Lodovico mette per Impossibile ancora a Dio, che un Corpo naturale, che ha le sue misure, lunghezza, larghezza, e profondità, sia in un tempo medestmo in più luoghi: di che a' tempi nostri si è così acerbamente tenzonato per cagione della Disputa della Presenza reale del Corpo del nostro Signore nella Cena. Quì aggiugne il Critico: Notisi, che il buon Castelvetro qui parla da vero aderente alla parte contraria. Di più servendosi egli del Linguaggio degli Eretici, usa il vocabolo Cena. Ma non ci voleva di più, per far conoscere al Pubblico, di che fosse capace un sì fatto Censore. Osservino i Lettori: le parole del Castelvetro son queste : Sono alcune cose Impossibili, che sono riputate Impossibili non pure agli Uomini, ma ancora a Dio: come è Impossibile, che quello, che è stato fatto, non sia stato fatto: e che SECONDO ALCUNI un Corpo naturale, che ha le sue misure &c. come di sopra. Dappoiche i Lettori han letto questo Secondo Alcuni; e conosciuto, essere del Callelvetro il dire, che è Impossibile, che quello, che è stato fatto, non sia stato fatto; & essere non già fuo, ma di Alcuni altri il dire, che un Corpo naturale non può essere in più luogbi: è suor di dubbio, aver'essi del pari conosciuto, che evidentemente quelle paro. le escludono dal Castelyetro la credenza di quella rea Proposizione. Ma se è così, e dipoi osservano, che il Critico, ben consapevole d'esse due parole, e ben conoscente

noscente della lor sorzà, le ha voluto tralasciare en nascondere avvedutamente, per poter denigrare la sama altrui, e colla macchia più insame, che sia nel Mondo Cattolico; io non vo qui profferire sentenza alcuna: prego solamente i Lettori di profferirla essi, qual si conviene al merito di questo Censore. Poichè per conto della Cena, da quando in quà è divenuto un sacrilegio il chiamar Cena la sacra Communione? Bisognerà dunque guardarsi dal non dir più coll'Apostolo, I. Corint. XI. 20. jam non est Dominicam COE-NAM manducare; e dal non legger più col Vangelista Giovanni Cap. XIII. 2. Et COENA fasta &c.

Resta ancora una pareita presa dalla pag. 65. edizion prima e pag. 118. edizion seconda della Poetica, per cui fa un mirabil fracasso il Critico, dicendo, che il Callelvetro parlando degli Apostati e Desertori della Fede Cattolica, i quali più tosto che abjurar l'Eresia, da loro in que tempi infelici delle novità di Lutero, Zuinglio, e Calvino abbracciata, vollero oftinatamente soggiacere alla morte, dice, che. Punto fermo. Prima d'andare innanzi, e di rapportar le parole del Castelvetro, debbo avvisare in considenza i Lettori, che il Critico, ben persuaso, che pochi abbiano la Poetica del Castelvetro, e che quei pochi non vorran far la farica di chiarirli col confronto de passi, gli ha presi qui pel naso, come bussali, e sonoramente gl'inganna. Cioè sa loro credere a tutta prima, che il Castelverro parli degli Apostari della Fede Catrolica, stati a' tempi di Lutero e Calvino, e poi dica le parole, che or ora io dopo lui sono per rapportare. Preparati con tal supposizione i loro animi, non potran già negare, che il Caltelvetro non si palesi qui paten-

patentemente per Aderente e Collegato de' medesimi Apostati. Ma è falso, falsissimo, che prima delle parole, le quali si leggeran fra poco, egli parli d'alcun Desertore della Fede Castolica, e molto meno: de' tempi di Lutero e Calvino. Altro non dice il Castelverro, se non che le persone, che pariscono, en son forti e sosserati, operano con l'esempio loro for-, tezza in altri; ma se son timide, accrescono logo: lospavento e la debolezza dell'animo. In pruova di che soggiugne le seguenti parole, col Comanto dichi fa far dire alle parole altrui ciò che, è in grado at lui: Il che s'è veduto in coloro, a' quali fu rivelata perbeniquità divina la luce dell' Evangelio; conciqsiachè in quelle Consnade (il Critico spiega dicendo: di Francia # # Italia, che però il Castelvetro non vuol nominare); dove si videro alcuni con gagliardo e sincero animo sostenas. re il Martirio, molti s'incorarono altrest per efempio suo: à fostener le con femnezza d'Animo. Mà in quelle Constrade (e qui pure non vuol nominarle, aggiugne il Crisico)! dove i primi, chiamati a render testimonianta della Veri tà, si smarrirono per l'asprezza de' tormenti, e Rinegaro: Cristo, surono di grande scandalo a gli altri con Resempio: loro, e furono cagione, che gli alcri similmente.Rinegaffen re Cristo per paura de tormenti. Ci vion ora dicendo il seroce Crivico: Queste parale del Castelwetro, benchè raccozzate in maniera furbesca ed equivoca, son Chiare in amendue le edizioni della Poetica, nelle quali secondo il frasario degli Eretici, che hanno parimente i loro Martirologi, esso Castelvesro onora col titolo glorioso di Martiri quegli, i quali ostinati nell' Eresia, piuttosto che abjurarla, vollero sofferire la morte: Questi Martirologi degli Bretici si trevano da loro stampati, e de falsi Martiri.

de' quali parla il Castelvetro, ne su al suo tempo buon nu-

Ma non ci vuol'altro, che questo passo, per far sempre più conoscere, che testa e che cuore avesse questo fiero Critico. Manisesta cosa è, che le parole del Castelvetro si possono intendere de i veri Martiri della primitiva Chiesa, e d'altri ancora, che ne' Secoli susseguenti hanno ornata col Martirio la vera Fede di Gesù Cristo; e che qui non v'ha minima parola indicante, che si tratti d'Eretici ostinati satti morire nel Secolo Sestodecimo. Non può venire se non da un'Animo privo affatto di Carità, l'interpretare un tal passo per suo capriccio ed astio solamente in senso maligno, e pretendere, che non d'altro vi si parli, se non di que' pertinaci Eretici. Ma ho detto nulla. Il passo del Castelyetro è talmente chiaro, che a riserva di chi voglia chiuder gli occhi apposta, non si può di meno di non conoscere, ch'egli parla de' foli veri Martiri della Chiesa di Dio. Imperciocchè dice, che a differenza di quelli, che coraggiosamente sostennero il Martirio, gli altri inviliti, e smarriti per l'asprezza de tormenti RINEGARO CRISTO, e surono eagione, che gli altri similmente RINEGASSERO CRISTO. Non è egli forse più chiaro del Sole, che il Rinegar Cristo può solamente convenire a chi dagl' Infedeli è tormentato, affinchè rineghi la santa Religione di Cristo? Gli Ererici del Sestodecimo Secolo, se atterriti da' tormenti abjuravano l'Eresia, ognun vede, che non Rinegavano Cristo. Questo bensì succedeva a' tempi de' Pagani, ne' quali tanta copia di forti Campioni sostenne il Martirio, per non rinegare Cristo; ma pur troppo non mancarono altri, che per paura

paura de' tormenti Rinegarono Cristo. E pure s'ha oggida udire chi da un passo così chiaro vuol' assolutamente inserire, che il Castelvetro su un' Eretico. Dove è mai la Carità?

Sicchè delle tre Eresse, che il Critico voleva sar credere al Pubblico contenute nella Poetica del Castelvetro, niuna merita questo nome, e per conseguenza meritarebbe qualche brutto titolo, chi o per ignoranza, o per malizia, e con un Preambolo ingannatore, ha voluto sar credere al Pubblico, che quivi ancora stava il corpo del delitto e il processo, per cui

s' ha da tenere il Castelvetro per Eretico.

E ci vuol ben poco secondo lui a divenire, & essere Eretico. Imperciocchè (prego i Lettori di raddoppiar qui la loro attenzione) siccome egli c'insegna alla facc. 384. L'essere Eretico appunto consiste in dire Eresie con la persuasione di non dirle, ma bensì di proferire Verità Cattoliche. Ma chi sa, che questo Scrittore, trovato da noi sì infedele Critico, non si scuopra eziandio per un' infelice Teologo? Per me non so, onde egli abbia tratta questa Definizione dell' Eretico; ma ben so, ch'essa è tale da sar tremare il cuore in Roma stessa anche alle prime teste. Perciocchè se altro non si ricerca, perchè uno sia dichiarato Eretico, se non che gli scappi di bocca una proposizione, creduta da lui conforme alla dottrina della Chiesa Cattolica Romana, e che nulladimeno si truovi contraria alla medesima: facilmente può avvenire, non che agl'Ignoranti, anche a i Dotti, d'essere messi nel ruolo degli Eretici; perchè suori degli Articoli contenuti nel Simbolo, che ognuno è tenuto a sapere, può accadere che si dica o per poca attenzione, o per ignoranza un' Erelia con persuasione di non dirla. Ma per verità se questa Definizione non è uno sproposito majuscolo, converrà stracciare tutti i Libri de' nostri Maestri. Secondo i principi della Teologia non si commette Peccato, se volontariamente non si trasgredisce la Legge del Signore, o della Chiesa interpete sua. Ma nell'addotta Definizione si suppone, che basti l'inganno dell'Intelletto, ancorchè il Cristiano colla Volontà e col Cuore sia attaccato alla vera Chiesa, nè s'accorga di errare, ne d'aver sentimento contrario ad essa Chiesa. Sicchè l'Involontario, e l'Ignoranza non iscusano più dal Peccato, come s'è creduto in addietro; e chi falla così, ed è divenuto Bretico, ha da andarsene all' Inferno caldo caldo senza, ch'egli se ne avvegga, e senza ravvedersi e pentirsi, perchè non s'accorge nel nostro supposto d'aver fallato, e dato disgusto a Dio, ed egli tuttavia è costante in credere in Dio, e a Dio, e alla sua Chiesa. Come mai ciò potrà sosserissi?

Ma non così l'hanno intesa, e non l'intendono innumerabili Teologi, che si potrebbono qua rapportare. In questa forma, dico, non parlano essi; anzi dicono, che a costituire un' Eretico, si richiede, ch' egli internamente creda qualche proposizione opposta alla Dottrina della Chiesa Cattolica, già determinata e definita, e da lui conosciuta tale, con aggiugnere la Pertinacia a questa sua rea credenza. Altrimenti se non vi concorre questa Conoscenza, e Pertinacia, e s'egli si figura di non contrariare a i Decreti della Fede, e alle Decisioni della Chiesa, egli non si può, nè si dee chiamare Eretico. Però l'Eresia è definita dal Torrecremata, dal Valenza, e dalla

COT-

(33)

corrente de' Teologi, Error, Fidei Catholica contrarius, cui Pertinaci animo inbareat is, qui est Fidem in Baptismo professus. Dal Carena, dal Sanchez, dal Beccano, e da molti altri è definita così: Error Intelle-Elus Voluntarius Contra aliquam Fidei Veritatem, cum Pertinacid assertus ab eo, qui Fidem recepit. E se. domandiamo al P. Tommaso del Bene, quali sieno da chiamare Eretici, egli ci risponde col Suarez, Cano, Coninco, Vasquez, Farinaccio &c. che sono Coloro. Qui voluntarie credunt aliquid Fidei Catholica contrarium, vel de eo Pertinaciter dabitant, HARESIS est ERROR VOLUNTARIUS ET PERTINAX CONTRA DOCTRINAM ET VERITATEM FIDEI CATHOLI-C.E. Et debet adesse Pertinacia. Et Error Voluntarius. quia fine Voluntate non est Peccatum. E dal celebre Cardinale Francesco de gli Albizi nel suo Trattato de Inconstantia &c. con queste parole è definita l'Eressa: Error in Intellectu Voluntarius in bomine baptizato Contra aliquam Catholica Fidei Veritatem cum Pertinacia affertoris. Ut quis fit HÆRETICUS, Necessario requiritur. ut SCIENTER ERRET IN REBUS FIDEL. Al effectum, ut quis dicatur VERE HÆRETICUS, requiritur PERTINACIA. Pertinacia autem in bac materia nil aliud est, quam constans Voluntas resistendi doctrina, que proponitur credenda de Fide, absque eo quod qui sic resistit, velit suum judicium auctoritati Ecclesia subjicere.

Ho citato l'autorità di questi tre ultimi Personaggi, riguardevolissima, per essere stati de'più periti in Roma di queste materie, e ben' informati della mente della Chiesa santa intorno all'essenza dell' Bresia, e de gli Eretici. Odasi ora l'autorità di Santo Agofti-

C 2

stino, che certo ne sapeva incomparabilmente più del Critico moderno. Nel Lib. IV. cap. 16. dell' ultima edizione de Baptismo contra Donatistas, così egli scrive: Constituamus aliquem sentire de Christo, quod Photinus opinatus est, existimantem ipsam esse Catholicam Fidem. Istum nondum Hareticum dico, nisi manifestată sibi do-Etrina Catholica Fidei, Resistere maluerit, & illud, quod tenebat, elegerit. Altrove, cioè nell'Epistola 43. una volta 162. così egli dice: Si qui sententiam suam, quamvis falsam atque perversam, nulla Pertinaci animositate defendunt, quærunt autem cauta solicitudine Veritatem, corrigi parati, quum invenerint, nequaquam sunt inter Hæreticos deputandi. E si osservi, che questo passo è rapportato nel Decreto di Graziano Cap. Dinit Apofolus 24. qu. 3. cioè in un Libro autorevole fra i Cattolici, siccome ancora da San Tommaso 2. 2. Quæst. XI. Art. 2. Sicchè per parere comune de Teologi, 2 formare l'Eretico si richiede, che l'Errore sia nell' Intelletto; ma questo non è peccaminoso, se non vi concorre la Volontà. La Pertinacia appartiene alla Vo-Iontà, ed è allorchè l'Uomo Cristiano conoscendo, che quella perversa sentenza si oppone alla Dottrina insegnata da Dio immediatamente, o mediatamente dalla Chiefa, tuttavia vuol proferire la sua fallibil credenza a i lumi di chi è Infallibile o per natura, o per privilegio. Non vo io ora con queste premesse chiamar'ad esame la Definizion dell'Eretico prodotta dal Critico, nè decidere s'ella sia tollerabile, o falsa, o perniciosa, nè s'ella possa indurre scrupoli e spaventi in cuor d'ognuno, giacchè non vi si parla dell'importante requifito del Volontario, e della Pertinacia. Lascerò, che Roma Macfira della vera Dottrina, Roma Metropoli

(35)

de i Letterati, e de i saggi, esamini e decida ella su questo punto, giacchè è suo interesse più che d'altri, essendo nata e pubblicata una tal Definizione in Roma stessa. E quando mai per cagion d'essa potesse parere, che in Roma si fosse introdotta una dottrina nuova, e scandalosa, e di peso insoffribile alla Cristianità, essendosi creduto finora, che quegli sia Eretico, che crede proposizioni Ereticali, benchè sappia che sono opposte alle Verità Cattoliche; e non già chi dice Eresie con la persuasione di prosferir Verità Cattoliche, e la dice senza Pertinacia alcuna, e senza credere punto di contrariare alle Verità della Fede: sarà della Prudenza di chi regge il timone, il tagliare la strada a i disordini, ed errori, e alle dicerie, che potesse per avventura produrre una disordinata Proposizione stampata nel sacrario della Cristianità, e che abolisce la sentenza stata per l'addietro in bocca di tutti i Cattolici pii e dabbene: Errare possum: Hæreticus essenon possum.

Che intanto io verrò dicendo, non aver finora il Critico recata alcuna concludente e chiara pruova, che il Castelvetro sosse Eretico. Et ora aggiungo, che quand'anche sosse a lui scappata qualche Proposizione chiaramente contraria alla Fede Cattolica, e da lui asserita come sua propria (il che si niega) ciò non ostante non si potrebbe arguire con indubitato Giudizio, ch'egli sosse veramente reo d'Eresia, perchè non apparisce, ch'egli sosse Pertinace ne' suoi Errori. Anzi abbiamo indizi e pruove, ch'egli desiderava di vivere e morire nel seno della Chiesa sua Madre, e non già in Chiavenna, Terra abitata anche da' Cattolici, dove egli in sine si ricoyerò, perchè non si vedeva

(36)

deva sicuro in altre parti, e dove egli fu per la infermità costretto a fermarsi: parole sue alla facc. 5. della Correzione dell' Ercolano del Varchi. Già s'è veduto, ch'egli spontaneamente nell'Anno 1560. comparve a Roma, per iscolparsi. S'egli avesse avuto l'animo alieno dalla vera Chiefa, avrebbe preso altro cammino. Egli per troppo spavento se ne suggi. Ma nell' Anno seguente si presentò al sacro Concilio di Trento, implorando la grazia di potersi giustificare in quel venerando consesso; ma Roma nol permise, esigendo che comparisse colà, dove era già introdotta la sua causa (parole di San Carlo Borromeo al Cardinale di Mantova, citate dal Cardinal Pallavicino, e che meritano rifflessione) con promettergli ogni buon trattamento; ma il timoroso Castelvetro non s'arrischio a ritornarvi. E a ciò non badò bene il Cardinal suddetto nella Giunta, che dicemmo fatta nella Edizione seconda della Storia del Concilio, dove suppone, che dopo d'essersi il Caltelvetro presentato al Concilio, affidato dalla Lettera scritta dal Cardinal Borromeo passasse di poi a Roma. Ma avvertendo egli stesso, che il primo suo esame in Roma su nel 1500. agli 11. d'Ottobre, ed essendo scritta la lettera del Cardinal Borromeo nell'Anno 1561, si conosce abbastanza, che il Castelvetro dopo essere stato a Roma, e suggito di colà, si presentò supplichevole al Concilio di Trento. In terzo luogo l'Autor della Vita ha rapportata una Lettera di Monsignor' Egidio Foscarari Vescovo di Modena in data del di 7. Luglio 1563. in cui istantemente raccomanda a Monfignor Beceadello Arcivescovo di Ragusa d'impiegare i suoi usizi, perchè la causa del Caltelyetro suddetto sosse veduta in Trento. Basta ben

(37)

ben questo a sar' intendere, che Uomo tale non era un Ribello ostinato, nè portava un cuore alieno dalla Chiesa sua Madre, nè era vago di dimorare in Chiavenna: e tanto più perchè egli aveva eletto di stare in Lione, e Vienna, dalle quali Città per la guerra e per la peste su obbligato a ritirarsi. Scrive il Critico alla pag. 516. che a Francesco Betti Apostata su scritto da più gran personaggi, per ritrarso dall' abisso, in cui si era precipitato, ma in vano. L'infelice Castelvetro, non avea bisogno di sproni: era egli che pregava d'es-

fere ricevuto, e non petè mai ottenerlo,

Grida in oltre esso Critico alla pag. 387. contra, l'Autor della Vita, il quale se la piglia ancora contra. chi fece l'Indice alla Storia del Cardinal Pallavicino della edizione I. dove il Castelvetro su onorato col titolo d'Apo-Rata della Cattolica Religione: perebè forse non si trova il corpo del delisto nelle sue Opere. Ma se nè pur con sicurezza si ricava dall'Opere del Gastelvetro, ch'egli si possa giustamente chiamare caduto nell' Eresia: si ricavera poi, che su anche Apostata? Certo non si sa, ch'egli mai desse il suo nome a Setta alcuna; e se. l'avesse dato, è dissicile, che non ne trasparisse qualche lume ne' Libri di que' tempi: giacche si sarebbono gloriati gli Eretici d'aver guadagnato un' Uomo sì dotto; e pure per quanto abbia cercato e ricercato il Critico, non ha saputo trovare pruova di questa pretensione. Secondariamente il Varchi, che scrisse dipoi contra del Castelvetro, e il tocca nel vivo, pure non l'accusa mai d'avere abbandonata la Chiesa Romana. In terzo luogo non si dee passare sotto silenzio, che il Castelvetro non volle rapportare, nè comentare 1 Sonetti del Petrarca in biasimo della Corte

di

(38) di Roma. Che non avrebbe mai detto contra di lui il Critico sì acceso alla pag. 503, e segu. contra chinon s'è guardato di ristamparli, se il Castelvetro avesse fatto lo stesso? Ma avendoli tralasciati esso Castelvetro, quantunque già incastrati nella edizione Aldina dell' Anno 1514. dal Castelvetro seguita, come consessa il Critico alla pag. 508. e non essendo probabile, che s'egli fosse stato, qual si vorrebbe, Eretico, Apostata, e nemico della Santa Chiesa Romana, non si sosse prevaluto dell'armi del Petrarca per dir male di Roma: presso i discreti estimatori delle cose ha ancor questo da servire per istimarlo diverso da quello, che ci vien dipinto dal Critico Declamatore. Notifi in quarto luogo l'Epitafio a lui posto in Chiavenna, es rapportato dal Ghilini, e poi nella Vita. Non era certo amico di Roma chi lo scrisse, ed egli vi parla di persecuzione fatta ad esso Castelvetro. Quello era il sito, in cui poteva aspettarsi, che si facessero belli i nemici della Santa Chiesa Romana d'averlo tirato nel loro partito: e pure non v'ha menoma parola, che indichi questo brutto salto del Castelvetro. In quinto luogo merita d'essere osservato, ch'egli non ha mai preso ad impugnare la Fede, e Chiesa Cattolica, come fecero alcuni dotti, sedotti dalla loro superbia, che veramente apostatarono in que' tempi sì sconcertati. E in quelle stesse proposizioni mal sonanti, che s'incontrano fra le sue Opere, non si scuopre già livore alcuno contra del Cattolicismo. In sesto luogo, certo è ancora, ch'egli nell'Anno 1542. con gli altri Cittadini di Modena si sottoscrisse al Formolario della Fede inviato da Roma, come s'ha dalla Vita alla facc. 20. Questa è la via ordinaria di conoscere chi è Cat(39.)

Cattolico. Nè già fuggi egli in tale occasione, comer fece Francesco Porto Candiotto, Maestro allora di Greco in Modena, e veramente reo di cattiva credenza. In settimo luogo i passi fatti dal Castelvetro, e le premure da lui praticate per giustificarsi, e per essere conservato nel seno della Chiesa sua Madre (non si può abbastanza ripeterlo) assai dimostrano, ch'egli non fu Apostara; e servono nello stesso tempo a dimostrare il patente mal'animo e livore di questo Critico, che perduto in Declamazioni contra del Castelvetro, e dell'Autor della Vita, nè cercando punto la Verità, non sa, o non vuol ravvisare cos'alcuna, che faccia per lui, e nasconde quel che importa a i Lettori, a i più de' quali è ignota la Vita suddetta. In ottavo luogo Lodovico Castelvetro nella Dedicatoria della sua Poetica all'Imperadore Massimiliano II. il ringrazia del beneficio fatto dalla somma & ineffabile cortesia sua a mio fratello (Gian-Maria) & a me, che essendo nos sopraprese e combattuti da siero e sortunoso temporale, ci abbia Presi sotto l'ombra della graziosa e potente Protezione sua, da potervici ritrarre e riparare quasi in tranquillo e sicuro porto, infino a tanto che sopravenga tempo migliore. Di qui ancor si può intendere, e l'intenderà chiunque non è trasportato da passioni, qualmente l'intenzione del Castelvetro era di vivere fra' Cattolici, e non già fra gli Eretici, aspettando egli anche tempi migliori per essere rimesso in grazia di Roma; e ch'egli certo non dovea essere quale il vorrebbe l'accanito Censore. Da quando in quà i piissimi Imperadori di Casa d'Austria prendono sotto la Ior PROTEZIONE gli Apostati della Religion Cattolica? Finalmente a conoscere con quanta ragione l'Autor della Vita si sia richiamato di chi sormando

(40)

Indice alla prima edizione della Storia del Cardinal Pallavicino volle intitolare Apostara il Castelverro, e quanto indebitamente il Critico voglia oggi sostenere quel fatto; sappia il Lettore, ch'esso savissimo Cardinale non riguardò, nè nominò mai per Apostara il Castelvetro; e su il solo sabbricator del suo Indice, ehe si prese, non so se incautamente, o maliziosamente, la libertà d'appellarlo tale. Libertà disapprovata dallo stesso Cardinale, il quale nell'Indice della seconda edizione sece poi mettere in luogo di quell'ingiurioso titolo, solamente le seguenti parole: Lodovico Castelvetro risuggito fra gli Eretici, perchè non am-

messo a far vedere la sua causa nel Concilio.

Sicchè dovrebbesi omai leggere da i saggi con indignazione ciò, che il Critico scrive alla pag. 387. E pure costui ha trovata persona così intrepida, che si è messa a darcelo per Cattolico (iniquità è ancor questa. perchè l'Autor della Vita non ha sostenuto, che il Castelvetro fosse Innocente. Dio di ciò avrà giudicato. Egli unicamente ha sostenuto, che dalla condanna pronunziata in contumacia non si può francamente dedurre, che il Castelvetro fosse Eretico) in onta della Santa Romana Chiefa, che NON LO VUOLE, dopo aver condannati i suoi Libri con questo decreto: , Ludovici Castelvetrii Opera omnia. " E costui non su Eretico, al dire del suo Panegirista, e gran disensore della buone cause simili a questa. Se un Critico si fatto sappia inginriare, ognun sel vede. Ma è cosa da sar trafecolare, come oggidi s'arrivi da taluno in Roma a pretendere, che s'abbia a credere Eretico un Cristia. no, perchè le sue Opere sieno state dalla sacra Congregazione proibite. Miseri gli Autori, a' quali è toccata una somigliante condanna. Ma non è stata giam(41)

giammai, nè sarà questa l'intenzione di quegli Eminentissimi Padri. È tanto meno, perchè il Critico tace quì una particolarità troppo degna d'osservazione, e ch'egli stesso confessa dipoi alla pag. 388. cioè che alla proibizion di leggere l'Opere del Castelvetro fu apposta la clausola: Niss prius repurgentur: la quale è una delle più miti condanne, che si pratichi dal facro Tribunale di Roma. E però ognun vede, che non son condamate quell' Opere, se non condizionatamente, e che toltene le espressioni mal sonanti, é gli errori, non è vietata la loro lettura. Nè si può dire, che l'Autor d'esse Opere sia quivi trattato da Eretico, perciocche ognuno il mira posto in quella schiera, dove entrano tant'altri, che suzono Cattolici, benchè i Libri loro meritassero d'essere proibiti, finche si spurgassero dal loglio. Quel nondimeno, ehe dee maggiormente sorprendere, fi è la baldanza, con cui egli asserisce, che la Santa Romana Chiefa Non Vuol Cattolico il Castelvetro. E perchè? Perchè ha vietata la lettura delle di lui Opere, finché sieno corrette. Sentite che dittatorio Editto, quasi che egli sedesse sul Trono di San Pietro, e stesse a lui di prosserir tali Decreti. Ma è rimesso ancor questo punto alla saggia avvedutezza di chi in Roma discerne le vere dalle false doitrine, e saprà considerare, se sia da lasciar pasfare, o pure esiga rimedio questa Proposizione: Che la Santa Chiesa Romana non vuol per Cattolico, e per conseguente vuol per Eretico un' Autore, dappoichè ha condennati, o sia proibiti i suoi Libri; ed ancorchè vi aggiunga: "Nisi prius expurgentur. "Certo è, che questa Proposizione può eccitar de i tumulti fra i dotti, ed errore fra i men dotti, che po(42)

trebbono valersi della medesima per chiamare Eretico, chi sosse incorso nella disgrazia di veder condannate, o sia proibite l'Opere sue. Nè basterebbe il
dire, che la Proposizione è temeraria, o ingannevole, o salsa, perchè conceputa con troppa generalità,
e senza eccezione alcuna. Si sarebbono sorti questi
tali con dire, che essendo stampata essa Proposizione
in Roma, sotto gli occhi de' Superiori, che non
l'avrebbono permessa, se non sosse legittima e ben
sondata, bisogna rispettarla, e crederla sussistente.
Però non meno per questo punto, che per l'altro della
Desinizion dell'Eretico, rapportata di sopra, il Pubblico ha da appellarsi ai venerati Tribunali di Roma stessa.

Ma per un' altro conto mi fo io animo a dire, che una gravissima ingiuria si sa quì alla Santa Chiesa Romana, non solamente con far credere agl'Ignoranti, che lo stesso sia il dichiarare per non Cattolica una persona, e il proibire i suoi Libri, ma con rappresentare la itessa, che pure è nostra Madre, per una Matrigna. Si vuol ripetere cento volte, che niuna dote è più a cuore alla vera Chiesa di Dio, che la Carità, quella Carità, che al dire dell'Apostolo, 1. Corint. XIII. 4. patiens est, benigna est, non agit perperam non inflatur, non irritatur, non cogitat malum. Di questa fa ella una singolar professione. Gli Errori, le Eresie son quelle, ch'essa abborrisce, ch'essa non può, nè dee sofferire, e noi tutti con essa lei dobbiam detestare. Ma per conto delle Persone, ella si rattrista e duole, qualora il Fedele si lascia traviare dalla vera Religione, o si abbandona a i Peccati, verificando le parole del suddetto Apostolo: Si quid patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra. B dice anch'ella: Quis infirmatur, & ego non infirmor? Tutti

(43)

Tutti effetti della sua Carità. Desidera in oltre, che niuno sia Eretico, che tutti sieno Cattolici, e tutti sisalvino. E però non ha avuto a male, che persone dotte sì ne gli antichi, come ne' moderni tempi abbiano preso a scolpare Origene, Giovanni Cassiano, Acacio Vescovo di Costantinopoli, Pietro Abailardo, Gotescalco, l'Abate Giovachino, Raimondo Lullo, Ratranno, e simili, e a far vedere, che Erasmo con tutti i suoi disetti non s'è partito dall'unità e dottri-, na sostanziale della Chiesa Cattolica. Nè sol questo, ma gli stessi Papi ci hanno insegnato, che le sentenze. de gli Uomini in casi tali non sono infallibili, nè obbligano à tener per fermo, che sia Eretico, chi per avventura può essere Innocente presso Dio. Odasi. Innocenzo III. Papa, che così la discorre nel c. a nobis, de sentent. Excommunicat. Ecco le sue precise parole: Judicium Dei Veritati, quæ non fallit, nec fallitur, semper innititur. Judicium autem Ecclesia nonnumquam opinionem sequitur, quam & fallere sape contingit & falli. Propter quod contingit interdum, ut qui ligatus est apud Deum, apud Ecclesiam sit solutus, & qui liber est apud Deum, Ecclesiastica sit sententia innodatus. Però non può venire se non da una total privazione di Carità, l'avere impresa una guerra sì spierata contra del Castelvetro, e il voler costriguere il Pubblico a crederlo Eretico, con arrogarsi anche l'autorità di decidere, che la Chiesa nol vuole Cattolico, e nol vuole per questa sì strana ragione, perchè ha vietata la lettura de i di lui Libri, nisi prius expurgentur. Alle viscere materne della Chiesa nè pur dispiacerebbe, se potessimo mostrare, che alcuno de' più setenti Eresiarchi ha riconosciuto i suoi falli, s'è ritrattaro; e se non ha avuto tempo, almeno ha avuto in morte veri, desi(44)

desideri di riunirsi all'ovile ortodosso di Cristo. Esto Dio poi ei farà vedere un giorno i giudizi fuoi, che non saran già sottoposti ad errore alcuno, come quei di noi altri mortali. Per lo contrario è riserbato a i soli Fiscali del Diavolo (mi si perdoni questa parola ) il quale secondo Santo Agostino prende piacere di accusare i Mortali, e li vorrebbe atutte le maniere perduti : è, dico, riserbato l'incrudelir contra i morti, l'interpretar sempre nel peggior senso le loro espressioni, il sospettare malvagità in ogni lor parola, il troncare i lor passi, accioeche diventi a gli occhi degl' incauti Lettori Eresia ciò che non è, e finalmente l'andar nelle furie, se taluno prende la difesa, non già degli errori, ma delle persone di chi pur era nostro Fratello in Christo. Non così sece il celebre Cardinale Sforza Pallavicino, più volte di sopra mentovato, mentre nel medesimo sito, dove parla del ricorso satto al Concilio di Trento dal Castelvetro, cioè al Lib. XV. Cap. X. della seconda edizione, dice in fine queste parole; e le dice con tutta l'aria di amorevolezza, benchè avesse non minore, e forse maggior zelo per la Religion Cattolica, che non ebbe il Critico: Bonche l'Ajuto, che la sua penna ha somministrato alle più forbite e piacevoli Discipline con la rarità delle Offervazioni, e con la sottilità de i discorsi, meriti, che per gratitudine si dia cortese credenza a chi narra, ch'egli nell'ultimo si ravvedesse. Credenza, che da per se vale a tenue riparo del mera nome presso apochi mortali, e solo in quel poco tempo, che sono mortali. E così parlano i primi luminari della Chiesa santa in somiglianti casi, perchè forniti dell'importante Virtù della Carità Cristiana, senza la quale chi c'è fra gli adulti Cristiani, che possa sperar d'entrare nel Regno di Dio ? E

E voglio anche aggiugnere per buona derratació, che il Varchi, uno de' Contradittori del Castelvetro, lasciò scritto nel suo Ercolano per lodevol ricordo a Crizici di tutti i tempi: Io vorrei, diccegli, che i Censori fossero Uomini non men buoni e modesti, che docti e scienziate; e che giudicando senza animosità, non andassero cercando, come è nel nostro proverbio, cinque piè al montone; ma contentandosi di quattro, e anco talvolta di tre e mez-20, più tosto che hiasimar quelle cose, che meritano lode « lodasseno quelle, che sono senza biasimo; e in somma dove ora molti si sforzano con ogni ingegno di cogliere cazioni addosso a gli Autori per potergli riprendere, essi s'ingegnas. sero con ogni sforzo di trovar tutte le vie da dovergli salvare. Così s'è studiato di fare l'Autor della Vita del Castelvetro. Ma il Critico? Non c'è bisogno, ch'io il dica. Chiunque ha letto, lo sa.

Nè è bastato al Critico d'inferocire contra del Castelvetro, per quel che riguarda la Religione: ha anche raccolto quel poco che ha potuto per far guerra al di lui Ingegno, rappresentandolo per uomo pieno di sossimi, e sottigliezze ridicole, e d'inezie. A buon conto abbiam veduto poco fa, che sentimento avesse di quello Scrittore il Cardinale Pallavicino: il quale più chiaramente ancora accenna altrove, cioè nell' Arte dello Stile Cap. 26. che concetto egli avesse del Castelvetro. Il che, dice egli, sottilmente su considerato dal Castelverro nel fine della Giunta al primo Libro del Bembo. E veramente quello Scristore mi par quasi l'unico. dopo Aristotele, che insegnando l'Arti del dire, abbia cercato di ridurle a' principi delle Scienze, e della Natura: il che trascurato, o ignorato per lo più dagli altri Maestri, ha ridotte le professioni a foggia o di Fede umana, o di Leggi positive. Tali erano intorno al Castelvetro i senti('46 )

menti del Cardinale Pallavicino, Ingegno il quale valeva ben più solo, credo io, che cento Critici simili al Persecutore del Castelvetro. Con tutto ciò non su il Castelvetro senza disetti; ma potran vedere i Lettori nella Vita di lui, che questi suoi disetti non gli ha dissimulati, chi per derisione maligna viene continuamente appellato dal Critico Panegirista dell' Eretico. Nè ha esso Autore presa parte alcuna intorno al punto Letterario della Controversia, che ebbe il Ca-Itelvetro col Caro; anzi ha detto abbastanza per far'. intendere, ch'egli disapprova la guerra da lui mossa a quel Letterato, come ha anche riconosciuto il Signor' Anton-Federigo Seghezzi nella Vita dello steslo Caro: Vita, che non sarà piaciuta al Critico, perchè tessuta con quella lodevol modestia ed amore della verità, che è il principale ornamento de' Libri, e non già con gli odi, con le invidie, e con le parzialità, non già coll'orgoglio, e con glischerni, come possono i Lettori trovare ne'Libri pubblicati dal Critico medesimo. E mi è venuto da ridere in leggere alla pag. 357. dove egli parla della controversia suddetta, le seguenti parole: Quì salta in campo l'Avvocato del Castelvetro, asserendo, che il Caro prima fu di povero e basso. stato. Chi parla in tal guisa, verrà certamente dalla Casa Anicia. Ma la guerra offensiva incivilmente mossa dal Castelvetro al Caro, su ella forse di quarti di Nobiltà, e non di cose Letterarie? Quasi che veramente l'Autor della Vita avesse messo in campo il basso stato del Caro nella contesa suddetta. Ma è il Critico, che si burla de suoi Lettori, con far loro credere ciò, che non è. L'Autor suddetto in raccontando, come il Caro decadesse dalla grazia del Cardinal Farnese suo Padrone, scrive alla pag. 40. della Vita, che ciò seguì

(47)

per essergli stata negata la rinunzia ad un suo Nipote di una Comenda di Malta, che non ostante la bassezza de' suoi natali per opera d'esso Cardinale egli aveva ottenuto: il che fu detto, non per deprimere il Caro, perchè il nascere povero non reca disonore, e il Caro colla sua Virtù divenne onoratissimo; ma per esaltare il Cardinale, che aveva portato il Caro fino all'onore di divenir Cavaliere di Maka. Lascio qui andare il resto, che appartiene all'ingegno del Castelvetro; ma non vo' lasciar di dire, avere il Critico alla pag. 388. rapportato, che il Balzac taccia il Castelvetro come nemico pubblico, che non può soffrire il merito e la famadi thi che sia. Gran cosa, che il Critico non giugnesse in queste parole a riconoscere il proprio Ritratto, da che egli in quell'Opera stessa, in cui si leggono queste parole, ha alzato Tribunale contra tutti; para la mano a questo; una sciablata a quell'altro; e a chi le dà, e a chi le promette. In somma a riserva di qualche suo favorito amico, scuopre se stesso qual nemico, o sprezzatore di tutti, sì morti, che vivi. Manus ejus contra omnes: di maniera che il Castelvetro in paragone di lui dovrà da quì innanzi passare pel più discreto Critico del Mondo.

Quella nondimeno, che sopra l'altre sue ingiuste Censure, può aver dato negli occhi d'ognuno, si è l'incredibile strapazzo, ch' egli sa dell' Autor vivente della Vita del Castelvetro, caricandolo con ischerni, con villanie, e con accuse le più nere, che possano trovarsi nell'Arsenale della Satira, o de' Criminalisti. Da gran tempo non si sarà veduto uscire dalle Stampe d'Italia un diluvio sì tempestoso, se pur non è in qualche Operetta, composta da esso Critico, o in cui su creduto, ch'egli avesse mano ne

(48.)

gli anni addietro. E tutto ciò non già per difesa propria, perch'egli non è già in essa Vita punto offeso, e ne pur nominato. Ma se mai l'Autore suddetto non avesso meritato un trattamento sì contrario alle leggi tutte dell'Uomo Onesto e Cristiano: che sarebbe da dire di un Critico tale? Meco di grazia venga il Lettore a fare una breve revista del processo e delle sentenze fulminate contra di questo Autore, perchè potrebbe darfi, che anche i Lettori dell'Opera del Critico si avessero a dolere, siccome ingannati con più di un falso rapporto da lui. E tanto più, perchè pochissimi han letto, o hanno voglia di Teggere la Vita del Castelvetro, e moltissimi all'incontro han letto e leggeranno l'Eloquenza Italiana, perchè Opera di molta Erudizione, che prende gran pacse, e che per dir male di tanti, non può se non dar gusto all'Uomo, dalla guasta Natura inclinato a udir volentieri i difetti, le punture e gli abbassamenti altrui. Certo se i Lettori non altronde che dall'Opera di questo Critico avranno avuta conoscenza di ciò, che si contiene nella Vita suddetta, facile è il far loro vedere, che sono stati troppo delusi dalla di lui passione smoderata e cieca, e dal poco Amore del Vero. Però non incresca loro d'esserne da me con brevità. e insieme con sincera onoratezza informati.

Alla pag. 385. scrive il Critico: Da Modena, e da gli stretti parenti del Castelvetro vennero a Roma le accuse contra la miscredenza del Castelvetro, e non certo dal Caro, nè dalla Casa Farnese, come Al Solito Suo, Calunniosamente ha sparso l'intrepido Panegirista di quell' Eroe. Cita qui l'Opere Critiche, dove è la Vita, pag. 31. 32. Ma se lo stesso Autor della Vita quegli è stato, che alla suddetta pag. 32. non solo ha con-

sessato, ma onoratamente rivelato questo Anecdoto ( perchè nol sapeva punto il Critico nè il Pubblico ) cioè che Paolo Fratello del Castelvetro, perchè irritato dalle correzioni, ch'esso Lodovico gli avea satto a cagione della sua mala vita, andò a Roma in persona, e fu quegli, che il denunziò: che coscienza mai poteva esser quella del Critico, che ciò sapendo, pure vuol far credere a i Lettori, avere l'Autor della Vita calunniosamente attribuita al solo Caro l'accusa, e colla ingiuriosa giunta di quell' Al Solsto Suo? Dicano di grazia i Lettori, qual nome si convenga ad un tal parlare, e ad un Uomo sì fatto, che tace il Vero, e asserisce il Falso, per denigrare la Fama e Riputazione altrui. Per conto poi del Caro, il quale non si vorrebbe quì, che si fosse mischiato nelle disavventure del Castelvetro, non si ricorda egli il Critico di aver confessato alla pag. 335. che il Caronella sua Apologia, cioè non già di nascosto, ma in un'Opera pubblica, imputa al Castelvetro il non credere di là dalla enorte, e l'essere Corrompitore delle verità, della buona ereanza, e delle buone Lettere, un Furioso, un' Empio, un Nimico di Dio-e de gli Uomini. E qui poi si pretende. che il Caro non soffiasse punto nel fuoco, e sosse semplice spettatore de i guai del suo Avversario. Sa in oltre il Critico, di che tempra fosse il medesimo Caro, bastando a farcelo conoscere l'infame Libro della sua Ficheide; ma ora per sua buona fortuna, e per grazia del Critico, che l'ha presa solamente contra del Castelvetro, egli è divenuto il più onesto e religioso Uomo del Mondo. Di più non ignora di certo esso Critico, che l'infelice Castelvetro ( il quale non fu mentito da alcuno per questo) alla faco, 16. della Correzione del Dialogo del Varchi, si lagna del configlio

(50)

siglio preso dal Caro, e da gli Amici suoi, siccome s'era poi inteso, di levare esso Castelvetro dal Mondo, o di mandarlo almeno tapinando per lo Mondo, prima che si lasciasse uscire in pubblico l'Apologia: il che se riuscisse, par bene che il fatto lo pruovi. Ma l'Autor della Vita, alla pag. 32. ha scritto su questo: Che il Caro tentasse di far levare la Vita al Castelvetro, su allora detto, a scritto: ma di un sì nero pensiero, giacchè ne mancano le pruove, io ben volentieri vo' crederlo innocente; ma non oso già crederlo tale per ciò, che riguarda il tentativo d'opprimerlo colle accuse ad uno de' più riveriti e temuti Tribunali di Roma. Con questa moderazione ha parlato esso Autore del Caro, nè si è fatto sulle dita l'influsso d'esso Caro nelle disgrazie del Castelvetro: e pure il Critico in più d'un luogo il va strapazzando co i titoli di Calunniatore; quasiche di tutte le magagne degli Uomini, delle quali parla la Storia, si avesse da produrre un'autentico Strumento, sotto pena di passare per mercatante di Calunnie.

Alla pag. 386. si leggono queste altre fulminanti parole del Critico: E più io bo per difficile, che il Caflelvetro fra noi Cattolici possa mai trovare altri Avvocati,
pari a questo, che ha ultimamente avuta la fortuna di ritrovare; il quale per via di scandalosi Sossimi, e di Figure
quanto Puerili, altrettanto perverse e ingiuriose alla Santal Romana Chiesa, intrepidamente s'è accinto a disendere
la rea causa del Castelvetro. Sappiano i Lettori, che il
Critico prorompe in queste villanie nel luogo appunto, dov' egli col lambicco delle sue ingegnose interpretazioni ha trovato in fallo il Castelvetro, per avet
dato nome di Martiri a i Luterani e Calvinisti, ostinati più tosto in voler sosserire la morte, che abjurar
le loro Fresie. Ma per buona venturas'è patentemen-

(51)

te veduto di sopra essere quella un' accusa indegna, perchè il Rinegar Cristo, adoperato dal Castelvetro, non lascia luogo ad intender' altro, se non che quivi si tratta de' veri Martiri della Chiesa Cattolica. Or veggano i Lettori, se conveniva in questo luogo al Critico l'avventarsi con ingiurie, e ingiurie velenose contra dell' Autor della Vita. In tanto que' saggi, che non han conosciuto in addietro nella Vita del Castelvetro queste pretese magagne, dureran, cred' io, poca fatica ad accorgerli adesso, essere solamente nate nel capo ottenebrato di quel Critico que' Sossimi scandalosi, e quelle Figurette ingiuriose alla Santa Romana Chiesa, ch'egli per sua cortesia va spacciando in discredito dell'Autor della Vita. Perciocchè s'egli avesse potuto addurre un solo di questi pretesi Sofismi, una sola di queste sì insolenti Figurette: hassi egli da credere, che non l'avesse portata in trionso, per sar ben comparire degno dello scherno d'ognuno, e della indignazione della Chiesa Romana, chi era cotanto odiato da lui? Ma egli non ne ha saputo trovare; ed ha solamente saputo sigurarsi, che attestando lui tali Sofismi e Figurette, a lui si dovesse credere. Le accuse han da essere provate, e non solamente vantate; E poi chi vorrà fidarsi sulla sola sua parola d'Uomo accecato cotanto da smoderate Passioni, e che va ideando chiamati Martiri in questo medesimo luogo dal Castelvetro gli Eretici, e biasimato d'arditezza San Paolo, e che forma altre simili accuse, le quali abbiamo veduto insussistenti e salse?

Alla pag. 517. dice il Critico, che le Annotazioni del Castelvetro alle Rime del Petrarca furono con piena giustizia condannate da Roma. E ben lo meritava, non ostante la scandalosa Prosopopea del suo Panegirista in disen-

difendere con faccio intrepida le cose di tal natura, e a vista di tutta l'Italia, infultando alla nostra Santa Chiesa Romana. Ma chieggo io: si confessava egli questo Critico? Credeva egli, che l'infamare il Prossimo con false accuse, fosse un delitto gravissimo presso Dio, e presso gli Uomini? Ma se ciò è, come poi giugnere a imporre al Pubblico con delle manifeste falsità, in pregiudicio della riputazione altrui? Oh dirà quì taluno: e non è forse vero, che l'Autor della Vita ha preso a difendere quel Libro del Castelvetro, benchè condannato da Roma? Falsità, torno a dire, son tutte queste. L'Autor suddetto non ha detto una menoma parola in difesa d'alcuno de' Libri del Castelvetro, e molto men de gli errori, per gli quali furono condannati da Roma. Del suo Comento sopra le Rime del Petrarca ha solamente detto alla pag. 69. che il Castelvetro lo scrisse nell'età sua più vigorosa, ma che non gli diede l'ultima mano. E quest' Opera, che consisteva in private lezioni da lui fatte alla gioventù studiosa, usci alla luce alcuni Anni, dappoiche egli fu mancato di vita; avendola stampata in Basilea l'Anno 1582. Pietro de' Sadabuoni, ma con que' Difetti, che non potè Levarne l'Autore, il quale non si dovea avvisare, che avesse da divenir cosa Pubblica. E questa è la Prosopopea del Panegirista; questo il difendere con faccia intrepida quell' Opera del Castelvetro, in cui si sono sinceramente riconosciuti de i Disetti, e senza un minimo motto, nè qui nè altrove, di opporre alla giusta condanna fatta d'esso, e d'altri Libri del Castelvetro dalla sacra Congregazione. Nè egli ha saputo trovar passo o parola, per cui lo Scrittor della Vita infulti alla nostra Santa Romana Chiesa (cercheranno i Lettori, perchè egli dica qui Nostra) e se avesse saputo trovarlo, egli che

(53)

che cercava tutte le vie di nuocere, l'avrebbe addotto, e Dio vi dica con che piacere e fracasso. E pure
si vede alle stampe, chi con faccia intrepida accusa di
questi reati l'Autor della Vita del Castelvetro, quasi
che nella Vita stessa, che è pubblica anch'essa, niuno
si potesse chiarire della verità del satto, e spezialmente dell'iniquissima accusa d'avere insultato alla
Santa Romana Chiesa.

Ed appunto è da pregare chiunque può di confrontare con essa Vita le tante ingiurie, che il poco ferupoloso Critico ha vomitato contra dell' Autor suddetto, con tacere ciò, che non si dovea; con supporre ciò, che non è mai stato; e con torcere, ssormare, e alterare l'espressioni d'esso Autore, tanto che prendessero l'aria di cose mal dette. Due soli esempli potran far fede del resto. Alla pag. 519, scrive: Con le solite arti e Figurette di Spesse, anzi di Continue Bugie, e di Sofismi (armi proprie di simil genta) si cerca nella Vita del Castelvetro dal principio al fine d'imbiancare l'Etiope, Cinicamente (si noti ancor questa) calunviando il Caro &c. E così a forza d'ingiurie si va innanzi. perchè certo questa è via propria di guadagnar le cause, e massimamente con sì sfrontata Bugia, qual'è quella di scrivere, che dal principio al fine di essa Vita si cerca di disendere il Castelvetro dalla taccia dell' Eresia. Che ne dirà chi ha letta questa Vita? Non à minore iniquità l'attribuir Continue Bugie e Sofismi ad esso Autore; e non può parlare così, se non chi ha affatto la Coscienza guasta, nè sente rimorsi; perchè nè pur'una di queste pretese Bugie ha egli saputo produrre. Ciò maggiormente si sarà osservato da chi ha avuto sotto gli occhi la Vita medesima, con avervi trovata un' onorata fincerità, e non già una continua tela

(54)

tela di Bugie. Sapeva molto ben quell'Autore, chi era stato Francesco Porto, Arrigo Stefano, e simili nomi: pure non ha dissimulato l'amicizia del Castelvetro con coloro, non taciuto il suo passaggio per Geneura, e la fua dimora in Chiavenna. Ha rivelato, che l'accusatore del Castelvetro su un suo Fratello; ha toccato i Difetti di questo Letterato in più d'un luogo; e quantunque non avesse veduta la Giunta fatta dal Cardinal Pallavicino alla sua seconda edizione della Storia del Concilio, nella qual sola si legge la condanna prosterita in contumacia nel 1560, contra del Castelvetro; pure avendola raccolta dalle Memorie, che restano di Lodovico suo Nipote, sinceramente avvisò il Pubblico di que' fatti. E che il Castelvetro facesse un Volgarizzamento del Testamento Nuovo, non altronde, che da esso Autore l'ha saputo il Critico, il qual poi alla pag. 523. cambia le carte con iscrivere, che d'esso Volgarizzamento ne resta cepia in mano di un' amico, quando l'Autore avea detto, che nella fuga del Castelvetro da Lione, ne rimase copia in mono d'un Amico. che poco dianzi se l'era procacciata. Probabilmente questo Amico d'allora non sarà campato fino a i di nostri.

Alla pag. 523. scrive: Dopo d'essersi maneggiata egni sorte di Ludibrj e Sosssmi, per salvare il Castelvetro con la bell'arte delle solite Figurette. Notino i Lettori, come va il Critico sempre intonando Sosssmi, Figurette, Ludibrj, e senza mai produrne, e provarne pur' uno, con inganno di chi è sì buono da prestar sede ad una penna abbandonata alla passione dell'Odio. Seguita a dire; Si passa a un' improvisata: ed è questa; so non son quì per disendere o scolpare il Castelvetro, pereiocchè egualmente ignoro dall'un canto le accuse e i lor sondamenti, e dall'altro le giustissicazioni e ragioni savorevoli

1000

(55)

revoli a questo mio insigne Concittadino. Seguita poi a parlare il Critico: Non è quì, per difendere e scolpare il Castelvetro; e non ba fatto altro che tentar di difenderlo e scolparlo per ogniverso. Così parla ed asserisce il Critico, dando a credere, che lo Scrittor della Vita, dopo aver maneggiata ogni sorte di Ludibri e Sofismi, protesta che non è qu'i per difendere o scolpare il Castelvetro. E purc il Critico sapeva di parlare contra la propria Coscienza, essendo falsissimo, come ognun può vedere, che prima delle citate parole: Ionon son qui per difendere &c. l'Autore abbia fatto maneggio d'argomento, o ragione alcuna per iscolpare il Castelvetro. Dopo aver narrato, ch'esso Castelverro si presentò a Roma, e per soverchia paura dipoi se ne fuggi, allora egli protesta, di non voler prendere a disputare, se il Castelvetro fosse innocente o nò, perchè non sa, cosa gli venisse opposto, nè quali ragioni egli adducesse o potesse addurre. I Ludibrj dunque, e le Figure Turchesche, bisogna cercarle nelle declamazioni obbrobriose del Critico, e si troveranno; ma non già nella Vita. E ne è una pruova questa medesima pisserata, ch'egli fa qu'i. Continua l'imperturbabil Censore: Indi con nuove improvisate salta a i Criminalisti, sostenendo, che il Timore e la Fuga non sono sicuri Segni di causa cattiva; ma d'Innocente, e di retta Coscienza. E questo è un'altro solennissimo Ludibrio. Le parole dell'Autore sono queste alla pag. 35. immediatamente seguenti alle già riferite: Tuttavia voglio ben quì ricordare, che il Timore e la Fuga presso i Criminalisti son di vero forti Indizi di reità, ma che tuttavia non sono segni sicuri di causa cattiva; perciocchè sanno essi accordarsi, e s'accordano anche non di rado, coll' Innocenza, e colla retta Coscienza. Ecco come il Critico (Dio gliel perdoni) ha travolto i sentimenti altrui, con fare insin credere, avere l'Autor della Vita preteso, che il Timore e la Fuga sieno Sicuri Segni d'innocente e di retta Coscienza. Ma non ha già nè pur'egli osato di pretendere, che sieno Sicuri segni di Restà, perchè conosceva, che si sarebbe tirate dietro le sisa di chi s'intende di sì fatte materie. Va innanzi il Critico con dire: Onde ne cava, che il suo Castelvetro non su Eretico, benchè scomunicato e condannato per talene' suoi propri Libri, pieni delle già recitate Eresie. Ma qui ancora restano bestati i Lettori da un mirabil Ludibrio, e Sufilma. Imperciocchè il Critico vuol far loro credere, che la condanna, seguita in Roma nel 1560. allorchè egli fuggì, fosse per cagion de' suoi Libri, quando al Critico era ben noto, che i Libri del Galtelvetro censurati da lui, uscirono alla luce solamente dopo la di lui. morte, ed alcuni anni dipoi furono proibiti in Roma, Nisi prius expurgentur, ma senza che s'inferisca di qui, come il Critico sì arditamente va pretendendo, che il Cattelvetro per tal proibizione fosse condannato per Eretico. L'Autor dunque della Vita non altro ha pretefo, fe non che la condanna seguitanel 1560. in Roma contra del Caltelvetro in contumacia, e a cagione della Fuga di lui, non sia un ballevole fondamento per giudicar lui internamente colpevole d'Eresia, quale nel Foro esterno, secondo le regole dell'umana Giustizia su pronunziato. E tanto più, perchè ad iscusare la sua Fuga, concorsero allora varie circostanze, addotte dallo Scrittor della Vita, che qui non importa ripetere. A questo doveva rispondere il Critico, e non già saltare con ludibrio de i Lettori nella condanna de' Libri, tanti, anni dopo la morte del Castelvetro succeduta. Un'altra, ingiuriosa esagerazione è poi quella d'intonare a i Lettori alla pag. 523.2 che il suddetto Autore non ha fatt'; altro.

altro, che tentar di difendere e scotpar per ogniverso il Castelvetro, e con insinuare (Dio vi dica se senza malizia) in più d'un luogo ch'esso Autore ha preso a disendere e scolpare i suoi Libri. Altro non ha fatto l'Autore, che allegare, come s'è detto, esempi notissimi
per la Storia, onde scusare la Fuga presa dal Castelvetro, per cui si venne alla sentenza di condennagione
in contumacia, senza prerendere di silo, che il Castelvetro sosse l'annocente, al contrario del Critico, il quale
ci vuol sorzare a credere, ma contra il dovere, ch'essi
sosse Reo, con retrotraere la condanna tanto posteriore de' Libri alla condanna del 1560. E per conto
d'essi Libri, cento volte si sa sapere a i Lettori, che
le Scrittor della Vita non ha recata una minima parola per disenderli o scolparli.

Odafi ancora, con che galanteria parli il Critico alla pag. 518. L'arioso Auvocato non l'intende così, mentre" parlando d'altri Libri del suo cliente in materia del Pater noster, e'della Santa Messa, Definitivamente asserisce, che il suo Erne Castelvetro non fu già quell' Eretico, che volle farlo credere la brigata de Letterati faoi Auverfari, e la sentenza contra di lui profferita in contumacia. Ludibriancor quì, perchè le parole dell'Autor della Vita, dopoaver detto composta dal Castelvetro una Dichiarazione del Pater noster, e della maniera d'ascoltar la Messa, ove eziandio con molti argomenti provò l'antichità di quel sacrosanto Sacrificio, sono le seguenti: E concorre bene un tal Libricciuolo a sempre più INDICARE, ch'egli non fu già quell' Eretico &c. Cerchino dunque i Lettori, dove sia il Definitivamente asserisce, spacciato da questo novello Aristarco, il quale a forza di sfigurar le parole altrui, d'inveire, di schernire, di cacciar veleno, e decidere dapertutto, va innanzi come rapido torren('58.)

mente credendo a lui, non si guarda da i suoi lacci, ludibri, e sossimi. Che se il Critico alla pag. 519. deride quei santi Libri intorno al Pater noster &c. non è da maravigliarsene. Uomini di questa tempra si san lecito tutto, purchè seriscano; e se lor venisse talento, farebbono diventar' Eretici tutti i santi Padri. E già s'è veduto, avere il Critico posta una Desinizion tale, che nulla è più facile, quanto col mezzo di essa, il sar trovare Eretico, chi mai non sel pensava. Certamente non han bisogno i Lettori, ch'io loro ricordi, che i Luterani e Calvinisti non impiegarono mai la lor penna in accreditare il sacrosanto Sacrissio della Messa.

Finalmente il Critico alla pag. 119, prorompe in queste parole: E dico ancora, che il Panegirista continuando in tal guisa A CAVARSI la MASCHERA, è Capace a pubblica vista, e senza la minima suggezione, d'imbrattare le carte di Qualunque altra più irriverente, e indegna espressione, per ben sermarsi in quel CREDITO, in cui si Ritrova. Queste parole non han bisogno di Comento. Ognono intende, dove il Critico infellonito, dopo aver fatto Eretico il Castelvetro, voglia afrivare con questo motto, contenente la più nera & orrida aceusa, che possa venire in campo contra un' Uomo Fedele, Pigliuolo della Chiesa Cattolica Romana. E non. recando egli pruova alcuna di questa terribil'imputazione (giacchè il tentare, siccome abbiam detto, di scolpare il Prossimo nostro, s'accorda colle Leggi della Carità Cristiana, nè è discaro alla Chiesa nostra buona Madre ) e al contrario essendo al maggior segno una tale imputazione ingiuriosa al buon nome dell'Autor della Vita del Castelvetro, i cui costumi e i cui Libri non han dato finora motivo alcuno di formar contra di

د ن

( 59 )

di lui una si insoffribil' accusa: che altro resta da dire, fe non che questo è un manifesto manifestissimo Libello Infamatorio? Quel che più ancora può far' istupire tutti i Saggi, si è, che un Libello sì fatto abbia trovato chi gli faccia l'Approvazione ( certo contra la mente e gli ordini de' Superiori) in quella Città, che è destinata da Dio per correggere i mali umori de'Libri, e nominaramente ancora le prepotenze de i Letterati contra de' Prossimi suoi. Io per me inclino a sospettare, che dopo l'Approvazione poss'essere stata, fatta qualche giunta maligna a quel Libro; nel quale, trovandosi ora sì fatte indegnità: A che serve (potrebbe dire la gente) che nell'Indice della Correzion de' Libri li legga: Qua Fama Proximorum, & prasertim Ecclesiasticorum, detrabunt, bonisque moribus, O Christianæ disciplinæ, sunt contraria, expungantur? Eche, giova l'aver determinato i piissimi Pontesici, che Dicteria in præjudicium Famæ & Existimationis aliorum ja-Gata, repudientur? Certamente se si mirasse tollerata una sì ignominiosa insolenza sotto quel Gielo, da cui dee prendere esempio di Giustizia, di Pietà, e di Carità, tutto il Cattolicismo, possiamo ben' aspettarci, che non avran più ritegno altrove le Satire personali, e i Libelli ingiu mente portanti l'infamia e l'ignominia del Prossimo suo.

Ma ritornando al Critico, che in questa si indegna maniera ha imperversato contra lo Scrittor della Vita, ed ha voluto sigillare gli ultimi suoi giorni con questa si patente dichiarazione dell'Odio e Livor suo inveterato contra di lui, nè ha punto medicata, finchè poteva, questa grave ferita fatta alla Riputazione altrui; che dobbiamo noi dire? Egli è già comparso davanti al Tribunale dell'eterno Giudice, giusto, e inap-

inappellabile: e voglia Dio, ch'egli abbia trovata e provata lassù quella Misericordia e Benignità, di cui egli è stato sì scarso in Terra verso de' suoi Fratelli in Cristo. Per altro così non fosse, la sua Eloquenza Italiona, spezialmente ne' siti di sopra accennati, può sar dubitare, non dirò, s'egli credesse, che fosse parola di Dio, ma almeno s'egli mai riflettesse al detto dell' Apostolo I. Corint. VI. 10. Neque Maledici Regnum Dei Possidebunt. E al vedere, ch'egli si è assatto dimenticato del suo tanto venerabil Grado in questa suriosa contesa, si può chiedere, s'egli avesse la stima, che si conviene dell'importante insegnamento del medesimo Apostolo nelle per altro notissime parole a Timoteo (1. Timot. III. 3.) Oportet, Episcopum irreprehensibilem esse, non percussorem, sed modestum, non litigiosum; cioè, come dopo il Grisostomo, edaltri Padri, espone Cornelio a Lapide, Non percufforem. Isleft qui linguanon feriat, non jurgetur, pon convicietur, non maledicat. E torna il Santo Apostolo a intonare questo Oportet a Tito (Tit. I. 7.) con dire: Oportet, Episcopum sine crimine esse, non Superbum, non Iracundum, non Percussorem, sed Benignum, Justum, Sanctum. E al suddetto Timoteo prescrive la maniera di correggere i traviati, con dire (H Timot.IV. 2.) Argue, obsecra, imrepa in Omni Patientia & Dottrina. Di questi santi insegnamenti cerchino i Lettori, se vi sia vestigio alcuno nelle Invettive del Critico. Vi troveran bensì essi tutti i trasporti d'un Grammatico, che dia nelle furie, come fu anche il Caro, uno de' Maestri di questo Critico; manongià la Pazienza, la Gravità, la Modestia, la Benignità d'un Prelato della Santa Chiesa Cattolica, con disonore e vergogna di tutto il sacro Ordine Episcopale. Oh, si dirà, lo Zelo della Religion Cattolica può scufarlo.

( 61 )

sarlo. Certo che tutti abbiam d'avere Zelodella Cattolica Religione, in cui Dio per misericordia sua ci ha fatti nascere; ma non già uno Zelo sregolato e scandaloso, che possa tornare in discredito della Religione stessa, o pure di chi l'insegna, presso i pusilli e nemici. Non ci vuol già molto a conoscere, che è di tal. fatta quello del furibondo Critico. Al vedere che que-Ito Zelo giugne a tessere una tela di villanissime Ingiurie, di Derissoni, Sarcasmi, e Strapazzi, e quel che è peggio di Calunnie, fino ad imputere la più orrida delle ignominie ad altrui senza minima pruova, e. contra la Verità: chi s'intende bene di polso frà Cattolici, altro non saprà dedurne, se non che da Astio. privato, e già noto, vien tutto questo sì strepitosa e cieco furore, e non già da Zelo, o almen da solo Zelo della Religione fantissima. E forse che questa Religione, Religione fondata sopra l'amore della Verità, e sopra la Carità, appruova così satti trasporti ed eccessi? E non loda e raccomanda dapertutto la Moderazione, e Mansuetudine Cristiana? Odasi San Damaso Papa nell'Epistola 4. n. 6. Decet Domini Sacerdotes, fratrum caussas pie tractare, & venerabiliter intendere, atque eorum judicia super sacrificia ordinare, nec proterve, aut tyrannicá dominatione, ut de quibusdam refertur, sed Caritative pro Deo, & fraterno amore cuncta peragere, & quod sibi quis sieri secundum Dominicam vocem non vult, alii inferre non præsumat; O in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis. E' dietro a screditar la Religione, e la vera Chiesa di Dio, chiunque ce la rappresenta priva di Carità, e sa credere a inemici, che sia piacere d'essa l'interpretar sempre in male l'altrui parole, il travolgere e alterare i passi delle Scritture altrui, per trovar dapertutto Proposizioni Ereticali, e il caricar di villanie,

lanie, e di obbrobriosi nomi, chi cade, o è tirato sotto la sferza sua. Inganna in oltre se stesso, e il Pubblico, chiunque si figura, e vorrebbe far credere, che la Chiesa nostra Madre goda più tosto di trovar' Eretici e rei, che Innocenti e Cattolici i suoi Figliuoli. Finalmente essendo assai conosciuta la purità della credenza, e l'onestà della vita di chi ha scritto la Vita del Castelvetro, ed ha eziandio con pubblici Libri difesa la stessa Religion Cattolica, e promossa la vera Pietà (il che non so se abbia mai fatto il Critico) non potrà già nuocere a lui la prepotenza e poca coscienza di chil'odiò, finchè visse. Ma per conto d'esso Critico, ben' esaminate queste sue scandalose Invettive, e questa intollerabil Calunnia, può temersi non poco, ch'egli abbia bensì presso d'alcuni guadagnato il titolo di zelante Cattolico, ma con acquistare nello stesso tempo un'altro, cioè quello di mal'Uomo, e di cattivo Cri-Itiano.

# eg en 'n enche Ver I a. Tour A.

## DI LODOVICO CASTELVETRO

COMPOSTA

DAL SIG. LODOVICO ANTONIO MURATORI

BIBLIOTECARIO

DEL SERENISS. SIG. DUCA DI MODENA.



A nobil Famiglia de' Castelvetri, che tuttavia seguita a fiorire in Modena nella persona del Marchese Ercole, e in altre schiatte della medesima, se è rinomata, entro e suori d'Italia, ne ha l'obbligazione spezialmente a Lodovico Castelvetro, il quale non meno a lei, che alla Patria recò non poca gloria nel Secolo XVI. Venne questi

alla luce in Modena l'Anno della nostra Salute 1505. nella Casa, che è ora de Signori Ingoni di rincontro alla Chiesa delle Monache di Santa Chiara; e surono suoi Genitori Jacopo Castelvetro, e Bartolomea dalla Porta, amendue nobili e onoratissimi Cittadini, che nell'educazione di questo loro figliuolo non perdonarono a diligenza e spesa

spesa veruna. Era un bel vedere, come anche nella puerizia mostrasse Lodovico vivacità e penetrazione d' in gegno sopra gli altri suoi coetanei nelle Scuole della Gramarica, Aritmetica, ed altre Arti minori, e come al dispetto dell' ordinaria inclinazione de fanciulli solse sollecito allo studio e paziente nell'imparare: cosa che il facea sopra gli altri amare da' suoi Maestri, e dava per tempo a conquere, a qual'alto grado di scienza egli fosse per giugnere un giorno. Cresciuto poscia in età, e sbrigato dallo studio della Lingua Latina, e delle Lettere umane, secondo l'uso di que' tempi passò a provvedersi delle Scienze più illustri nelle principali Università d'Italia, ciòè in Bologna, Ferrara, Padova, e Siena; e quivi spezialmente, per compiacere al genio del padre, si applicò allo studio delle Leggi, navigazione d'ordinario più sicura e spedita al pacie degli onori e delle ricchezze. Nè fu lieve l'avanza mento suo in si fatti studi: studi nulladimeno, che per essere, o parere alquanto asciutti, e poco dilettevoli, non pollono lungamente incatenare certi vigoroli Ingegni; e in effetto non surono bastanti ad innamorare di se gran tempo quello del Castelvetro, che ad altri più geniali al fine si rivolse.

Trovavasi egli in Siena, Città anche allora seconda di nobili e spiritosissimi Ingegni, dediti alle Scienze, e spezialmente a coltivare la Filosofia, l'Erudizione, e le Lettere più amene. L'Accademia degl' Intronati, celebre di molto in que' tempi, era quella, che teneva in esercizio e in nobile emulazione que' valenti uomini, fra' quali ammesso Lodovico, tutto si diede anch' egli ad imitarli, senza più pensare a partirsi di quella gentile Città, e quasi-

#### VITA DEL CASTELVETRO.

con dichiarata ribellione alla profession delle Leggi. Ma il padre suo con tante lettere, e gli amici con tali esortazioni il tempestarono, che alla per fine si lasciò conventare in quella Università, con prendere ivi la laurea. Dottorale de' Legisti; e ciò satto passò a dimorare in Roma, così stimolato da esso Padre, e da un suo Zio materno, che già disegnavano sull'ingegno, e valore di questo giovane avanzamenti illustri di foruma in quella Reina delle Corti. Era questo suo Zio Giovani Maria dalla Porta, Nobile Modenese, che di Segretario d'Alfonso I. Duca di Ferrara passò a' servigi di Francesco Maria dalla Rovere Duca d' Urbino, essendosi contentato il Duca. nostro di cedergli questo suo valente Suddito, siccome personaggio di gran ciedito, sapere, e destrezza, perciocche n'avea bilogno l'Urbinate per una sira gran causa, che si dibatteva in Roma, e n'ebbe poi anche bisogno per cert' altre importanti Ambascerie. Stavasi dunque in Roma Giovanni Maria Ambasciatore del Duca d'Urbino al Papa, ed ivi maneggiò così bene gli affari a lui commessi, che nell'Anno 1530. esso Duca gli donò il Castello di Frontone col titolo di Conte, e col mero, e misto Imperio per le e fuoi Successori anche estranei, siccome costa dal Privilegio, o sia dall' Investitura, che registrata tuttavia se legge nel Libro de' Privilegi de' Nobili e Potenti della Città di Modena, esistente nell'Archivio del nostro Comune; al quale Feudo mancando la Linea vivente de' Conti dalla Porta, è chiamata la Linea del sudetto Marchele Ercole Castelverro, come costa dal Testamento d'esso Giovanni Maria dell'Anno 1540., ch'io ho avuto autentico sotto gli occhi. L'essere duaque il Porta Cortigiano vecchio

#### VITA DEL CASTELVETRO.

vecchio, ben provveduto di amistà e di gran protezioni, e ben'introdotto presso il Papa stesso per cagione del suo merito, ed impiego, avrebbe a lui renduto facile il condurre in Roma ben' alto la fortuna del Nipote, da lui teneramente amato come figliuolo, anche perchè de' fuoi propri non ne aveva alcuno. Anzi andava egli già meditando per sollievo della propria vecchiaja, addestrato che l'avelse alquanto nelle arti della Corte, di scaricare sopra di lui il peso de i negozi del Duca suo Padrone. E perciocche avea riportato dal Papa promessa del Vescovato di Gubbio per un suo fratello Religioso Carmelitano, scoperto di poi non assai abile per tanta dignità, misesi il Porta in pensiero di sar cadere nella persona del Nipote più meritevole, mercè delle buone intenzioni a lui date dal Pontefice, la mitra di quella Città, allorchè sosse venuta a vacare. E manisestògli ancora cotali suoi disegni, a fine di maggiormente incorarlo all'esercizio delle Leggi, e de i negozi della Corte.

Ma non s'accomodava il genio di Lodovico a somigliante navigazione; e non vi si sapea piegare, perchè
in cuore di lui mancavano que' due gran mobili delle,
azioni umane e sostenitori d'immense fatiche, l'Interesse;
e l'Ambizione. E però non andò molto, ch' egli senza
far motto al Zio, nascosamente si parti di Roma, e tornossene a Siena, dove seguendo la sorte sua inclinazione,
si diede assatto allo studio delle buone Lettere Greche,
Latine, e Volgari, satta perciò lega e compagnia conBernardino Masseo, che su poi Cardinale, con Mascello
Cervino, che poi salì alla Cattedra di San Pietro col
nome di Marcello II, e con Alessandro Piccolomini, che
riuscì

riulo poi infigne Filosofo, e con altri valorofi. Ingegni o Cittadini, o dimoranti allora m quella illustre Città: Dirò la stanza del Castelvetro in Siena, finattanto chè gli vende fatto di placare il Padre, altamente sdegnato contra di lui, del che alsicurato se ne tornò alla Patria; e qui senza mutare tenor di vita continuò il corso delle sue letterarie fatiche con tanto ardore d'animo, che in breve tra per la foverchia applicazione, e per le fmodezate vigilie, si titò addosso una quartana assai molesta. e sì amica di lui, che per due anni non seppe indursi ad abbandonarlo giammai. Ne qui ristette lo sconcerto della sua santà. Uno sputo di sangue l'assali, e se gli zendè famigliare, sgorgando talvolta in sì satta copia, ch' egli ne restava troppo infievolito, e quasi senza spirito vitale, di modo che niun più sapea promettergli lunga vita in sì sunesta battaglia. Contuttociò, se per alcun giorno appena facea tregua il flusso del fangue, non potea contenersi l'infervorato Castelvetro da' suoi studi, e massimamente da quello della Lingua Volgare: laonde tornando il sangue ogni due o tre mesi ad insestarlo, gli convenia languire di quando in quando. Durògli questa insermità da dieci in dodici anni, nel qual tempo s'assenne quasi sumpre dal mangiar carne, e bere vino, e guardossi da altri cibi e liquori, creduti da' Medici più d'altri generativi di langue, vivendo perciò folamente di pane, erbe, pesci, e fruita, e bevendo acqua pura: per la qual maniera di vivere, non meno che per la indisposizione fuddetta, se gli venne talmente a guastare la complessione del corpo, che non sù di poi mai più sano in vita sua, suttochè l'avetse la Natura provveduto d'una. . . . . . . dispo-

#### 6 VITA DEL CASTELVETRO.

disposizione quadrata di membra, e buonissimo temperamento, e vivo colore ne suoi primi anni.

In questo mentre, e maggiormente da che cominciò a respirare da fuoi malori, non lasciava il Castolvetro di coltivare gli studi a lui cari, e di promuovere anche gli altrui con tutta follecitudine in Modena Patria fua. 2 coll' incitare i giovani all'amore, e alla coltura delle. Lettere, e sì con procacciar loro quanti commodi potes, perchè si addestrassero ogni di più all'Arti e alle Scienze. A lui dunque principalmente si dee, che il nostro Comune con publici falari conducesse nomini di gram valore. che in pubbliche Scuole insegnassero spezialmente les Lettere Latine, e Greche, e la Giurisprudenza. Nè qui è da tacere, che circa il 1537. fu a perfussione di lui, e di Giovanni Grilenzone chiamato a leggere Lingua Greca in Modena Francesco Porto, Greco nativo di Candia. uomo di rara erudizione, e intendentissimo della sina, non meno che della Lingua Latina, siccome ne san tuttavia sede l'Opere da lui date alla luce; e Padre d'Emilio Porto, personaggio anch' egli notissimo fra i Letterati. Leggeva questi parte in privato, parte pubblicamente. nel Palazzo del Pubblico, cioè nella Sala de Notai f poi appellata della Spelta, e finalmente zidotta in grandiolo-Teatro) Lettere Greche, e con tal credito e concorfo. che non solamente traevano in copia ad udirlo i giovani. Cittadini, ma anche assaissimi forestieri vi concorrevano. Si stette Francesco Porto con tale esercizio in Modena... fino all' Anno 1546., in cui chiamato con rieca provvisione da Ercole II. Duca, che era tutto intelo ad arriochire d' nomini insigni l'Università di Fertara, egli colla. ina

sua Famiglia si portò colà, lasciando la Cattedra sua. vota in Modena. Ma ben tosto su questa riempiuta da un'altro anche più excellente Ingegno, cioè da Carlo Sigonio, figlinolo di Niccolò Maria Sigone Cittadino Modenese, che poi divenne uno de' più samosi, e dorti Letterati non dirò di Modena, ma dell'Italia tutta. Era. questi allora giovane di circa ventifei anni, forse prima discepolo di Francesco Porto, ma certamente tornato allora di Padova, nella cui Università avea studiato Filosófia, e Lingua Greca; Salariato anch' egli dal Pubblico nostro, seguitò ad insegnare in Modena, finchè dell'Anno 1952. invitato a leggere da' Signori Veneziani con salario di dugento scudi l'anno, colà passò, e quindi a Padova e a Bologna, nelle quali Città andò pubblisando quell'Opere infigni, che il renderono tanto celebre, e gli afficurarono l'immortalità del nome nella Repubblica de Letterati. Oltre a ciò soleva il Casselvetro anch' egli nel medesimo tempo leggere ed esaminare privatamente in propria cala in una scelta adunanza di gente. studiosa alcuno de gli Antichi Autori Greci e Latini: costume anche oggidì osservato in Modena dal Marchese Giovan-Giuleppe Orfi, dottillimo e rinomatissimo Letterato, che questo geniale esercizio da moltissimi anni non ha mai interrotto. Finalmente conferiva non poco alla gioventù studiosa allora di Modena il maraviglioso zelo di Giovanni Grilenzone Cittadino e Medico di gran credito, perciocche anch' egli in casa propria istitui una raunanza, coltivata parimente dal Castelvetro, amicissimo suo, in cui ogni di si leggevano e disaminavano due degli Antichi Autori, l'uno Greco, e l'altro Latino. impinimpinguandosi e agguzzandosi così le menti degli studiosi nella Erudizione, e nella Critica l'aggia dell'Opere altruit Fu il Grilenzone non solamente nomo per la sua varia Letteratura, prudenza, e destrezza egualmente amato. che riverito allora nella nostra Città, ma anche si utile alla Patria per l'incitare ch' ei faceva di continuo allo studio e all'accrescimento delle Scienze gli altri siioi Concittadini, che sarebbe de desiderare, che in ogni Città fo trovasse almeno una di queste nobili balie e mittici dogli Ingegni, giacche i Mecenati quanto è facile il desidel rarli, altrettanto lempre su e sempre sarà difficile il ritrod varli. Anzi perchè di questo medesimo Valentpomo mi truovo avere alcune Memorie scritte per suo divertimento dallo stello Castelverro, crederò io di sar piacere hon a meno alla mia Città, che al Pubblico tutto, coll'inferirle quì, ful riflesso ancora, che possano giovar collessem+ pio a quei che verranno dopo di noi. Scrive egli adunque così:

"Io non sò, se altra Patria sia tanto obbligata ad alcunnsuo Cittadino privato per esempi e per cose civili bennsatte, quanto Modena è obbligata a Giovanni Grilennzone, di cui saremo alcune: parole, acciocche rendiamo:
nalcune testimonianze in queste brievi memorie al suo
nvalore. Erano sette Fratelli, trà quali egli non era il
nmaggiore d'essi, nè il minore, cinque de' quali avevano
nMoglie e Figliuoli; e alcuni de' predetti sette Fratelli
nerano reputati, & erano di natura sieri, e bizzarri, &
nincomportabili; e nondimeno tanta su l'autorità sua
niverso i Fratelli, che sece, che dopo la morte del Padre
nloro, che su dell'Anno di Cristo 1518. stettero tutti con
la

"la Moglie e co' Figliuoli in una casa, vivendo in co-"mune con somma concordia, senza pure una parola. si acerba tra loro avervi infino all'Anno 1551., nel qual' "anno morto lui, ch'era il legame, che riteneva i Fra-" telli insieme, si divisero, separando ciascuno se dagli " altri. Ciascuna Donna aveva la sua Fante, che serviva i, alla camera, & eranvi le fanti, che servivano a tutta , la Casa per sar mangiare e bucato, e simili cose; e ciasscuna delle Donne prendeva il reggimento della Cafa , la fua fettimana a vicenda, comandando alle predette "fanti; e ciascuna saceva sar pane, e bucato la sua setti-"mana. Mangiavano in una Sala capace i sette Fratelli ne le cinque Donne ad una tavola, & i Figliuoli magngiori; ma i minori, che non crano meno di 45. o di 50. nin quel tempo medesimo ad una tavola più bassa nel " cospetto de Padri e delle Madri e de Zii, & erano ser-" viti dalle Sorelle più grandicelle. Mangiavano ancora "alla tavola più alta con esso loto i forestieri, i quali n erano alsai e continui, conciosia cola che la predetta. "Cala fosse un pubblico comune albergo de Letterati, "e d'altre persone di valore, che passavano per la Città " di Modena; e molti s' invitavano, da se, non essendo , chiamati, per vedere quest' ordine e concordia, parendo "loro cola non mai più vista e miracolosa. Niuno de' "predetti Fratelli era oziolo o scioperato. Egli era Me-"dico, un'altro era Giudice, un'altro Speziale, un'altro "Mercante da panni di lana, un'altro avea la cura della "Cala, e un' altro attendeva a quella della Villa, & un' " altro era Prete. E quantunque le facoltà non fossero molte, nondimeno per l'ordine e buon governo bastan vano a tanta ipeia. "Egli

#### to VITA DEL CASTELVETRO

"Egli udi Panfilo Sasso, che in casa continuamente. n sponeva un Libro Latino in Modena. Udi in Bologna "Lodovico Boccadiferro, che leggeva pubblicamente la "Loica. Udi molti anni Poretto Pomponaccio, che leg-" geva pubblicamente la Filolofia, & udillo finchè morì, "e lui morto si diede alla Medicina; & udì Girolamo ,, Firenzuola, e su con lui a vederlo medicare gl'insermi. "Ora aveva la mano tanto veloce, che scriveva ciascuna "parola, la quale il Pomponaccio diceva leggendo, non "lasciando da parte ancora i motti , de' quali il Pompo-"naccio abbondava più che non conveniva a Filosofo. E " perch' egli non iscriveva nulla delle sue lettere, per la "mano del Grilenzone si sono conservate; il quale aven-"done fatta copia a molti, sono al presente tanto divulgate, "quantunque non sieno stampate, che non è niun Letrore "pubblico di Filosofia, che non le abbia, e non se n'abbel-"lisca in leggendo. Fu il primo, che operò, che in Mo-, dena s' introducesse la Lingua Greca, nella qual Città "prima non si nominava pure, non che s'intendesse o stu-" diasse. Capitò in Modena un Marco Antonio da Crotona, "che eta tinto di Lettere Greche; e volendo insegnare. "quello, che sapeva, su salariato da lui, e da altri ad istan-"za di lui, & insegno alcuni mesi i principi della Lingua "Greca; e ne diede tanto gusto, che sece venir volontà a "lui & a gli altri di salariarlo privatamente, & operare, "che il Comune salariasse Francesco Porto Cretese, persona " profonda in quella Lingua e nella Latina, facendolo "leggere pubblicamente. Sotto la Dottrina del quale "molti impararono affai della predetta Lingua. Ma. " perchè Messer Ercole II. da Este Duca di Ferrara vo-: leva .

"leva fare uno Studio fioritissimo, avendovi condotto "Andrea Alciato famosissimo Legista, e Vincenzo Maio-"raggio Filosofo di gran grido, vi conduste ancora, "Francesco Porto, per avervi un Greco sufficiente e di nome. Laonde vedendo il Grilenzone la Patria sun "rimanere senza insegnatore di Lingua Greca, ordinò "che in casa sua ogni giorno sossero lette a certa ora due "Lezioni una Latina e l'altra Greca per coloro; che "fossero: più sufficienti, & erano stati, discepoli del Porto, na chiunque vi voleva intervenire. E così furono inter-"pretati i più difficili Libri della Lingua Latina, e fra "gli altri Plinio dal principio al fine, e i più difficili

"della Lingua Greca.

"Si leggeva senza pompa di parole, di prologo, nè "s'interpretavano se non i passi più dissicili, sopra i quali s, ognuno degli ascoltatori poteva dir liberamente il parer "fuo, e si faceva giudicio delle cose lette, e spezialmente , delle cose de Poeti, approvandole o riprovandole. Il "qual giudicio era di gran gibvamento a' giovani, de' 5 quali alcuni sono riusciti uomini molto valenti. Fu "egli autore, chehe ordinassero cerre cene a certi tempi ndell'anno; nelle quali interveniva solamente un certo "numero di persone, che per l'ingegno potessero ubbidire nalla legge delle ceneque ciascuno della brigata faceva "la lua cena, la quale per legge ordinata e approvata "da tutti esa limitata e di quantità e di qualità di vivande: ne di ginochi e di simili cole. Et in cialcuna cena era. , proposto alcuno efercizio ingegnoso, come che ciascuno "dovesse comporte Epigramma Greco, o Latino, o Sonetto, o Madrigale sopra alcuna, o alcune vivande. recate

"recate in tavola; o che niuno potesse domandar da bere, " se non in quella Lingua, che il Signor della cena prima "domandava, nè domandare con quel modo di parlare, " col quale fosse stato domandato o da lui o da altri altra "volta; nè gli era dato, se non ne domandava. Che. "ciascuno dovesse dire tutti i proverbi, che erano intorno "ad alcuno animale terrestre, o acquatico, o celeste; o "tutti i proverbj, che sono intorno ad un Mele, o ad "alcun Santo, o ad una famiglia della Città; o che-"ciascuno dovesse dire una novella della Vita di Tom-"maso dal Forno Vescovo Gieropolitano, o simili cose. "Riformo il Collegio de' Medici, e fece gli Statuti del "detto Collegio, & operò, che fossero approvati dal "Duca Ercole. Non si faceva pace o parentado niuno "da tenerne conto, che egli non fosse mezzano. Scrisse "un Libro per ordine d'Abici delle Famiglie tutte della "Città di Modena, raccontando in quale stato fossero a' "fuoi dì, e quali uomini notabili avessero, e quali sos-"fero nobili o vili. Il qual Libro non s'è pubblicato, ma "è rimasto a' figliuoli, potendo per verità scritta in esso " partorire alcun' odio allo Scrittore dal pubblicatore.

Tali dunque e tanti erano allora in Modena gl' incitamenti e gli ajuti alla gioventii studiosa per inoltrarsi
nell' Arti e nelle Scienze, essendone appunto stati principalmente promotori il Grilenzone e il Castelvetro. Mi
sia lecito il dire, che salì ben' alto allora la gloria di
questa Città, perciocche Modena da se sola, e allora
senza Corte, e senza altrui influsso, produsse tanti e sì
valenti e celebri Letterati, che poch' altre d' Italia la
pareggiavano, e non so se altra lo andasse innanzi in
questo

questo pregio. Imperciocchè nell' Anno 1540. cioè in uno stesso tempo potè Modena mostrare per gloria sua viventi, e suoi Cittadini, oltre al Castelvetro e al Grilenzone suddetti, Jacopo Sadoleto Cardinale, uno de' più chiari lumi, ch' abbia mai avuto quel sacro Collegio, le cui Opere stampate fan tuttavia ampia testimonianza del raro suo merito; e Tommaso Badia parimente Cardinale, già Maestro del Sacro Palazzo, e persona insigne per santità e prosondo sapere; e Gregorio Cortest anch' esso Cardinale, prima Abate di San Benedetto di Mantova, e degno emulatore del Sadoleto nella perizia delle Lingue Greca e Latina, e illustre-Poeta, e gran Teologo anch' esso, come pur' anche lo dimostrano i suoi Libri dati alla luce. A questi splendidi personaggi credo ben' io di poter aggiugnere anche Giovanni Morone Vescovo di Modena, creato Cardinale insieme col Badia e col Cortesi nel 1542. da Paolo III. cioè uno de' più dotti ed infigni Porporati, che sostenessero il decoro della Chiesa Romana nel Concilio di Trento e in Roma; perciocchè quantunque di patria fosse Milanese, pure allevato da fanciullo in Modena, e quì fatti i suoi studj, e qui col Padre onorato della Cittadinanza, e poi della Mitra di questa Città, può con tutta ragione annoverarsi fra gl'illustri Modenesi. Fiorirono del pari nel medesimo tempo Gabriello Fallepia, per la sna singolar scienza, e varj suoi trovati celebratissimo sta i Medici e Notomisti, e vivo tuttavia nell' Opere sue; siccome ancora il sopra mentovato famolissimo Carlo Sigonio, Letterato d'immortale memoria, e gloria de' suoi tempi, il cui solo nome basta per un grande elogio a lui e alla Patria fua. Non debbo. però tralasciar di dire, che questi due ultimi nobilissimi. Inge-

#### 14 VITA DEL CASTELVETRO

Ingegni, del pari nelle Latine, che nelle Greche Lettere verlatissimi, ebbero grande obbligazione al nostro Castela vetro, perciocche da lui istradati e ajutati nella carriera degli studi pervennero a quella gloriosa altezza di dot? trina e di fama, dove pochi arrivarono: del che il medesimo Castelvetro si pregia nella Risposta al Varchi, di cui parlerò a suo tempo. Aggiungasi a questi rinomati personaggi Francesco Maria Molza, uno de' più selici Ingegni, che al suo tempo avesse la Poessa Latina e Italiana, e celebrato da tanti por gli suoi versi, noti a chiunque è amico delle Mule; siccome ancora Gandolfo Porrino, le cui Rime furono e son tuttavia in gran credito: e Autonio Fiordibello, Canonico della nostra Cattedrale nel 1537. e quindi Vescovo di Lavello nel 1558., e insieme col celebre Monsignor Giovanni dalla Casa, Segretario di Paolo IV. e di San Pio V. Pontefici, uomo che per la sua letteratura Ebraica, Greca, e Latina, e per l'Opere sue date in luce, fu in somma riputazione, e perciò appellato dall' Ughelli Vir eruditione singularis, omnique scientiarum genera illustris. Nello stesso grado di Segretario servi a Papa. Giulio III. Paolo Sadoleto, Vescovo di Curpentrasso, o figlinolo d'un cugino del fopralodato Jacopo Cardinale., anch' esso insigne Filosofo, e Teologo, ed eloquentissimo nelle Lingue Greca e Latina. Allievo parimente del Castelvetro su Benedetto Manzuolo, che poi s'ali al Vescovato di Reggio, e che oltre all'essere stato ottimo Filofofo, e delicato Poeta, avanzò tutti gli altri suoi condiscepoli nel comporre sì in prosa, che in versi, sì in Greco, che in Latino. E compagno ne gli studi al Castelvetto: fu Giovan-Maria Barbieri, che poi fu Cancelliere e Segretatio

tario del nostro Comune, e che oltre all'essere stato eccellente Poeta volgare, riuscì intendentissimo dell'antica
Lingua Provenzale, di cui pure dilettossi non poco anche
il Castelvetro: pregio che sorse in niun'altra Città d'Italia, suorche in Modena, si potè allora ammirare. Così
ancora prosittò delle sue lezioni ed esempli Agossimo Gadaldino, di cui siorice la posterità in Venezia in grado illustre, che dal Greco tradusse in Latino varie Opere di
Galeno, d'Oribasso, e d'altri Medici Greci: nel qualestudio su negli stessi tempi suo imitatore Niccolò Macchella,
ben cognito a' Medici eruditi per le sue traduzioni dal

Greco, e per gli suoi Libri di Medicina.

Non pochi altri eccellenti Letterati potrei qui io registrare, e tutti Modenesi, e tutti fioriti nel tempo del Castelyetro, e molti per cura industriosa di lui, e per lo studio delle Lettere Greche qui introdotte. Ma basta. bene, quanto ho già brevemente accennato, affinchè si conosca, in quanto pregio fosse allora per l'amore alle Lettere, e per la felicità de' suoi ingegni la Città di Modena, e quanta obbligazione ella avelle a Lodovico Car stelvetro, il quale niuna diligenza ommetteva, e conpremura costante vegliava, affinche i giovani profittassero nelle Scienze, e ne' buoni costumi, esempio lodevolissimo di ottimo Cittadino, e di Letterato liberale, e senza invidia, per cui fu riputato un' altro Socrate nella nostra Città. Formossi pertanto allora in Modena una Raunanza d'uomini e giovani studiosi in numero di trenta, fra' quali - spezialmente si contavano lo stesso Castelvetro, e Lodovico del Monte, che poi passato in Polonia servi al Rè Sigismondo II. e alla Regina Bona in grado di Segretario, e in lega-

legazioni a vari Papi, e Principi, con sommo suo decoro e lode, per cui gli fu anche assegnata sul Ducato di Bari una pensione annua di due mila Scudi d'oro con altri distinti onori e profitti. E per tacere degli altri, risplendevano in ella raunanza anche Filippo Valentino, e Alessandro Melano, due giovani forniti d'acutissimo ingegno, e di molte Scienze, e perciò carissimi sopra gli altri ad esso Castelvetro, il quale al giudicio loro credeva assai in. materia di lettere, e commendati non poco da Paolo Mai nuzio, dal Varchi, e da altri. Chiamavasi tal compagnia l' Accademia, tutto chè non fosse ordinata sotto leggi statuti, come sogliono essere somiglianti Congregazioni di gente studiosa. Tra loro si disaminavano l'Opere Greche, o Latine de' vecchi Autori, e si disputava intorno alle Scienze, esercitandovisi sopra tutto in varie guise là Critica letteraria. Ma nell' andare degli anni tali contratempi e sturbamenti avvennero alla carriera di questi Accademici, che si videro balzati quà e là da strepitosi venti, e alcuni ancora oppressi dalla gagliarda tempesta, e spezialmente il nostro Castelvetro, siccome andrò io partitamente, e con tutto amore della verità, esponendo.

Bollivano allora in Germania, e facevano granzumore per tutta la Cristianità le novità di Martino Lutero, che sotto lo spezioso titolo di Risormatore si dichiarò capital nemico della Cattolica Religione sua madre; alle quali poscia tennero dietro quelle d'altri Eresiarchi e Novatori, e massimamente di Giovanni Calvino. Ne su sconvolta la Germania tutta, l'Inghisterra, e la Francia; anzi all'Italia stessa minacciò questo siero incendio d'appiccarsi in varj siti; e sarebbegli sorse riuscito.

-scito, se la vigilanza de' Sommi Pontesici, e de' Tribunali dell'Inquisizione non l'avessero soppresso per tempo in varie Città. Allora fu, che in Modena forse softe di -maligni umori per cagione appunto dell' Accademia. che ho teste mentovato. Se avelle sì o no buon fondamento un tale sospetto, non ardirei di facilmente deciderlo io. Ben sò, che in que' tempi erano in bocca del volgo stesso le scene nuove, che tutto di s'udivano per ragione delle sette di Lutero, e degli altri suoi pari; ma più ne doveano parlare i Letterati. E siccome in tempo di guerra, di sedizioni, e tumulti, ogni movimento sa paura, e ingenera sospezioni: così e più accadeva in. quella deplorabil ribellione e guerra di Religione, di modo che poce ci voleva ad ellere lospettato fautore di perverse opinioni, e il tolo ragionarne passava talvolta per delitto. Ne si può senza inginria del vero negate, che allora anche nella parte più riferbata del Cristianelimo. cioè nell'Italia, non avellero preso piede vizi, e disetti negli Ecclesiastici, abusi nella Disciplina, e opinioni fra il volgo, che non:s' accordavano colla (dottrina fempre) incorrorta e costante della vera Chiesa di Dio, cioè della Cattolica Romana: percioeche per devare appunto questa ruggine favicò per tanti anni il Sacro Concilio dil Trento. Facile è, che i Letterati Modenesi d'allora. siccome petione, che sapeano distinguere il nero dal bianco, nè si volcano lasciar menare pel naso da certi-Dottorelli, che si contentano della Inperficie delle cose, talvolta se la prendessero contra de i suddetti populari abusi; ne di più occorreva per tirarsi addosso l'odio e i rimprocci di molti, e il sinistro concetto di aderenti alle follie

follie degli Eretici. Tommasino Lancellotto, ottimo Cattolico, che lasciò un Diario scrittora penna delle cose avvenute in Modena per molti anni a' tempi suoi, e conservato nella Biblioteca Estense, notò fra l'altre cosoall' Anno 1538, che i Letterati appellati quelli dell' Accademia, fra' quali annovera un forestiene, che legge il Greco, (cioè Francelco Porto) appuneavano agni parola de' Predisatori, e le interpretavano in mala panse, el bun fasto stendere di pergolo vari Predicatori per questo. Aggiugno al seguente Anno, che v' eta scisma fra i Religiosi e Modenesi, perchè non vorriavo, che nissuno parlasse di loro Religiosi: e pure assai ce ne sono, che danno mal esempio nel vivere, vestire, conversare &o. Per queste cagioni adunque, e per altre simili si sollevò una voce ingiuriosa da chi era punto, e si sentiva contradiare, che in Modena passeggiassero francamente pessone di Dottrina mal fana, e potersene temere gravi perigli; e chi mal sosseriva si fatti Censori, ne portava spesse doglianze ed accuse a Roma, incitando quel sacro Tribunale a gastighi e ripari. Per testimonianza del suddetto Lancellotto nell'anno 1541, citato all'Inquisizione di Modena Don Giovanni Poliziano, detto altramente de' Berettari, Sacerdote, & uno dell'Accademia Jeccellentissimo nella Poesia volgare, e commendato perciò dal Giraldi nel Dialogo II. de' Poeti del suo tempo, perchè non comparve, su Icomunicato. Ma egli se n'andò tosto a Roma a trovare il celebre Francesco Maria Molza, che stava a' servigi del Cardinale Farnese Nipote del Papa; ei fatto chiamare l'Inquistrore a Roma, si igiustificò sì felicemente, che dopo pochi mesi se ne tornò con tutto suo onore alla Patria

- Ciò non ostante non iscemarono, anzi di mano in mano andarono crescendo gli occulti e palesi schiamazi contro a gli studiofi Secolari di Modena, di modo che Roma nel 1542. cominciò a strepitare di molto, e. n. tempestare con lettere forti Ercule II. Duca di Ferraralle del pari il Vescovo di Modena, acciocche togliessero via i mali semi, che la sama attribuiva a questa Città, e che pur troppo in altre d'Italia aveano gittate alte radici, e prodotto non poche apostasse, come è noto per de Storie. Increbbe forte al Duca noutre, e a tutti i buoni Cittadini di Modena, che una Cirtà fin da' primi Secoli della Chiefa di Cristo tenacissima e gelossisma della purità della Fede Cattolica Romana, e più che mai costantissima nella vera credenza, venisse ora dipinta con colori al tutto contrari nella mente del Sommo Pontefice, e della facra: Corte di Roma; e però allora fu che divampò lo zelo d'alcunt de più illustri personaggi, de quali allora a maraviglia abbondava la Città di Modena, a fine di actestare al Papa e al Mondo l'inviolabile attaccamento di quelli Cittadini a i dogmi della Chiefa di Roma... Vennero dunque a Modena apposta per questo nel 1542. il sopralodato Cardinale Curres, e Monfignor Pietro Rettano dell' Ordine de Predicatori, allora Velcovo di Fano, e Mudenese anch'egli, che già discepolo del nostro Cardinule Badia cotanto nelle Scienze, e : spezialmente nellà Teologia s'avanzò, che riufcì uno de' più dotti e infigni Prelati del Concilio di Trenzo, e Nunzio a Carlo V. e poscia nell'Anno 1551. si vide per gli emmenti suoi meriti decorato della Porpora Cardinalizia da Giulio III. Unitifi pertanto questi due luminosi Cittadini di Modena cok Car-

Curdinale Morone Vescovo nostro di sempre gloriosa ricordanza, si diedero a trattare de'mezzi propri per calmare i sospetti sulcitati nella Corte di Roma, e liberare i loro Concitadini dalla taccia ad essi imposta o dalla malignità b dalla ignoranza di taluno. E perciocchè stava forte a cuore questo interesse anche al Cardinale Jocopo Sadoleto per l'amore ch'ei portava alla Patria sua, si prevalse dell' occasione ch' egli ebbe allora di passare per Modena Legato a Latere del Papa al Rè di Francia; e applicatoli anch' egli co' sudetti personaggi nel medesimo Anno 1542. die l'ultima mano all'affare. Non apparve, che alcuno sosse veramente insetto di sentimenti biasimevoli; e però si ricorse al ripiego praticato sin da' primi secoli della. Chiefa in sì fatte congiunture, cioè dell'accettazione e sottoscrizione di un Formolario, o sia di quaranta e più Articoli di Fede, mandati da Roma a tale effetto. Fece adessi la Prefazione col suo elegantissimo stile il Sadoleto, é poi questi surond di buona voglia sottoscritti da i Consèrvatori della Città di Modena, e da cadaun Letterato, onde era composta l'Accademia, fra quali uno su Lodovico Castelvetro. Leggesi tuttavia l'originale di questo Atto nell' Archivio della nostra Città, e l' ho avuto anch' io fotto gli occhi. Ma perchè sopra Francesco Porto Lettore del Greco, cadeva il maggiore sospetto, e questi in oltre sera in quei tempi allontanato da Modena, si credette ciò maliziolamente operato per esentarsi dal sottoscrivere gli Articoli; ma ritornato egli dopo la partenza del Sadoleto, e rigettato dal Morone, benche si esibisse pronto alla fottoscrizione, si adoperarono cotanto gli Amici, o spezialmente Messer Ladovice Castatuetro Dottore (per quanto ne

ne scrive il Lancellotto) che su ammesso, e per conseguento continuò a leggere pubblicamente come prima.

Si gode tregua da li innanzi in Modena, finche nel 1545. si tornarono di nuovo a scompigliare non poco le cole de' Letterati, e ciò per colpa di Pellegrino degli Erri, uno degli Accademici stessi, e persona quanto nobile e dotta, altrettanto piccosa e suggetta a siere pussioni. Abbiamo di questo Letterato alle Stampe i Salmi di David, tradotti per lui dalla Lingua Ebrea nella Volgare, e da lui comentati. Una bessa, come si suol tra Amici, a lui satta da uno degli Accademici, ma non ricevuta da lui secondo le leggi, o usanze dell'amicizia, accese costui di tal suoco, che portatosi a Roma, e divenuto accusatore des fuoi propj compagni, ritornò nell'Anno suddetto a Modena con titolo di Commessario Apostolico, e andossene col braccio della Giustizia Secolare una notte per sorprendere Filippo Valentino Nobile e Dottore, cioè uno de' più valorosi, che s'avesse allora l'Accademia di Modena. Attesta il Castelvetro in alcune memorie, ch' egli lasciò scritte a mano, che non su sorse mai niuno nella nostra Città. se forse mai sarà, che desse o dia maggiore speranza in puerizia di dovere riuscire più letterato, e trapassare in dottrina tutti gli ultri, di Filippo Valentino. Cominciò, essendo d' anni sette (cola. che non si crederebbe, se non la raccontasse un' uomo di tanto credito, e si pratico di quanto scriveva) a fare Epi-Role Latine, e Versi, e Sermoni Latini lungbissimi, composti con parole Ciceroniane, & a far Sonetti e Canzoni assai regolate, e con sentimenti lodevoli, non da fanciullo, ma da uomo (lodato perciò dal Giraldi, e da Giulio Ariosto ne' loro Libri Rampati). Se udiva Prediça o Lezione, era doțato di tanto singolar '

golar memoria e buona, che la recitava tutta a mente senza lasciarne o mutarne parola, I Libri, che leggeva una sola volta, aveva sempre a mense; e non solamente quanto a' sensi, ma di molti ancora quanto è alle parole. E di carti se li terme a mentes finche visse, come di Virgilio, d'Orazio, di Casullo, del Petrarça, e di Daute. Udi ne' primi anni in Modena Panfilo Sosso, il quale ogni di continuamente in casa per un'ora interpretava o il Petrarca, o Dante, o alcun' altro Autore ad istanza delle persone. che il correggiavamo. Fu uno il Sasso degli eccellenti Poeti Latini e Volgari, che s'avesse allora Modena, e maraviglioso improvisatore in versi, e per tale encomiato dal Giraldi, dall' Ariosto nel Furioso, da Batista Mantovano, e da altri insigni Letterati d'allora. Seguita appresso il Castelvetro a narrare altre mirabili pruove dell'Ingegno pronto e penetrante del Valentino, e massimamente l'aver egli funciullo in una pubblica disputa di Legge fatta faro in Bologna da Alberto Berò Letture di quella Università, scavalcato, e svergognato con venti sottilissimi argomenti uno Scolare attempato e barbuto, infieme col suo Maestro: e ciò alla presenza de' Dottori più famosi d'allora, cioè di Carla Ruino, Lodovico Gozzadino, Agostino Berò, Lorenzo. del Pino, e de gli Scolari Giovano=Angelo de' Medici, che fu poli Papa Pio IV., Marcello Crescenzo, che su poi Cardinale, e Fabio. Mignanello, che fu Cardinale, e Giacopo del Pozzo, che fu Cardinale, e Girolamo Grati, e Fabio Acorambone, che furono poi in Lettere famosi, e molti altri, i quali rimasero stupesatti, e giudicarono questa essere più tosto cosa miracolosa che naturale. Carlo Ruino su di natura severo, e guardingo molso in lodare; espezialmente gli Scolari, nè pare che lodasse mai, se non due Scolari: l'uno si fu Giacopo del Pozzo suddetto, e l'altro fu Filippo. VaValentino, del quale diceva spesso: Veramente quel Valentino di valente. Racconta di poi il Castelvetro, come, e perchè egli non producesse que frutti, che il suo mirabil'ingegno avrebbe potuto, restando di lui solamente alcuni versi Latini, e Italiani, e la Poetica d'Orazio tradotta in Terze Rime.

.. Ma ritornando al proposito nostro, non venne satto a Pellegrino degli Erri di cogliere in casa il Valentino, perch'egli prelentita probabilmente la caccia meditata se n'era andato con Dio, essendogli poi fra qualche tempo riuscito di essere eletto Podestà di Trento. Ma ben potè sorprendere tutti i Libri di lui, parte de' quali questo principale Autore degl'imbrogli de'nostri Letterati portò seco a Roma, seguitando, finchè ebbe bato, a suscitare de' torbidi contra de' suoi Concittadini, e già intimi Amici. Non truovo io nulladimeno, che in sì fatte turbolenze fosse fino allora involto il nostro Castelvetro: anzi so, ch' egli con tutta fua quiete nel 1542., e nel 1551, su uno de Conservatori, cioè uno de dodici Presidenti del Comune di Modena; e il Lancellotto all'anno 1542. ferive, che i Signori Conservatori della Città hanno eletto Messer Batista Marescotto; Messer Lodovico Castelvetro, e Messere Antonio su di Giovan-Francesco Valentina soprastanti alla sabbrica di Medena (cioè di Terra nuova) e all'abbellimento della Città in compagnia del Signore Governatore. E in oltre dell' Anno 1555. stando Egli in Patria, sece per pubblico Rogito in compagnia di Giovan-Maria fuo Fratello l'affoluzione della Dote già costituita da Filippo Maria; e Francesco Maria juniore Gentiluomini a Madonna Giovanna della Molza loro Sorella, e Moglie del suddette

### 4 VITA DEL CASTELVETRO

detto Giovan-Maria Castelvetro. Nel 1553. avvenne cosa, bensì di lieve momento sulle prime, ma che andò poi per sì fatto modo crescendo, che in fine trasse il Castelvetro in una gran rete di fastidj, incommodi, e disavventure. Ciò su la briga letteraria, ch' egli prese con Annibal Caro, e che convien quì sporre, siccome il più rilevante passo della: Vita di questo Letterato, e origine di

gravi guai per lui, e per la sua Casa.

Nell'Anno dissi 1553. o in quel torno, Amibal Caro, Poeta di gran grido, e penna veramente felice, nato inc Civitanova Terra della Marca d'Ancona, e allora Segretario del Cardinale Alessandro Farnese, cioè d' un insigne Porporato, nipote ancora di Papa Paolo III, compose una Canzone in lode della Casa Farnele je in deificazione (Poeticamente parlando) della Real Caía di Francia. Fu questo Componimento da gli amici del Caro immantmente spacciato per un capo d'Opera, e commendato fino a dire, che il Petrarca non avrebbe. potuto far di meglio, e nè pure altrettanto. Fra i molti-Modeness, che allora usavano in Corte di Roma, uno si era Aurelio Bellincini Gentiluomo assai dotto; e questi, venutagli alle mani la Canzone del Caro, e sentendone. fare tante maraviglie, volle, non fidandoù del suo giudicio, udir quello del Castelvetro, e mandandogliela il pregò del suo parere. Liberamente, come s'usa con gli Amici, scrisse il Castelvetro ciò, ch'egli sentiva di quel Componimento in venti parole o poco più, con pregare il Bellincini nel medesimo tempo, che non dicesse quelle. ciance, o non le mostrasse come cola sua ad alcuno: non, perchè non le giudicasse ben dette, e vere, e atte ad essere; foste-

via appunto prese il Caro sotto titolo di disesa a guerreggiare col Castelvetro; e questi dal suo canto francamente sostenne il cimento; ne io son quì per decidere, chi s'avesse la ragione, o il torto, amando più tosto di lasciarne il giudizio intero a i Lettori. Dirò bensì, che il Caro sece la guerra da Umanista con tutto quel corredo di surore, che ho accennato di sopra; laddove il Castelvetro seppe farla da Filososo, tenendosi mai sempre sul serio, e sulle ragioni, senza scendere al vile uso delle ingiurie e de gli scherni.

Ora avendo esso Castelvetro inteso, che il Parere da. lui in confidenza scritto, era stato pubblicato come suo, e sembrandogli sconcio e disonesto il procedere del Caro, da che in luogo di ragioni combatteva con villanie, e trattava lui da ignorante e vile: uscì fuori con altre-Opposizioni contra il Comento fatto dal Caro medesimo alla Canzone fuddetta, alle quali poi lasciò esso Caro di rispondere, essendogli bastato di negare, che sosse suo quel coniento. Sotto il nome di Gramaticuccio scrisse. ancora una Dichiarazione chiestagli da un amico suo intorno ad alcune cose, che pareano per troppa brevità scure nel suo primo Parere: alla quale Dichiarazione il Caro diede poi nome di Replica, quasi che già fosse preceduta qualche Risposta d'esso Caro. E fin qui la battaglia consistè in soli sogli scritti a penna. Meditava intanto il Caro, per qual via potesse egli abbattere sì podorolo avverlario, e due ne scelle: l'una di misurar le sue forze con esso lui impugnando la penna; e l'altra assai più esticace e speditiva di spignerli addosso un rigoroso procello della Sacra Inquilizione. E quanto al primo ripiego

ripiego, si diede il Caro a compilare un Libro in ditesa della fua Canzone, e biasimo del Castelverro, facendosi in ciò ajutare da molti de i tanti Letterati, che allora. fiorivano in Roma amici della Casa Farnese, e suoi, e spezialmente da Benodetto Varchi, e da Giovan-Francesco Commendone, che su poi Cardinale, amendue perfone di gran valore nella lingua Volgare, e Launa e nelle cole Poetiche, ed Oratorie. Quivi introdotti a parlare Palquino, un Predella, un Buratto, e un Fedocco, s'ingegnarono que' begl' Ingegni di rispondere a tutte le opposizioni del Castelvetro, mordendolo in quante sorme seppero, e caricandolo con vari scherni, e motti anche plebei, e uscendo infino fuori delle quistioni letterarie, a fine di screditarlo in tutto. Aggiunsero eziandio al Libro molti Sonetti, alcuni con titolo di Mattacini codati, ed altri di Corona, pieni d'ogni maledicenza e amarezza. Non ispesero poco tempo dietro a quest Opera, o sia... Libello infamatorio, il Caro e i suoi fautori; e sattene poi fare varie copie scritte a mano, le fidò egli a' suoi parziali non meno in Roma, che in altre Città d'Italia, acciocche le andassero segretamente leggendo nelle conversazioni a i loro divoti, ma con guardarsi, che tra gli ascoltatori niuno avesse, da cui potesse il Castelvetro ricavare la dottrina e gli argomenti ivi contenuti. Sparlesi dunque da per tutto, e ben tosto, la sama, che non sosse mai stato si pienamente e sortemente risposto ad opposizioni di qualunque Censore; e intanto il Castelvetro era costretto a udire tutta questa universale sinfonia, senza potersi egli chiarire, se sosse con sondamento o nò, e senza potere rispondere ne pure una parola.

D 2

Dic-

Diedesi in que' medesimi tempi suoco all' altra machina di accusare esso Castelvetro alla Sacra Inquisizione di Roma, siccome appresso dirò: e allorchè il videro i suoi avverlari ben' involto in questa grave tempesta, e spaventato, e suggiasco, preso il tempo, lasciarono uscire in pubblico l' Apologia, verisimilmente sperando, ch' egli avesse d'avere altro in cuore e in testa fra quegli sbattimenti di fortuna, che la voglia, e la quiete, e la forza di seguitare a combattere. Fu pertanto nell'anno 1558. cioè dopo cinque anni dal principio della controversia. pubblicato colle stampe del Viotti in Parma il Libello del Caro col titolo di Apologia degli Accademici di Banchi di Roma contra Lodovico Castelvetro in disesa della seguente Canzone del Commendatore Amibal Caro. Venuta alle mani del Castelvetro questa Apologia, s'applicò egli tosto a stenderne la Risposta, la quale su da lui terminata in poco spazio di tempo, quantunque per le sue traversie non fosse poi data alle stampe, se non l'anno 1560. in Venezia presso Andrea Arrivabene con questo modesto titolo! Di Lodovico Castelvetro Ragione di alcune cose segnate nella Canzone di Annibal Caro: Venite all'ombra de' gran Gigli d' oro. In quella occasione il prenominato Alessandro Melano Poeta della nostra Città, e intendentissimo delle Lingue Greca, Latina, e Volgare; o più tosto Giovanni Rarbieri sopra da me lodato (siccome ha la sua Vita... scritta da Lodovico suo figliuolo, che è presso di me) compose vari Sonetti, appellati Mattacini, e Marmotte; con ritorcere contra il Caro le Rime de' pubblicati nell' Apologia; e a gli altri Sonetti d'esso Caro intitolati Corona rispose ancora con trè Sonetti per cadaun Sonetto col

col titolo di Triperuno. Ma il Castelvetro, che non amava le baje, e si sarebbe vergognato d'adoperare armi, che sanno del plebeo, non solo non curò, ma anche risiutò un somigliante soccorso (e però solamente dopo la sua morte ne furono dati in luce alcuni) a lui bastando di avere risposto alle cose essenziali, e d'aver difeso il suo onore, e la sua dottrina, nelle forme convenienti a Letterato onesto e savio. A questa opera del Castelvetro o non ardì, o non credette bene il Caro di dover replicare egli. Si rivolse dunque a Benedetto Varchi Fiorentino, suo strettissimo Amico, e Letterato di gran polso e credito di que' tempi, ma Satirico, e di penna molto ardita, che gli tirò anche le coltellate di taluno addosso, inducendolo a pigliare lo scudo per lui. Consentì il Varchi, e in occasione di stendere il suo Dialogo delle, Lingue, s'ingegnò di rispondere a molti capi della Censura del Castelvetro, ma senza volere mai permettere, infin ch' ei visse, che si desse alle stampe essa sua fatica, non so se per diffidenza delle sue ragioni, o per apprensione della valentia di un tale avversario, o pure per altro a me ignoto motivo. Ben sò, che solamente alcuni anni dopo la fua morte (che seguì nel 1566.) cioè nell'Anno 1570. piacque agli Amici suoi, meno scrupolosi per lui, di pubblicare tal' Opera, siccome secero in Firenze per Filippo Giunti col seguente titolo: L'Ercolano Dialogo di Benedetto Varchi, nel quale si ragiona generalmente delle Lingue & a composto da lui sull'occasione della disputa accorsa tra'l Commendan tor Caro, e Ludovico Castelvetro. Trovavasi in que' tempi esso Castelverro, siccome dirò appresso, e suori di sua. Patria ramingo, e in paese, dove infin gli mancavano

i Libri, che comunemente si sogliono da per tutto trovare, e aggravato da vari mali, per gli quali non istette molto a mancare di vita. Nulladimeno capitatagli sotto gli occhi questa fattura del Varchi, non potè ritenersi dall' intraprenderne la risposta, servendosi in tal congiuntura. unicamente del Libro della sua memoria, e avendo in. animo di poter mostrare, come esso Dialogo peccava in tutto, o nella maggior parte delle cole fostanziali. E certo questo argomento delle Lingue era cosa da lui; e potevagli dare gran lume un Letterato sì provetto, e penetrante in sì fatti studj. Ma non gli permile la morte, a lui sopragiunta nel Febbrajo dell'Anno seguente 1571. il continuare, e molto meno il compiere la meditata. impresa. Ne restò solamente un' abbozzo, cioè alcuni pezzi, non riletti, nè corretti da lui, i quali nondimeno Giovan-Maria Castelvetro suo fratello giudicò, e conragione, non indegni della luce; e però pubblicolli nel seguente anno 1572. in Basilea col titolo di Correzione, di alcune cose del Dialogo delle Lingue del Varchi per Lodovico Castelvetro. Fu ancora, vivente esso Castelvetro, cioènell'Anno 1567, dato alla luce in Bologna nella stamperia di Alessandro Benacci un Discorso di Girolamo Zoppio intorno ad alcune opposizioni di Lodovico Castelvetro, alla Canzone de' Gigli d'oro composta da Amibal Caro in lode della Real Casa di Francia. Ma il Castelvetro, o sia perchè non curalle questa Operetta, o perchè non la vedesse mai (che allora egli era fuori d'Italia) certo non apparisce, che le desse risposta.

E tale su il corso della controversia letteraria sia il Caro, e il Castelvetro, a quietar la quale e a rappat-

tumare gli animi de' litiganti si maneggiarono indarno varie persone, e fra l'altre Madonna Lucia dall' Oro moglie di Gurone Bertano, Gentilnomo Modenese, e fratello del Cardinale sopra mentovato, Donna di molto credito anche in Poesia, che senza saputa del Castelvetro nel 1556. ne trattò per via di lettere col Caro, ma senza profitto per la durezza e alteriggia di quel Letterato. Tentò il medesimo Domo Alfonso Principe Estense, uno de figliuoli delle terze Nozze d'Alfonso I. Duca di Ferrata, con avere pregato il Castelvetro di consentire, per far piacere a lui, che provaise di riconciliarlo col Caro con quelle condizioni, che foisero oneste: al che si mostrò pienamente pronto elso Castelvetro, tuttochè si riputalse egli l'offeso; riserbatosi solamente di potere rispondere, semai gli capitasse alle mani Scrittura alcuna del Caro contra di lui, giacchè non era per anche fuori l'Apologia, di cui parlammo di sopra. Ma non precedette più oltreil buon genio di questo valoroso Principe, risaputo ch' ebbe, quanto fosse in tale materia intrattabile ed alpestro il Caro. E in effetto ad altro che a pace intendeva. allora il Caro, che sentendosi molto in sorze per l'autorità del Cardinale Farnese suo padrone, e per le tante. fue amistà in Corte di Roma, non altro andava meditando, che di atterrare affatto l'odiato avversario, e più coll'arti poderose della potenza, che con ispauracchi di Scritture facili ad eisere confutate dal Castelvetro. Diedesi dunque a studiare, come il potesse trarre al Tribunale della Sacra Inquisizione, e fatta trama con qualche Modenese (che mai non manca in qualunque Città, chi per livore, o per interesse, o per altri motivi è da gli altri

altri Cittadini discorde) cercava ogni via di farlo pure acculare per sostenitore di perverse, ed ereticali opinioni. E ben gli cadde in acconcio, che circa l' Anno 1556. nacque mala soddisfazione fra il Castelvetro, e un suo fratello chiamato Paolo, il quale perchè icialacquava il patrimonio, e menava vita poco onesta, su ripreso più volte, e fraternamente ammonito da Lodovico, ma ienza vedersene mai emendazione veruna. Il perchè già si trattava palelemente di metterlo in dovere col braccio della Giustizia, e con fargli levare l'amministrazione de beni. Un sì fatto disegno irritò sì vivamente l'animo di Paolo, che spirando solo vendetta, collegossi col Caro; e animato e ajutato da lui passò a denunziare il fratello, come macchiato di cattiva credenza, all' Inquisizione di Roma: Che il Caro tentasse di far levare di vita il Castelvetro, fu allora detto e scritto; ma di un si nero pensiero, giacchè ne mancano le pruove, io ben volentieri vò crederlo innocente: ma non oso già crederlo tale per ciò, che riguarda il tentativo d'opprimerlo colle accuse ad uno de' più riveriti e temuti Tribunali di Roma.

Pertanto su citato colà il Castelvetro; ma egli non credette ben satto di comparire per non esporre a gravi pericoli se stesso in un paese, dove quantunque non avesse egli da temere del retto animo e sapere de i Sacri Gudici, pure gli dava non poco da pensare la prepotenza del Caro minico, e de suoi fautori, e in oltre un siero instusso, che correva in que' tempi, e di cui parlerò fra poco. Altro non v'ha, che il Tribunale di Dio, in cui mai non ha luogo accettazion di persone, nè mai entra ignoranza, frode, o passione a perturbare la rettitudine de' giudizi. Tennesi

Tennesi dunque il Castelvetro occulto quà e là negli Stati del Duca di Ferrara, finchè durò il Pontificato di Papa Paolo Quarto di Cala Caraffa. Dopo di lui assunto al sommo Ponteficato Pio Quarto, allora consigliato il Castelvetro dagli amici, e parenti, e massimamente da Monsignore Egidio Foscherari Vescovo di Modena, che volesse andare a Roma a purgarsi delle calunnie contradi lui proposte, penò molto ad arrendersi; ma insistendo eglino sulla conoscenza delle insussistenti accuse, e con promettergli da buona parte, che non gli sarebbe fatta pressura alcuna, poichè null'altro si esiggeva in Roma, suorche l'ubbidienza, e la confessione della sua retta credenza, finalmente si diede per vinto. L'Anno dunque 1560. in compagnia di Giovan-Maria suo amantissimo fratello, cioè del Bisavolo del Marchese Ercole Castelvetro oggidì vivente, che nel Marchese Lodovico suo figliuolo, e ne' figliuoli di lui, mira bene stabilita la sua nobil profapia, se n'andò a Roma con salvocondotto; e presentossi davanti a i Cardinali della sacra Congregazione. Dopo molte dispute fu a lui conceduto come per carcere il Convento di Santa Maria in Via, ma. lenza aver dato mallevadore, e con libertà di praticare con chiunque a lui piacesse: cosa che attrasse a lui visite continue di Gentiluomini, e di persone letterate, bramole di conoscere di vista un personaggio di tanto credito e sapere. Furono molte le esaminazioni satte allora al Castelvetro da Frate Tommaso da Vigevano deputato sopra il suo processo, il quale col Cancelliere della Sacra Inquisizione non lasciò mezzo per iscoprir pure in lui delle reità; ma non trovando altro in Lodovico, se non buoni

buoni costumi, e scienza prosonda, venne finalmente alle batterie più forti, incutendo timore d'aspri trattamenti ora a lui, ora a Giovan-Maria suo fratello, ove egli non confessalle i delitti a lui apposti. Stette costante il Castelvetro, affidato verisimilmente sull'innocenza sua; ma all' udire in fine, che il Cardinale Alessandrino, o sia. Ghislieri, il quale fu poi Papa Pio V. venerato oggidì sugli Altari, Porporato per gli costumi e per le virtu veramente fanto, ma in concetto di fevero contra. chiunque si trovava allora (e non pochi ve n'avea) o macchiato o sospetto d'Eresia, minacciava di voler porre in Ripetta nel Palagio dell'Inquisizione qualunque inquisito; e che niuno potria più loro parlar da li innanzi; e che contro a i pertinaci in negare si sarebbe anche pasfato a i martorj: allora fu, che al Castelvetro venne meno il coraggio, e spezialmente in rislettere a quanti e quali nemici egli avea in Roma, e alle superchierie, che ne potea temere, di maniera che cadde in tanta. malinconia, che gli pareva ognora d'avere il Bargello alle spalle, che il confinalle fra le strettezze e miserie d'una prigione. Laonde rivoltosi al Fratello, non celsava di querelarsi di lui, accagionandolo, che sulle sue insimuazioni egli si sosse condotto a sì duri passi e pericoli; e quantunque Giovan-Maria con forti ragioni tentasse di levargli di cuore la paura, rappresentandogli, quanta... sosse l'integrità di quel sacro Tribunale, e non dovere chi è innocente abbandonarsi giammai alla disperazione se non per altro sulla speranza del soccorso del Cielo; tuttavia non mancavano altre ragioni, e alfai gagliarde, a Lodovico da opporre al Fratello, e da mostrare sondatissimi

detissimi i suoi timori, non ostente, ch'egli non sentisse nell' invetno suo rimorso alcuno di colpa. Il perchè potò più in lui l'immaginazione de' mali minacciati, che il conforto della colcienza, di modo che in tanta agitazione d'animo prele partito di suggirsene, siccome in satti fece, con uscire di bel mezzo di del Monistero, e di Roma, avviandosi alla volta di Lombardia in compa--gnia del Fratello. Fu il lor viaggio tratto a buon fine, ma intrecciato da gravissimi pericoli e disagi, perchè loro -convenue gittarli per, vie iconolciute e icabbroie, torcendo -da' cammini usati per non cadere nelle mani degli Uffiziali e Governatori dello Stato Pontificio, a' quali, ficcome ben si avvisarono, fumono immediatamente scritte letecre con ordine di cercare ed arrestare i suggitivi. . 1: Io non for qui per disendere, o scolpare il Castelvetro, perciocche egualmente ignoro dall' un canto le accuse e i lor sondamenti, e dall'altro le giustificazioni e ragioni favorevoli a questo mio insigne Concittadino. Tuttavia voglio ben qui ricordare, che il Timore e la Fuga presso i Criminalisti sen di vero sorti indizj di restà, ma chetumavia non sono segni sicuri di causa cattiva; percioc-: chè sanno essi accordars, e s'accordano anche non di sado, cell' innocenza e cella retta coscienza. A troppi abbagli, e a troppe segrete poderose passioni è suggetto ogni Giudice, che sia vomo, perchè appunto per esser' nomo, non può penetrare nell'interno altrui, se non per quelle vie, che inventate alla scoperta del Vero, possono facilmente condurre anche alla credenza del Fallo, e a recas gravi affanni, e l'ultimo ancora degli affanni

all'Innocenza. Che che fosse del Castelveup, certo è,

che

che può servire di scudo o scusa allo sbigottimento alla fuga di lui l'apprensione, ch'egli ebbe della prepotenza de' suoi avversarj, e la costituzione rigidissima de' tempi d' allora, ben diversa dalla savia e mite de' nostri. Poco ci voleva allora per tirarsi addosso il sospetto d'essere miscredente, e discorde da i dogmi della Chiefa Cattolica; e per poco che fosse opposto da qualche zelante o malevolo, le carceri e i tormenti erano pronti. Per non addurne altri, basteranzo quì due strepitosi esempli, che posso dire ne diede Modena stessa, e in quegli stessissimi tempi, perchè accaddero nella persona di due rinomatissimi Vescovi d'essa: -Città, da me sopra mentovati, cioè del Cardinale Giovanni Morone, e di Monsignore Egidio Foscherari. Dall'Anno 1529, empiè il Morone con sommo plauso la Sedia. Episcopale di Modena fino all' Anno 1550. in cui rinunziolla al Foscherari con riferbarsi una pensione, il regresso, e la collazione de Benefizi; e mancato di vita nel 1564. il Foscherari, tornò egli a questa Chiesa con averla beneficata di molto, e governata fino all' Anno 1579. Porporato infigne, uno de primi lumi del Sacro Senato de' Cardinali, e memorabile per la sua rara pietà, rara prudenza, rara letteratura, e per le nobilissime sue imprese fatte non meno in Modena, che in servigio della Santa Sede, e della Fede Cattolica, essendo stato Legato Pontificio in varie occasioni, ed anche Presidente dell' Ecumenico Concilio di Trento, con aver' anche avuta luz gloria di terminarlo. Ora un personaggio sì Cattolico, e di sì alto affare, fotto Papa Paolo IV. Caraffa, Pontefice di zelo Atzordinario, ma forse non realmente discretos fu

for per sospetti di Religione posto prigione in Castello Sant' Angelo, ed ivi circa due anni, o più detenuto, e con gravissimo pericolo d'essere spogliato della Porpora e dell'altre sue dignità, se la morte di quel severissimo Pontesice nell'Anno 1550, non salvava lui e Roma da trattamenti peggiori: dopo di che conosciuta l'innocenza sua, e impiegato nelle più cospicue cariche e spedizioni della Sedia Apostolica, morì glorioso in Roma, Vescova d'Ostia, e Decano del Sacro Collegio l'Anno 1580.

Pathore altresì pissimo, e sommamente benefico della. Chiefande Modena su Egidio Foschera-i dell' Ordine de' Predicatori, già Macitro del Sacro Palazzo. Chiamate anch'egli a Roma da Paolo IV. venne al pari del Cardinal Morone suo amicissimo, e per le medesime salle accuse di aderire a i Novatori nella Fede, rinferrato nelle carceri, e lungamente ivi lasciato in preda alle miserie., dalle quali finalmente il trasse la morte del suddetto Pontefice. All' illibatezza del suo credere satta in appresso piena giustizia, passò questo Prelato al Concilio di Trento, dove diede tai saggi dell'incomparabil suo sapere nella dottrina Teologica e Cattolica, che comunemente ens tenuto per primo mobile di quel maestoso Consesso, e un'arca di Scienza, per sì fatta maniera, che oltre alB essere di poi stato scelto con altri a formare il Catechismo Romano, il Messale, e il Breviario, e venuto finalmente. a morte in Roma l'Anno 1564. si potè nel suo Epitassiq (tuttavial elistente in marmo nella Minerva) pubblicara ad eterna sua lode, ch' egli su lodatissimo religione, innocentia, liberalitate, prastantia, prudentia, ac scientia divinarun. revum tanta, ut in publico Tridentino Concilio Patres in cjus judicio

judicio conquiescerene. In pruova di quanto ho fin qui detto tervirà ciò; che scrive d'esso Paolo IV i no colebre Scrite tore, cioè Onofrio Panvino: Per sos, dice egli, dies Johans nom Moronim Cardinalem tamquam impiecatis reum in Hadriani molem conjecerat, ac Reginaldum Polum, eidem veteri enimoruni. conjunctione, ut Purpura dignitate conjunction, primo ab Anglica legatione dejecerat, deinde ob similem suspicionem Rome adesse; ac se se purgare jusserat, conchis vei novitation admirontibus; quum duo Clarissima sacri Ordinis lumino severissima orimidia cersura subjicerentur, nec tanti Collegii dignitas, spechataque tot annis talium Virorum dollrina, fides, ne pietas ad eliminotura diluendam sufficerent. Bamdem fortunim Jubiere Agidius Pufchararius Episcopus Mutinensis, & Alpysius Priotus Patritius Venetus ad Ecclefiam Brixienfem elethas, wiri dottiffimi, atque integerrimi, bit perpenuus itinerum; legationum, laborum, afijo. numque Poli comes at particeps; ille a Merono ob singulareno inter Dominicani instituti prosessores prastantiam ad Pastoralem dignitatem elatus, qui (ut multorum eras opinio) non alia, quam concepto in Moronum ac Polum odio, venabantur caassa: E qui merita d'aver luogo un pezzo d'ana Pistola scritta al Maestro del Sacro Palazzo da quel medesimo, Reginaldo Polo, Cardinale d'inclita memorie, che su compagno delle disavventure del Morone: Ragiona egli del Pontisia cato di Paulo IV. e dice fra l'altre cole: Erat quidant corum, qui Roma operam navant sis, qui inquisitioni Haresis prafent, cui quasi une drespuen Theopelo nomen erat; quippe qui emmia huic nomini contraria agebat. Num ut audiri, quansum quidem in ipso suit, caravit, ut qui maxime cari Deo & hominibus in Beclesia Romana omnium opinione baberentur, eos inst Romana Ecclessa suspectios atque invisos redderet. Quo illa tamdem

zamdem assequatus est, ut se ipsum merito Deo & hominibut invisum reddiderit. Hoc autem ille tentavit, quum optimum quemque , atque eos in primis, quos constabat virtutis ergb in Collegium Gardinalium esse coopeatos, palam dictitaret in us, que ad Religionem pertinerent, cum adversariis Romania Ecclesia: sentine de In quibus primo loco Contarenum nominabat, qui quun in omni atate & vita cursu insigne quoddem probitatis, doctrina, ac recta fidei specimen semper dedisset, tum vero Cerdinalis, foctas; quasi signifer pietatis & auctor consilit apud Summum Pentificem inflauranda Ecclesia in vera pietate & fanilis moribus, atque assiduus bortator ut erat, sic ab omnibus habebatur. Hunc engo quum ille primo loco nominasset, cui, cum adversariis Catholica pietatis convenire diceret, tum addidit ex iis, qui jam vita discesserant, qui pietate, & doctrina in nastro erdine omnium opiniste prestabant; ex iis vero, qui adbuc vivunt, Gardinalem Moromus, que nemo ex emnibus, qui nostra memoris in Germaniam missi simt, majori integritate & autteritate decus & dignitatem Sedis Apostolica sutatus est, nemo majorem laudem pietatis, sapientia, virtutis inde reportavit, idque ipsus Summi Pontificis judicio, qui cum ob egregie navetam Ecclesie operam in Cardinalium Collegium escipit. Huic igitur summe pietetis vire. us nosti, optimeque de side sentienti, faman ille pietatis detrabere constus est, & bostium Catbolicu Religionis numero adscriberes Idem me postremo, quas cum iis sentirem in dogmatibus Eidei. qui me ob banc caussam bostiliter oppugnahant, quia a side Romana discedere nolebam., suspectum Ecclesia Ramano reddere Buduit &c.

Questi esempli (e potrebbonsène recare assaissimi altri) di ciò che l'uomo può aspettarsi dall'uomo, ed anche i Buoni da' Buoni, se il zelo indiscreto, non che l'astro Passioni

Passioni possenti a corrompere l'umano discernimento; son quelle che signoreggiano: questi esempli, dissi, possono fare impressione nel cuore di noi, benchè sì lontani da que' tempi, ma sicuramente più la secero nel cuore del Castelvetro, che gli avea presenti, e vivi, e sotto gli occhi fuoi propri nella Patria fua. Il perchè non è da maravigliare, se finche visse Paolo IV. non si senti egli coraggio per correre a giustificarsi in Roma, e seanche dopo ellersi portato colà a tal fine, invilito, e vinto dal timore le ne fuggi; perciocche chi muse ad une fa paura a molti. Ora, saputasi la suga di lui, non su lente il Caro a far giocare questa carta, e coll'appoggio de suoi protettori tanto si adoperò, che il Castelvetro su condennato e scomunicato, a cagione nondimeno della. Iola contumacia, come prefunto reo delle colpe a lui apposte, e su pubblicata la sentenza co' soliti riti. E Giovan-Maria suo fratello, per avergli tenuta compagnia. fu rigorosamente citato a Roma sotto pena di scomunica: alla qual citazione non essendosi egli sentito voglia di ubbidire, gli convenne di poi andare ramingo col Fratello, non fenza gravi danni suoi e della sua famiglia? Allora su, che parve al Caro di poter cantare il trionso, al mirare sì deprello da i fulmini, non già delle sue risposte l'etterarie, ma della fortuna, il suo avversario. Nondimeno pochi anni si godè egli delle sue vittorie; perciocehè avendo richiesta al Cardinale Farnese antico fuo Signore la grazia di potere rinunziare ad un fuo. Nipote una Comenda di Malta di rendita di mille scudi, già ottenuta non ostante la bassezza de' suoi natali per opera d'esso Cardinale, ed essendogli stata negata tal grazia,

grazia, cotanto se ne adirò, che chiese licenza dal suo servigio. Cacciollo il Farnele con alpre parole, e con avergli prima rinfacciato i tanti favori, diceva egli, immeritamente a lui fatti, e spezialmente dell' averedisfavorito per sua cagione il maggior Letterato, che fosse in quell' età, siccome attestò di poi il Conte Jacopo Boschetti nobile Modeneie, che allora serviva al Cardinale suddetto, e trovossi presente a sì fatta battaglia. Per le quali parole il milero vecchio accorato, veggendo anche di avere perduto oltre alla speranza di accomodare il Nipote, la grazia del Padrone, al quale per tanti anni nell' ufizio della Segreteria avea servito, se ne morì il di 28. di Novembre del 1566.

Giunto adunque il fuggiasco Castelvetro in Lombardia, di pascosto si ricoverò per tutto quel verno in villa nel Contado di Modena; e qualche tempo fu benignamente ricoverato dal Conte Ercole Contrario nella sua Terra di Vignola, ed anche segretamente in Ferrara nel suo palagio, comune albergo allora a tutti i Letterati. Ma udita poi la sua condanna, e in oltre uscendo tutto dì severissimi Editti contro a i macchiati, consapevoli, o fautori d'Eresia, deliberò in fine di dar luogo alla fortuna, e di ritirarsi suori d'Italia insieme con Giovan-Maria suo fratello. Venuto pertanto il primo buon tempo del 1561, si risuggiò a Chiavenna di là del Lago di Como, Terra spettante alla Repubblica de' Grigioni, dove trovò Franceico Porto, il Greco fopra mentovato, e fuo vecchio Amico, che amorevolmente quivi il raccolle in sua compagnia. Era quella Terra non molto grande, e di territorio poco secondo, abitata per lo più da gente solo intenta

3

intenta al traffico e al guadagno; e però cominciò il Castelvetro a trattare d'andariene in Francia, dove non gli mancavano amici, i quali anche udite le fue difavventure l'invitavano colà, ed anche con larghe promesse. Doveva il Porto appunto passare a Parigi per propri affari, laonde prese anche l'incumbenza di proccurar quelli dell' Amico: e in fatti s'incamminò alla volta di Lione; ma nel passare per Genevra, avendogli fatta. istanza la Repubblica di quella Città, che volesse ivi fermatsi a leggere pubblicamente Lettere Greche, accettò il buon Greco l'offerta, ed ivi s'adagiò colla sua samiglia. Non lasciavano in tanto gli amici Franzesi di sollecitare il Castelvetro, che passasse in loro contrada, e gl'inviarono anche danari pel viaggio: ma sentendosi egli pesare addosso gli anni, ed essendosegli accresciuto uno stillicidio d'orina, che fierissimamente il tormentava, in. vece d'andar'egli, vi mandò il fratello sì per riportare s danari, e sì per fare le scuse convenevoli, se impedito da' fuoi malori non accettava le generole esibizioni a lui fatte.

Un'altro motivo ancora penso io, che non lasciasse dilungare dalla Terra di Chiavenna il Castelvetro, cioè il trovarsi egli colà in buona vicinanza di Trento, ove il sacro samolo Concilio ivi ragunato, e allora più che mai vigoroso, porgeva a lui motivo di sperare un'uscita più sacile dal laberinto, in cui egli si ritrovava. In satti in fin l'Anno 1561, sece sar varie pratiche ed istanze a quel venerando consesso, rappresentante la Chiesa universale, assinchè gli solse conceduto di potersi presentare colà a rendere ragione di sua credenza, e a satsi conoscere

immoritevole delle nere taccie a lui date, e della sentenza contra di lui fulminata in Roma. Ciò che ne avvenise. lo intenderanno più volentieri i Lettori dalla celebre. penna del Cardinale Sforza Pallavicino, il quale citando una Lettera del Cardinale Borromeo, cioè di San Carlo. al Cardinale di Mantova, in data del di 20. di Settembre Anno suddetto, così ne scrive nel Lib. XV. Cap. X. della sua Storia del Concilio di Trento: Fra gli altri inquisiti, che desideravano di comparire al Concilio, e non per disputare, come i prenominati, ma per discolparsi, non voglio tacere il nome d'uno, che riman celebre negli eruditi componimenti, i quali barebbono meritato al loro Autore un più onorato e prospero sine. Era questi Lodovico Castelvetro risuggito nelle Terre de' Protestanti: intorna a cui se respondere il Papa al Cardinale di Mantova, ch'essendo incrodotto la sua causa nella Inquisizione di Roma, qui e non altrove convenia, che si presentasse; ma ben gli facea promettere ogni più amorevole trastazione, sì che, se l'avesse conosciuto innocente, non pur l'harebbe affoluto, ma graziato; se enche bavesse trovato, esser lui cadato in qualche errore, sarebbest contentato d'una ritrattatione in segreto. Ma ciò non valse ad affidarlo. Aggiungo ora io, che le non vallero così belle promelle ad affidare il Castelvetro, vagliono bene le di lui premure mostrate a fine di potersi giustificare davanti al Concilio, e vagliono le parole del rinomatissimo Pallavicino, per afficurar noi ora viventi, e i posteri nostri, che questo Letterato non dovea essere col cuore, e dirò ana cora ne pure coll'intelletto, separato dalla Chiesa Romana, nè contrario a' lanti luoi dogmi; e certo non si sà. ch'egli mai desse il suo nome a setta alcuna di Novatori e miscredenti: e però non sapea ciò, che si scrivesse, chi formò

formò la Tavola alla suddetta Storia del Pallavicino. allorchè al nome di Lodovico Castelvetro aggiunse per sua cortesia il brutto titolo di Apostata dalla Cattolica. Religione. E s'egli al suono delle soavi promelle non. corle di nuovo a Roma, fu perchè egli paventava troppo la potenza de' suoi avversari tuttavia vivi, e più che mai orgogliosi contra di lui. Nulladimeno non lasciò per quelta ripulsa il Castelvetro di seguitar a battere alleporte della Chiesa sua Madre; e n'ho io una sicura testimonianza in una Lettera di Monsignore Egidio Foscherari Vescovo di Modena mentovato di sopra, il quale di questo medesimo affare scrisse due anni dopo da Trento a Monsignore Lodovico Beccadello Arcivescovo di Ragusa, e Nunzio per la Santa Sede presso il Duca di Firenze. Le sue parole spettanti all'argomento nostro son queste: Reverendiss. Monsignor mio Osservandissimo.

La carità, dice San Paolo, non quærit quæ sua sunt, ma prepone sempre le cose comuni alle proprie. Per questo mi pare d'essere obbligato a dir prima a V.S. Reverendiss. le nostre cose pubbliche, poi li miei bisogni particolari. Quanto alle cose pubbliche &c.
Ora vengo, Monsignor mio, alle cose mie proprie. V.S. Reverendiss. sa quanto mi sia a cuore la causa del Castelvetro, e ne' primi
ragionamenti, ch' ebbi con Monsign. Ilhastriss. Monone, mi sforzai
d'inclinarlo, che fosse mezzo ad ottenere quanto era di hisogno.
Ma esso negò di poterlo fare, scusandosi, che essendo come sospette
a Roma: tutto quello, che facesse, sarebbe interpretato a mala
parte. Ma mi consigliò bene di far quello, che ora io facaia, di
ricorrere a V.S. Reverendiss. persuaso, che miglior mezzo in questo
sia l'autorità del Signor Duca di Firenze. Ogni poco di raccomandazione di Lui satta a Sua Santità potrebbe ottenere quanto

si desidera: il che non è molto. Cioè, che la causa sua sia vedute da tutti quelli, che paresse agl' Illustriss. Inquisitori, i quali si potrebbono contentare almeno, ch' egli venisse e si costituisse qui in -Trento, e si giudicasse per quelli, che le loro Illustris. Signorie giudicassero bene, in guisa che egli non fosse costretto di andare A Roma. Monsignore di Montepulciano mi promise di farne usicio son V.S. Reverendiss. e mi persuado, che l'abbia fatto. Ora con la venuta di Mess. Cornelio ho voluto ricordarle, & umilmente supplicarla di volere spendere l'autorità sua in opera così santa, la quale prima per natura sua è molto onesta, e poi libera uno da così gran pericolo, come della salute dell'anima, anzi più d'uno: il che è uno de' maggiori sacrificj, che si possa sare a nostro Signore, perabe non solamente si libera quest'anima, ma s'apre la strada a molte altre di riconciliarsi alla Chiesa. Per questo io la prego Monsignor mio Reverendiss. a volere abbracciare questa impresa; e con questo desiderio umilmente le bacio la mano. In Trento il di 7. di Luglio 1563.

Di V.S. Reverendiss.

Affezionatiss. Servitore Il Vescoco di Modena

Ma con tutti questi movimenti, che meritavano sorse più dolce accoglienza, nulla potè impetrare il Castelvetro; e intanto col terminarsi del Concilio di Trento venne insieme aseccare ogni speranza sua di ricuperar la quiete, e di veder posto sine alle sue disavventure. Per questa cagione adunque, o pure perchè sossero troppo sorti e replicati gl' inviti de Franzesi, e sors' anche pel desiderio, ch'egli avea di trovare altrove aria, cibi, e vini più consacevoli alla sua insievolita e malconcia complessione: dopo più di due anni di dimora in Chiavenna, egli se ne passò in Lione di Francia, e quivi stabilì la sua stanza. Quanto tempo

tempo egli si sermasse in Lione, è a me ignoto; certo non fu poco, perciocchè ivi compose il suo Gomento alla Poetica d'Aristotele, e la copiò anche di sua mano ben tre volte; e in uno di questi originali, esistente presso il Marchese Ercole Castelvetro, in fine è scritto dall' Autore. stesso: In Lione sopra il Rodano il di XX. di Gennajo l' Anno di Christo MDLXVII. Egli è bensì fuor di dubbio, che mentre se ne stava il Casselvetro quietamente godendo il soggiorno in quella nobil Città, ivi si riaccese la guerra. civile fra i Cattolici e li Ugonotti; e in tale occasione andarono a ruba fecondo il folito della Militare licenza le case de gl'innocenti, e non ne andò esente quella dell' infelice Castelvetro. Due appunto o tre giorni innanzi era giunto in quella Città a ritrovarlo Giovan-Maria suo fratello, che destinava d'andariene alla Corte del Rè Cristianissimo per impetrare assistenza anche da quel Monarca presso il Sommo Pontefice per le occorrenze proprie e del fratello. Veggendosi i due Modenesi contra la loro spettazione involti in sì strepitosa e pericolosa burasca, altro ripiego non avendo, si diedero alla suga; e impetrata con gran fatica dal Governatore di quella Città la scotta di due alabardieri, che per sspazio d' una lega gli accompagnarono fuori di Lione, attesero poi essi come seppero il meglio, in compagnia d'altri fuggitivi allo scampo delle loro persone. Ma siccome una disgrazia non suole andar sola, eccoti sul cammino sgherri armati venir loro addosso, espogliarli, con essere mancato poco, che non levassero loro anche la vita. Restò allora sì perduto d'animo, e sì fiacco di forze il Castelvetro, che nonsapea, nè potea più mover piede: e pute a voler usciredi pericolo conveniva camminare anche tre leghe, e a piedi: coia per lui affatto impossibile. Non volle Iddio abbandonarlo in si fatta sciagura, perciocche sopragiunto per via un Gentiluomo Ferrarele, che a cagione de' suddetti rumori s' era anch' egli partito di Lione, e riconoscinto Lodovico, sece scendere immantinente da cavallo due de' fuoi servitori, e adagiati su i lor cavalli i due. Modenesi, li trasse con seco in parte sicura. Andarono a sacco in quella congiuntura oltre a gli arnesi e cavalli del Castelvetro, anche molti suoi Libri stampati de' migliori che si trovassero, e quel che è peggio, gli Scritti suoi, fra quali eta una Grammatica Volgare da lui diffusamente composta, e un Comento da lui fatto sopra la maggior parte de' Dialogbi di Platone; e un Giudicio sopra le Commedie di Planto e Terrazio: tutte cole in Lingua Italiana, e delle quali resta solumente qualche frammento scritto di sua. mano in mio potere. Vennero meno del pari le Chiose. ell'egli avea fatto alla Commedia di Dante, e che tentò poi di rifare, ma fenza condurle più oltre del Cap. XXIX. dell'Inferno. Così allora si imarrì il Testamento nuovo volgarizzato da lui, essendone nondimeno per buona ventura: timasta copia in mano d'un' Amico, che poco dianzi se l'era procacciata. Diede allora il Castelvetto a tenere un' escamplase del fino Comento sopra la Poetica & Aristotele già compiuto a Girolamo Arnolfino mercatante Lucchele, accioche non perille in quella tempelta, e potesse poi riaverla; ma il disleale, per quante istanze e diligenzo si sacessero di poi, mai non si volle indurre a restimila; è faremmo forse tuttavia privi di quella sua letteraria farica, se non le ne sollo conservata altra copia ida ilui iloritta: è

mandata a Modena alquanti mesi prima. Narra il Menagio nel suo Libro intitolato Menagiana, Tomo II. pag. 82. che essendosi attaccato il suoco in casa del Castelvetro, egli null'altro gridava, se non la Poetica, sa Poetica, perchè questo suo nobil parto era quello, che più di tutto a lui premeva di salvar dalle siamme. Niuna memoria o contezza so io dare di questo incendio; e più verissimilmente mi so a pensare, che tal sollecitudine gli accadesse nella sedizione e sciagura già accennata di Lione.

Uscito in questa guisa de pericoli il Castelvetto, se ne andò a Genevra, dove su raccolto graziosamente dal. fopra mentovato Francelco Porto; e dimorato ivi per qualche di, tanto che si rimise in arnese di vesti, e di danari, se ne tornò al primiero nido di Chiavenna, con fermarsi colà per più d'un' anno. Il suo maggior conforto e ristoro in quella solitudine su l'amicizia, e dimestichezza da lui presa con Ridolfo Salice Gentiluomo d'una delle più nobili, e facoltose Famiglie de Grigioni, es Colonnello allora dell' Imperadore Massimiliano Secondo, che l'amò grandemente, e gli si mostrò benesico e corcese in ogni sorta d'usizi. E perciocchè la sama del raro sapere del Castelvetro colà attrasse alcuni giovani bramosi d'imparar Lettere Greche, egli ogni di si compiaceva di sar loro in privato una Lezione sopra Omero, e un'altra fopra la Rettorica ad Erennio. Ma perchè ne' tempi addietro essendosi portato Giovan-Maria suo fratello alla Corte Cesarea di Vienna, n'avea riportato non solamente la protezione del suddetto Imperadore Massimiliano, ma anche molti favori di quel Monatca appresso diversi Signori: credette l'uno, e l'altro Fratello meglio fetto

il trasferirsi colà, come in porto più nobile ne' loro sortunosi tempi. Fù nella sua dimora in Vienna d' Austria Lodovico sì benignamente accolto da Massimiliano, che
consigliato poi dagli Amici a dare in luce la suddetta
sua Sposizione della Poetica d' Aristotele, determinò di dedicarla a quell' Augustissimo suo Protettore; e la sece in
satti stampare in quella Città. Insorse di poi in Vienna
sospetto di peste; e il Castelvetro, che non si sarebbe,
trovato volentieri a quest' altra sì sunesta Tragedia,
samò meglio di ritornariene a Chiavenna, dove allorchè
a Dio piacque sinì di vivere, siccome racconterò, dappoichè aurò sposte alcune altre particolarità della sua Vita, e
de' costumi suoi, parte delle quali su a noi tramandata
da un suo Nipote, cioè da Lodovico sigliuolo di GiovanMaria suo fratello.

Paísò il Castelverro la sua gioventù (ed è egli, che ce ne assicura) in compagnia di nobili, costumate, e letterate persone, e apparò di armeggiare con esso loro, e si esercitò in saltare, lanciare il palo di serro, e il mattone, e in nuotare, e in simili oneste fatiche, per mantenere sano, e robusto il corpo: sebbene lo smoderato studio delle Lettere il ridusse di buon' ora a tale, che non godè mai più persetta salute, e su poi tormentato da vari continui malori, e spezialmente da quello dell' orina. Avvezzossi per tempo a non desiderare, e a non curare nè dignità, nè ricchezze, nè piaceri, dietro alle quali cose corrono incessantemente con tanta foga i più degli nomini; e tuttocchè fosse più volte invitato con utili, ed onorevoli impieghi al servizio di gran Signori, non però di meno non pote mai l'aspetto delle terrene grandezze imuo-

simuoverlo dal forte suo abborrimento a quelle catene, che sono bensì d'oro, ma pure son catene. Fra gli altri Bernardino Maffeo Cardinale, di cui egli giovane era stato compagno negli studi, conoscendo il suo valore, s'ingegnò di tirarlo alla Corte di Roma, cioè all'emporio più frequentato e proprio de' migliori Ingegni; e per ilpronarlo maggiormente aggiugneva le promesse, non che le speranze, di spianargli le vie a luminose fortune. Altrettanto fece più volte Vitellozzo Vitelli, Cardinale anch' egli e Camerlengo della Romana Chiefa, che già con lui in Padova strettissima dimestichezza avea presa, e solea dire d'avere imparato più da i ragionamenti samigliari di lui, che dalle pompose Lezioni de' pubblici Lettori delle Università. Ma saldo il Castelvetro più chetorre nel tener sotto piedi l'Ambizione, mai non si lasciò sinuovere da suoi proponimenti. Era bensì in lui alquanto vigorofa la vaghezza del mutar Cielo, e del viaggiare, e non già per una vana curiosità di dar pascolo agli occhi nel vedere il materiale delle Città, ma sì bene per profittare della conversazione de i Letterati, che lungi dalla sua Patria fiorivano allora in Italia. Il perchè morta che fu sua madre,, la quale non gli sossiri mai il cuore di abbandonare, essendo restato solo in casa, perchè Giovan-Maria luo fratello, con cui l'empre visse in comunione, elercituva allora nella Marca d'Ancona la facoltà legale Podestà di Macerata, raccomandò la cura de' propri affari ad un altro suo fratello, separato da lui, e se ne ando a Pisa. Colà il trasse la brama di conoscere personalmente Francesco Robortello, che con gran sama leggeva Lettere umane in quello Studio. Il conobbe anche fusse-

guentemente, ed ebbe con esso lui stretta samiliarità in Venezia e in Padova, e ne fu si amato, che il Robortello voleva a tutte le maniere interellarsi in suo ajuto contra del Caro: ma egli non accettò l'offerta, perchè non gli parve d'aver bilogno di sussidiari in quella guerra. Passò parimente il Castelvetro alla Città di Firenze per quivi trattare di persona con Pier Vitterio, o per dir meglio Vittori, uno de' più dotti e accreditati personaggi, che allora s' avelle l'Italia nella scienza delle Lettere Greche e Latine. Lunghi ragionamenti, e amichevoli dispute con que'due valentuomini ebbe più volte, e in più luoghi, il Castelvetro, e trovò spezialmente il Vettori assai guardingo e pesato nelle sue risposte. Un giorno fra gli altri, non so se in Firenze, o a Roma, invitato Lodovico alla mensa da Alessandro Farnese Cardinale e Vicecancelliere della Romana Chiefa, ebbe per fuoi commentali ello Vettori, e Benedetto Varchi, e Antonio Bernardo dalla Mirandola, e un Gentiluomo Veneziano di Cafa Cappello: e dopo il pranzo mella in Campo del dottillimo Cardinale una quistione letteraria, su cui ognuno di que' valenti Lettezati dille il fuo parere, il Callelvetro anch' egli propofe, e con molta sorza di ragioni sossenne il sno; e perciocche gli si opposero il Varchi, e il Mirandolano, richiesto il Vertori del sno sentimento, cautamente rispose, che quelle erano cose nuove e trovate dal Castelvetro con lungo Audio, e perciò da pensarvi bene sopra: laonde coigran lode del Castelvetro finì la controversia senza darsi adeguata risposta a gli argomemi di lui. Un' altra disputa ebbe egli in que' tempi col Varchi intorno alla Lingna Volgare, per cui su molto commendato dal Cardinale in

in presenza di tutti, e sempre più conosciuto, quanto egli corrispondesse alla fama, che correva del suo raro sapere. Da Firenze passò a Padova, Università anche allora: abbondante di Professori & uomini d'insigne Letteratura, nell'amicizia de' quali s'introdusse, e conciliossi anche gran riputazione presso di vari Gentiluomini amatori delle buone Lettere, che soggiornavano in quella Città. E fra gli altri grande amicizia strinse con esso lui il sopradetto Vitellozzo Vitelli, che su poi Cardinale, e non sapea partirsegli da' fianchi; e il Signor Girolamo della Rovere, miracolo di natura nell' adolescenza sua, per la somma. cognizione e pratica ch' egli avea delle Lettere Greche e Latine; e il Signore Alessandro Santafiore, e Monsignor Gambara, che amendue per merito furono poi ornati della Porpora Romana. Nella conversazione di questi Signori, e d'altra gente scienziata, risplendeva l'erudizione e il giudizio del Castelvetro nelle quistioni, che si proponevano, e nello spiegare i passi più dissicili degli antichi Autori Latini o Greci: nel che mostrava egli una incomparabile felicità e prontezza. In Ferrara eziandio contrasse amicizia strettissima con Silvio Antoniano, che su poi Cardinale, maravigliolo improvisatore in versi Italiani, e miracololo Ingegno di que' tempi; e con Ercole de' Conzrari, uno de' principali Gentiluomini di quella Città, cortesissimo e liberalissimo, nella cui casa il Castelvetro si ricoverava come in sua propia; e con Giovan-Batista Pigna, e con Lilio Gregorio Giraldi, i quali ne' lor Libri lasciarono poi degna memoria di questo insigne Modenese.

Fù il Castelvetro d'onesti, e buonissimi costumi, e da lui niuno ebbe mai, se non consiglio buono ed utile.

Arden-

cagione

cagione de' suoi mali abituali, su sempre costante: che non mangiava se non una volta il di, e quell'una la sera, e con cibi ordinari, e in poca quantità. Il sonno leggierissimo, e questo non mai in materalli di lana, ma lempre su' pagliacci alla guisa de' Claustrali più austeri. E te la madre, o i tuoi di casa non si fossero presa la cura di provvederlo di panni nuovi e decenti, egli secondo il privilegio de Filosofi astratti nelle contemplazioni, da se non avrebbe pensato a spogliarsi de i vecchi, e nè pure de i logori. Sprezzante poi al maggior segno della roba, e contento di quanto gli occorreva per comperarli de i Libri, lasciava tutto il rimanente in mano di Giovan-Maria suo fratello. Mai non volle Moglie, e pure si osservò sempre in lui la continenza, e un Cristiano abborrimento a tutte le laidezze del senso. Ne potè mai persecuzione o avversità alcuna atterrare la fortezza dell'animo suo, bastando a lui di vedersi in libertà; e però sostenne l'esilio, che durò circa quindici anni, con intrepidezza, e pazienza, e con ricordare a se stesso, che all' uomo sorte ogni paese è patria. Avea famigliari alcuni suoi detti proverbiali e fra gli altri: Dio mi guardi da uomo, che dica d' effere Gentiluomo, e giuri a fè di Gentiluomo; eda coloro, che son ricchi di partiti. Meglio è essere stretto in casa, e largo in campugna. Meglio è arrossire, che impallidire. Da molto è quella Donna, che - non è conosciuta se non da pochi. E' vile quell'uomo, che non è conosciuto se non per rispetto della Moglie. Ricco è, non chi ha molto, me ebi si comenta di poco. Ogni Casa ha un Pazzo: e simili. Fu il suo naturale collerico, ma sapea bene colla Ragione e colla Virtu moderar questo suoco; e facilmente perdonava a chi l'offendeva, eccetto chè nelle dispute letteratie, nelle

nelle quali segli avversari non cedevano, non sapeva egli certo cedere; e quanto più questi erano icienziati e accreditati, tanto più s'accendeva a sar loro sronte. Perciè ebbe delle dispute con diversi, benchè niuna solse nè più acerba, nè più pregiudiziale alla sua quiete di quella, ch'egli ebbe col Caro; e sin' all'ultimo siato la sostenne, come dicemmo, contra del Varchi. Soleva per altro dire, che non entrava in tenzone co' valentuomini, se non per giovare al Mondo col cercare e trovare la verità delle, cose, o per l'addietro mal' intese, o da loro non rettamente spiegate; nè vi correva egli per passione alcuna, perciocchè lo studio suo non era nè per ambizione, nè per utile propio, ma solo per ricreazione onesta dell'animo suo, e per insegnare agli altri ciò, ch' egli credeva o vero o migliore.

E qui si vuol bene onoratamente consessare, che il genio di questo Letterato su più che altro censorio e critico. Non può certo chi che sia salire a gran sama di Letteratura, se non si avvezza per tempo a scoprire e scorgere il Brutto, il Fasso, e altri disetti nell'Opere e satture altrui; ed anche, se ve n'ha, in quelle de maggiori Maestri sì antichi che moderni. Ma è da guardare, che uno studio sì satto non conduca agli eccessi, quali sono l'ansia di trovare in tutto e in tutti mancanze, ed errori, e rivolgere ogni cosa in biasimo altrui, cercando solo che riprendere ed impugnare nell'Opere loro por vaghezza di comparite noi soli occhiuti, e sar credere gli altri tutti o ciechi o loschi. Fin dove arrivasse in ciò il Castelvetro, nol saprei ben' io determinare. Solamente dirò, ch' egli inclinava sorte al mestiere del cen-

surare, e alle gare letterarie; e questo suo natural movimento si scorge ancora nelle fattezze, che la dipintura ci ha confervato del suo volto, non molto liberale, ma rabbuffato e ícuro. Lo stesso Torquato Tasso, che pure lodò e stimò assaissimo questo Letterato, in una lettera a Luca Scalabrino, trovava ne'libri di lui un certo ritroso e fantastico, che non gli piacea, e un. certo prurito di abbattere chimque gli veniva fotto mano, che gli dispiacea. E non è già, che il Castelvetto sosse un Cinico di professione, nè persona propriamente Satirica, o di morso canino; egli la volca per lo più solamente. contra le Opinioni, e contra i Componimenti altrui, sottilizzando di molto, e talora di troppo, col suo raziocinio, a fine di far pure comparire disettosi i loro parti, E a questo si era assuesatto anche ne' più verdi anni, Restano presso di me alcune sue opposizioni satte a varj Autori, forie in quella età, che mancano talvolta di fussistente sondamento, e di leggieri si possono sciogliere in. fumo. Vero è, che crescinto coll'età il giudicio, i suoi sentimenti divennero più giusti e misurati: ma non pertanto non lasciava egli d'essere talvolta acuto di soverchio, e troppo facile a trovar delle magagne, dove non erano. Capitommi alle mani un Sonetto composto da Annibal Caro, in tempo che si sentiva andare mancando la vita, postillato e censurato di man propria del Castelvetro, ch' io vò quì aggiugnere, acciochè vegga il Lettore, come ad alcune giudiziole riflessioni s'uniscano altre, che non reggono a martello, non potendoglisi fra l'altre cose menar buono quel rifiutare una parola in versi, perchè in versi non l'usò prima il Petrarca. Di

"Di M. Annibal Caro.

"Giunta, o vicina è l'hora (humana (1) vita "Come ten voli!) & l'hora (2) è giunta, ond'io "Pur da voi mi diparta, Amici, (3) a Dio: "Ecco l'Angelo suo, ch'a lui m'invita.

"Mia gran ventura, e tua grazia infinita

"Di tal mi tragge affanno. E in tanto oblio

Wish qui di me stello? O Signor mio

"Dunque teco sarà quest Alma (4) unita?

"S' in te riforge eterno & (15) luminoso, "Il mio (6) dì, che tramonta oscuro & corto: "Hor che spoglie han di me le Parche irate?

, Voi,

(1) Humana vita, come ten voli! Opera contrario effetto , all' intentione dell' Autore.

(2) Et l'hora é giunta. Se voleva reitérare le cose dette, ,, doveva dire: Giunta o vicina. Se voleva ammenda, ,, re, doveva dire: Anzi è giunta l'hora. Benchè nè ,, reiterazione, nè ammendazione facelle di bilogno ,, in questo luogo.

"significhi somme, o Valete. La prima significatione "seconda non conviene, detta così, a Sonetto "grave.

(4) Unita. Non è voce Petrarchesca.

(5) Luminoso. Non è voce Petrarchesca.

(6) Il mio di. Forse essendosi detto in tè risorge, conve-,, niva, che si dicesse, che al Mondo, o in questa. ,, Valle tramonta.

"Voi, quando (7) sentirete il Caro è morto, "Rivolgete in gioir del mio riposo "Quantavete d'amor, & di pietate.

Ora quello grau possesso del Castelverro di contradire, e fare la censura a gli altri, e di trovare o sar nascere disetti nelle altrui satture, siccome per lo più portava de bei lumi e delle ragioni sode o almeno plausibili, perch' egli era dotato d'Ingegno Filosofico, e penetrava, e ristetteva sottilmente sopra qualunque argomento, che gli veniva alle mani: così era cagione, che sebbene non era

(7) Sencirete il Caro è morto. Due cole non laudevoli si 
"commettono qui, l'una, che non faceva mestiere, 
"che si dicesse: quando sentirere, havendo detto, che 
"l' bora è giunta, e che l'Angelo lo invitava, & Amici a 
"Dio. Ma doveva presupporre, che al presente sen"tissero della sua morte quel dolore, che potevano 
"maggiore, essendo disperata la sua salute. L'altra, 
"che il parlare così sommete il Caro è morto, ha del 
"plebeo, & del superbo, quasi di lui si debba dire, 
"tra gli huomini, come su detto di Philippo Re tra
"gli Atheniesi: Morto è Philippo.

"Argomento.
"Io muojo, e me ne vo al Cielo: Amici, non vi dolete.
"Non si pruova per insermità o per altra via, o per
"bontà di vita passata, o per pentimento. Non si mostra,
"che gli Amici traessero utilità della sua vita, acciò che
"per morte, cioè per privatione dell'utilità si dovessero
"dolere. Adunque l'Argomento non è sostenuto da niuno
"argomento.

egli amato da molti suoi pari, sosse nondimeno da i più venerato, e ricercato il suo parere, massimamente in materie di Rettorica, Poetica, e Gramatica, nelle quali più che in altro valeva, ed era comunemente riputato eccellente Maestro, esopra tutto per la sua singolar perizia delle Lingue. E giacchè di queste ho fatta menzione, debbo ora dire, ch'egli si procecciò una buona intelligenza dell' Ebraica, essendogli siuscito d'avere per Maestro un certo Davide Giudeo Modenese, uomo che non solo possedeva ben quella Lingua, ma era anche Filosofo, e Teologo da non isprezzare. In oltre gran perizia acquistò dell'antica Lingua Provenzale, avendogli servito di guida Giovan-Maria Barbieri Modenele, sopra da noi mentovato, il quale se non su unico, certo sopra ogni altro di que' tempi s'innalzò a sapere persettamente la detta Lingua. In. compagnia dunque di lui tradusse molte Canzoni d'Arnaldo Daniello, e di molti altri Poeti Provenzali: eforse a questi due valentuomini era in mano il prezioso, ed antichissimo testo scritto a penna delle Rime de' Provenzali, conservato oggi nella Biblioteca Estense. Trasportarono ancora in Lingua Italiana le Vite d'essi Poeti, e in oltre una Gramatica Provenzale di buono Autore, con altre cole assai spettanti a quella Lingua in utilità della nostra Volgare, con animo di dar tutto alle stampe, siccome n'erano consigliati, ed esortati da varie persone, e massimamente da Monsignore Alessandto Beccadelli Arcivescovo di Ragnsa, che ne faceva grandi istanze. Ma per le persecuzioni inforte contra del Castelvetro e per altri sturbi sopravennti, svanì questo loro disegno, e furono disperse le lor fatiche, delle quali avrebbono H 2 potuto

potuto profittare non poco il Chiarissimo Arciptete Giovan-Mario de' Crescimbeni Custode generale dell'Arcadia, e il Canonico Antonio Bastero Barcellonese, che in questi ultimi tempi hanno saticato non poco in Roma per illustrar quella Lingua, e gli antichi Poeti, che in essa fiorirono.

Senza paragone però su il Castelvetro versatissimo nella Lingua Latina, e nella Greca. Quanto alla prima, sì in profa che in versi egli scriveva, e componeva con purità ed eleganza non ordinaria, imitando per quanto poteala dicitura di Cesare, e di Cicerone, credendo egli nondimeno superiore in purità esso Cesare a Tullio; e amando di molto la dovizia d'Ovidio, ma più il fodo e grande di Virgilio, benchè quest'ultimo sosse da lui tenuto nell' invenzione e in altre doti inferiore ad Omero. Ed appunto nella Poesia Latina era il suo forte, e per questo l'ebbero sommamente in pregio, e il commendarono Giovanni Guidiccioni, Marco Antonio Flaminio, il vecchio Giraldi, il Pigna, ed altri; e il Cardinal Bembo, pochi anni prima che morisse, essendogli recati inanzi alcuni versi d'esso Castelvetro senza nome dell' Autore, disse anzi maravigliando che nò, essere ben corsi venti anni, che non avea veduto versi Latini moderni migliori di quelli. Di questi suoi Latini Componimenti alcuni videro la luce, ma i più si sono smarriti; laonde io acciocche i Lettori n' abbiano quì un saggio, rapporterò la descrizione delle pitture, ch'egli volea fatte nella sala di quel Giovanni Grilenzone, di cui facemmo menzione sul principio di queste memorie, acciocchè si rappresentasse con esse il pregio della Concordia & Unione coll' esempio di Sertorio o d'altri antichi.

Ludo-

# Ludovici Castelvierei

Ad Iohannem Grilensonum Pictura.

"Qua modo constructos possis ornare penates "Pictura, unde tibi soboles numerosa nepotum,

"Quantum fraternæ valeat concordia pacis,

"Luminibus legat intentis, penitusque recondat "Interiore animo, paucis, adverte, docebo.

"Principio se se visendam pariete in amplo

"Offerat aulai, latis Hispania terris.

"Bætis olivisero fluat hac velatus amiclu,

"At Tagus auriferis illac decurrat arenis.

"Arceat hinc Gallos genus insuperabile bello,

"Que nubes inter condit caput alta Pyrene.

"Assiduis illine mugitibus Amphitrite

"Insonet, Hesperiam longis amplexa lacertis.

" Heic stet conspicuis Sertorius acer in armis,

"Et tumulum capiat magna stipante caterva,

"Dextram attollenti similis, similisque loquenti;

"Cujus ab ore manus facundo pendeat omnis,

"Incumbens scutis, longisque hastilibus hærens.

"Et juxta assideat venturi conscia Ceru

"Insignis forma præstanti, & imagine lunæ.

"Non procul hine sonipes spumanti spiret ab ore "Horrisonum hinnitum, haud equitem perpessus inertem,

"Luxurians, cui cauda pedes decurrat ad imos.

"En senior tamen invalidus, cui tarda trementi

"Genua labant, tacita figens vestigia passu,

"Pone subit, læuzque admovit brachia caudæ,

"Evellensque jubas paulatim, haud desinet ante

"Incæpto, quam illam toto spoliarit honore.

"Parte

#### VITA DEL CASTELVETRO

"Parte alia egregius juvenis, cui vivida membra "Et calidus fervet procero in corpore fanguis, "Quadrupedem infirmum, & vix offibus insistentem "In qualcumque cupit partes trabit impete vasto, "Apprenia ambabus manibus cauda fimul omni, "Quam marcelcentes raro ornant agmine letæ. "Rupta tamen nulla est, aut ordine robore tanto "Mota: adeò validæ veniunt ad prœlia vires "Parvæ, quas stabili jungit Concordia vinclo. "His quondam exemplis usus Mavortius Heros, "Qua possent ratione acies instruxit Iberas "Hostibus e victis laudem & spolia ampla referre. "Hæc eadem, clara artificis modò pinxeris arte, "Dum puerorum inhians animis stupet inscia turba, "Miraturque urbes, fluviosque, habitusque virorum, "Stillabunt animis sensim documenta tenellis. "Proderit & magni facinus pinxisse Siluri, "Qui vita ægrotans longæva, ac viribus haustis "Æger, in extremæ positus discrimine lucis "Natorum turbam jubet acciri ocyus omnem, "(Octoginta illi fuerant) quibus ore verendo "Dicitur, & blanda pacem svasisse loquela. " Denique virgarum fragilem rupille trementi "Unamquamque manu; omnes qua simul arte nequivit "Rumpere de numero juvenis præstantior omni. "Sint fatis hæc, nam me meditantem ac plura parantem "Scribere purpureo manantes sanguine fauces "Impediunt, & jam discedeze nuntius ardet.

Essendomi anche venuti alle mani alcuni suoi Epigrammi non peranche stampati, qui gli aggiugnerò, che bendel meritano per la loro eleganza.

Ludo-

Ladovici Castelvitrei In obitum Pauli Bellincini.

"Quum sibi prælatam Paulo Cytherea Minervam "Judice, cui cordi seria semper erant,

"Sensit: inops animi subitas exarsit in iras,

"Et secum hæc sævi mater Amoris ait: "Ergo mota loco Paridis sententia justi,

"Qui victam præfers Pallada Paule mihi?

"Illa licet caput anguicomum gerat ægide, non jam " Judice te vivo læta futura diu est.

"Non tamen auratis nati dignabere telis,

"Nec tibi tam magnus funeris auctor erit.

"Quadrupedis sed calce: cades, quo rector aquarum "A vicla nobis Pallade victus abit.

"Nil vobis auræ crudelius, irrita quæ non

"Ferre cito hæc rapidis verba dedistis aquis.

Ejusdem jusculum, quod Gelatina dicitur.

"Quæ primum nervulque fui, vinumque, piperque "Mox flamma in spissum jus liquesacta abii.

Nunc contracta gelu, mihi nomen dicitur unde, Sum vestris nitidum luminibus speculum.

..., Non formæ færis eft variade finbinde figuras, ... Esca etiam saturæ sim nisi grata gulæ.

....... Ejustem Lac-mel.

" Illusis non leviter cohors amata,

Cujus werba fluunt ab ore semper,

, Hybleo quoque melle dulciora,

"Nec non candidiora lacte puro: "Sive exemta fames, amorque edendi

Compressus tibi, sive adhuc vorares,

Mellitis pete lacteisque verbis

VITA DEL CASTELVETRO

"Mellitum quoque la cteumque rorem:

"Multo candidius dulciuique

"Fiet melle meo, additum tuum mel,

"Fiet lacte meo, additum tuum lac.

Ejusdem ad Marium Tassonum.

"Legibus insudant socii noctesque diesque, "Nil præter leges discere discupiunt.

"Hos, care Mari, mitari desine, namque

"Non est hoc Libris, sed studuisse lucro.

Ejusdem Epitaphium: Blancæ.

"Illa ego Blanca meo conjux jucunda marito, "Deliciæ matris, deliciæque patris,

"Vix vitæ ter quinque meæ volventibus annis "Æternum hoc humili rapta jacebo solo.

"At Deus o plures tibi præbeat æquior annos "Filia spes nostri sola puerperii.

"Quæ si non poteras nisi matris sunere nasci, "Jam mihi, visa nimis mors cita, lenta suit.

Piacemi anche d'aggingnere l'Epitaphio da lui composto a Tomasino Lancellotto allora vivente, di cui si conierva, come già dissi, una Cronica, o sia Diario di moltissimi anni MSto nella Biblioteca Estense, e a Jacopino suo Figliuolo morto nel 1554. il Magnisseo Dattore (così scrive esso Tomasino all'Anno sudetto al di 31. di Maggio) Messer Lodavico Figliuolo del quandam Messer Jacomo del quondam Messer Nicolò Castelvetro, Cittadino Modenese, nomo dottissimo ba satto lo epitasio del quondam Ser Jacopino mio sigliuolo morto alli 4. del presente, & in nome mio da mettere nella Cappella di San Iorenzo & c. E così in tal congiuntura sece ancora esso Tomasino comporre e intagliare il proprio, siccome apparirà dalle parole seguenti:

"Thoma-

"Thomasinus Jacobini fil. Thomasini nep. Lanceloti pronep. Blancus, qui item Lancelotus, Civis Mutinen: claro " ortus genere, primo seplasiarius, deinde aigentarius, " a Maximiliano Rom. Imp. ob merita ejus in Rom. Im-"perium Comes Imperialis Consistorii creatus, ac nobia litate & infignibus his, quæ sculpta vides, donatus una " cum posteris ejus omnibus; a Lobne X. Pont. Max. No-, tarius Apost. & Imper. ac Vicecomes declaratus, decreto " postea Clementis VII. Pont. Max. tantas dignitates com-"probante; equestri ordini ab Alphonso Atestino Ferra-, rienf, Mutinen. & Regien. Duce adkriptus, immuni-, tate ab codem, quo ad vixerit, publicarum omniumii rezactionum donatus; honoribus & muneribus fere cunctie Reipub. perfunctus e Scriptor diligens rerum dir temit "poris, & rationis framentaria; Annum agens LXXXV. a sibi monumentum hoc sécit.

Seguita appresso l'Iscri ione del figliuolo.

"Et Jacobino fil. unico, suavitate di fanctitate anorum insigni. Latina de Etrusca Lingua erudita. Orationum, Elegiarum, Comediarum, de vaniorum omni sere numero Poematum, conditori. Litterarum sacrarum stua dioso, Astrologo, Musico, Musicorumque instrumento, rum opifici, pictori, elegantia torni, de amabilitate mamis in figurandia literis celabri, ac summa speritia, de integritatia Notario. Felix utique pater & sua de Filia, fortuna de virtuto, si aut sibi baevior, aut silio langion, vita consignifica.

"Anso post natum Christum MDLIV.
"IV. Nonas Majas.

Posse-

Possedeva in oltre il Castelvetro a maraviglia la Lingua Greca, allora da tanti Italiani, e massimamente dagl' Ingegni Modenesi, siccome già dimostrai, con somma. applicazione coltivata, ed ora da sì pochi conosciuta e curata. Si leggevano composti da lui in questa Lingua molti Epigrammi, e tuttavia si legge presso il Marchese Ercole Castelvetro, che ne conserva l'originale, la Tradazione da lui fatta in Volgare della Sposizione de Vangeli del Grisostomo abbreviata da Teofilatto Arcivescovo di Bulgheria, avendone avuto dalla Libreria Vaticana un testo antico scritto a penna, e un' altro dalla Libreria di S. Marco di Venezia. Non era allora peranche dato alle stampe. quel Greco Comento; e la stima, che ne mostrò il Castelvetro, fu cagione, che per opera di Marcello Corvino Cardinale, poco si stette a pubblicarlo; e perciocchè useì di poi anche l'interpretazione Latina, depose egli allora il pensiero di dare alla luce il suo Volgarizzamento. Pregato di poi da Egidio Foscherari Vescovo di Modena, che volesse rivederlo, per desiderio di farlo stampare ad utilità del suo Clero e de gli altri, per compiacerlo si mise all' imprefa; ma distornatore da suoi penosi accidenti. lasciò l'Opera impersetta. In ello originale al fine del Cap. XV. di S. Luca si legge: In fine a qui bo seguitato in colgariazando l'esempio Greco della Libreria Papale, del quale mi fecè cupia Mess. Agosfino Steuco Vescovo di Gerapietra, guardiano di detta Libreria il di 24. d'Ottobre dell'anno di Criffe 1540. (nel qual' Anno segno è, ch'egli dimorava, e studiava in Roma) e me lo ritolfe il di V. di Dicembre del medesimo Anno sotto spezie, che lo velesse sare stampare. Nel fine

poi di San Luca si leggono queste altre parole: Traslatato in Volgare dal testo del Cardinal Ridolfi. E nel principio del Vangelo di S. Giovanni: Dal resto della Libreria di S. Marco. Oltre ancora alla stimatissima sua Volgarizzazione e Sposizione della Poetica di Aristotele stampata in... Vienna l'Anno 1570, e poscia ristampata, in Basslea. l'Anno 1576. con correzioni (credendo nulladimeno il Menagio, che sia da anteporre alla seconda la prima edizione) intraprese egli un Comento sopra la maggior parte de i Dialogbi di Platone, che poi si petdette nelle disavventure occorlegli in Lione, essendone rimasti vivi solamente alcuni frammenti originali, che confervanti in mano mia, e i quali soli potrebbono bastare a sar toccare con mano, quanto egli fosse Filosofo, acuto, e sottile, quale egli si dimostrava ancora in trattando di Gramatica, e regionando di tutte altre cose. E un tal possesso di Lingue, e ll'acutedza del fuol ingegno il rendea poi quali miracoleso in dedurre le Etimologie delle parole Italiane dalla Lingua Ebraica, Greca, e Latina: nella qual ricerca. dopo lui si sono segnalati il Ferrari, il Menagio, e l'Abace Auton-Maria Salvini, Scrittori chiarissimi. Gli guadagnò ancora questa rara perizia del Greco Linguaggio la stima de' primi Letterati di quell'età, e spezialmente del celebre Arrigo Sustano Franzese, ch'era o si credea, che solle il più intendente della Greca favella a' suoi giorni, in... guisa che questi in segno del concerto, ed amore, ch'egli portava al nostro Modenese, gli dedico il Libro di Giano Parrasso de rebus per Epissoloss que seis, che poi su ristampato da Giano Grotero nel Tonio I. del sno Tefoto Critico. Chiama il desto Sefano nella Dedicatoria...

il

il Castelvetto xurmarara, & romanarara, cioè gran Critico, e intendentissimo delle cose Poetiche.

Sopra tutto nondimeno si sece largo il Castelvetro nella cognizione della Lingua Italiana. Intorno a questa fu il maggiore suo studio, e la più continuata applicazione, elsendone egli stato, quasi dissi, perdutamento innamorato, e al certo sommamente benemerito. Abitava il famoso Cardinal Sadoleto in Carpentralso suo Vescovarp in Francia, e con esso lui Paolo Sadoleto, e Antonio Fiordibello, anch' essi Modenesi, che tutti e due riuscirono poi Letterati di gran valore, e Vescovi, siccome accennai di sopra. Capitarono sotto gli occhi di quell'insigne Porporato, gloria de' Modenesi, alcune Lettere volgari del Castelvetro, di Filippo Valentino, e d'altri loro compagni; e parendo a lui, che mettellero nella Lingua Italiana più studio, che non si conveniva, sece, che il Fiordibello scrisse un lungo Ragionamento Latino in biasimo. della Lingua Volgare, e de' suoi Autori, e in commendazione della Latina, e de' suoi Autori, confortando gli studiosi suoi Concittadini, che, sprezzata quella, attendessero a questa. Paolo Sadoleto anch' egli stele un' altra fimile diceria Volgare, ove intendea di provare, esserefolo da adoperare la nostra lingua in cose famigliari, e doversi poi la Latina usare nelle materie gravi e degne di memoria. Furono indirizzati questi due Ragionamenti al Castelverro, al Valentino, a Giovanni Falloppia, ad Alessandro Melano, e a Francesco Camorana, ingegni felicissimi allora di questa Città. Ritiraronsi per tanto in Villa il Castelvetro, elil Valentino, e quivi con vasie ragioni e molta erudizione compilarono una Rispolta calzante, ...b**ro**~..., . .

provando, che a' tempi nostri s'avea per gl' Italiani da ferivere più tosto nella viva noltra Lingua, che nella Latina : argomento felicemente trattato in questi ultimi anni anche dall' infigne Medico e chiariffimo Filosofo il Signore Antonio Vallissieri, Lettore primario nell' Università di Padora in un ragionamento, pubblicato già, ma fenza nome dell' Autore. L'Operette di que due valentuomini più non si truova; tale nondimeno su, che se ammutire i Modeness di Francia. Similmente nell'età sua più vigotosa scrisse il Castelvetto un Comento sopra le Rime di Francesco Perrarco; ma a cui non diede l'ultima mano, a ziserva de trre primi Sonetti, th'egli gareggiando con Gialio Cammillo Delminio Comentatore d'elli prima di lui, lavorò con più attenzione. Quest' Opera che consisteva in private Lezioni da lui fatte alla gioventù studiola, pici alla luce alcuni anni, dappoiche egli fu manento di vita, avendola stampara in Basilea l'Anno 1382. Pietro de Sadabueni, ma com que difetti, che non potè hevarne l'Autore; il quale non si dovea avvisare, che avelle da divenir cola pubblica. Nol fine d'essa Sposizione. ehe di mano dell' Autore si conserva presso il Marchese Escole Castelvetro, si legge il tempo, in cui su terminara, cioè MDMLR: il di 8. il Ottobre nella Staggia, ove tuttavia hamo i Signori Gastelvetri un corpo considerabile di poderi.

Quartro o cinque anni apprello portato medelimamente il Caftelvetto da quel fuo genio critico, ferille an grofio Volume cantro alla Profe del celebre Cardinal Pietro Bembo, que minetamente trutto tutte le parti della Gramatica i della Lingua Volgare, approvando talvolta, e talvolta ripro-

riprovando, e supplendo, ovnaque occorreva, i precetti e le cose scritte dal Bembo. Lasciò egli rescire alla luce una particella di quelta fua Opera in Modena l'Anno 1563. ma senza il suo nome: ed essendone venuti alcuni frammenti alle mani di Giovan-Maria suo fratello, questi surono da lui aggiunti alla Correzione del Dieloga del Flarebi: e stampati in Basilea un' anno dopo la morre del Castelretro, cioè nel 1572. Altri frammenti finalmente ne conservava scritti di mano dell' Autore la Libreria Eftenfe. che io ad istanza del Chiarissimo Signor Di Constanzino Grimaldi Regio Consigliere in Napoli inviai el Signore Ottovio Ignazio Vitalliano Letterato Napolitano, il quale tanto essi inediti, quanto gli antecedenti già editi uni insieme colle Prose sudette del Bembo, e sormo di sutto una bella ed utile edizione in Napoli l' Ango 1714. Del pari compilò il Castelvetro a istanza di Monsapore. Egidio Foscherati Vescovo di Modena un Trattatello concernente la Dichiarazione del Pater Noller, e della maniera d'ascoltare la Santa Messa, l'ove eziandio con molti argomenti provò l'antichità di quel facrolanto fagrificio. Che quelta Operetta sia di lui, lo sa conoscere non tanto lo stile colo è lo stesso dell'altre sue fatture, quanto l'Impresa da lui usata del Guso col motto stant. E concorre bene un tel Libriceinold a forme pre più indicare, ch' egli non fu già quell' Eretico:, che volle farlo credere la brigata de Letterati suoi Avverfarj, e la fentenza contra di lui profferita in continuaciali E a propolito della fuddetta Impresa dirò di passaggio, aver ella avuto origine da i medefimi fuoi competitori, che per dileggiamento il chiamavano Gufo, o Barbaggiami; imperimperciocche sapendo ben' egli, che il samoso Popolo d'Atene non si recò mai ad onta, anzi ad onore, l'adoperare per sua Impresa la Nottola, o sia la Civetta, che veglia e vede anche di notte, e siccome simbolo di Sapienza, era perciò consecrata a Minerva: credette anche il Castelvetto ben satto di rivolgere in suo uso il titolo per altro ingiurioso di Guso. Preselo dunque per Impresa, mettendolo sopra un Vaso di larga pancia, che roversciato si veniva a riconoscere per vuoto, e nulla contenente di buono, col motto ninpua cioè bo giudicato: volendo, per quanto io m'avvilo, significare, ch'egli, tuttochè tenuto sì a vile dal suo avversario, avea fatto conoscere, altro non essere esso avversario suo, se non un Vaso gonsio per la troppa stima di se stesso, ma vuoto di sapere e giudicio. Fu poscia (e sorse per arte degli emuli suoi) fatta qualche giunta ad essa Impresa dopo la sua morte. ma ciò nulla importa.

I più cari al Castelvetro nella Lingua Volgare, come ognun può sigurarsi, surono il Petrarca e il Boccaccio; e siccome intorno a quello saticò colla Sposizione mentovata di sopra, così in sua gioventù sece un' incredibile studio sull' Opere dell'altro, e spezialmente sulle novelle; anzi quante volte le leggea (e ben parecchie le lesse.) diceva egli d'avervi sempre trovato cose nuove, e non più considerate; ed aveane anche ridotto in ordine tutte le parole e srasi per valersene ad un' Opera, che sarebbe riuscita di molta utilità alla Lingua Volgare. Sopra le medesime ancora lasció alcuni suoi Giudizi, ed opposizioni, i frammenti delle quali si conservano presso di me scritti a penna. Così a Dante, da lui altamente stimato, socce

### 72 VITA DEL CASTELVETRO

sece di gran carezze, e sopra quasi tutta la sua Commodia (giacchè vuolse così nomarla) aveva egli composta una Sposizione, che dovette perire col naufragio dell'altre fue letterarie fatiche in Lione. Ne scampo nondimeno la parte prima, che esponeva l'Inferno fino a tutto il Canto XXIX. e tal volume MSto trovavasi una volta fra i Libri del Cardinale Alcilandro d'Este. Passò esso di poi, non so come, in mano di Don Ledevico Vedrismi Sacerdote della Congregazione piissima e dottissima di San Carlo di Modena, e Storiografo della nostra Città, che pe sece menzione nella Vita di questo Letterato. Mai tempo sa prestato a Jacopo Grandi Medico Modenese dotzissimo, e chiaro per vario Opere date alla luce, abitante in Venezia, erasi dopo la morte di lai smarrito, e quasi perduta la speranza di riaverlo. Tanto nondimeno m'adoperai anch' io, che si ricuperò, e l'ebbi più volte in mia. -balia; ma fattane inchiesta da me, ora che sto compilando queste memorie, per quante diligenze si sieno satte, non s'è più ritrovato, sotse caduto nelle reti di que' carciatori, che vanno spogliando l'Italia de'svoi migliori MSti. Coll'ajuto eziandio d'antichi testi, de quali s'era, e non senza gravi spese, ben fornito, avea purgato, e supplito le Storie di Giovanni Villani disettosamente stampate per l'addietro, e tuttavia bilognole d'ajuto, (siccome spero di dar' io loro un giorno); e meditava di sarne una corretta ed utile edizione: ma ancor quella sua fatica nel tempo de' suoi disastri tutta perì. Dirà di più: meditava egli, c già la deliberazione era fatta, di fare stampase tutti gli antichi Libri, e tutte le Memorie della Lingua Italiana, composte fino alla morte del Petrarca; e sopra tutti questi primi

VITA DEL CASTELVETRO primi Padri della nostra Favella aveva egli fatto di molte fatiche, essendosi a tal fine procacciato un buon corredo di vecchi testi, raccolti da varie parti d'Italia, e avendo stabilita un' Ortografia costante e ben regolata secondo il parlare de' Secoli d'allora. Ma sopra. tutto impiegò egli gran tempo intorno al Novelliere ansico; con averne raccolto e spiegato le parole tutte, o scure; o non intese da altri, e aggiunte le loro Etimologie: fatture tutte, che in un momento gli vennero meno nel facco di Lione. Abbiamo anche a lui obbligazione della prima stampa satta in Venezia da i Giunti della Cronica di Matteo Villani, perch' egli, siccome ne sa fede il Porcacchi, loro ne inviò un Testo antichissimo, di cui si vallero: e forle egli fece questo ad istanza di Paolo Manuccio: perciocchè nel lib. I. delle sue Lettere Volgari, scrivendo questo valentuomo al Castelvetro, gli diced' avere inteso, che in sua mano erano le Istorie del suddetto Matteo, le quali per questo egli stimava più, siccome persuaso, che fra' suoi Libri cosa vile non poted essere; e però il pregava di volergliele lasciar vedere, e di contentarsi, che si dessero alle stampe. Parimente compole egli un Trattatello intitolato Parere sopra l'ajuto, che domandano i Poeti alle Muse, sponendo in tal congiuntura alcuni suoi pensamenti intorno a certi passi de'vecchi Scrittori, e mostrando, che alcuni di questi gli erano stati rubbati da Alberto Acarisso, da Bartolomeo Riccio, e. da Giovam-Battista Pigna. Presso di me si conserva scritta a penna questa sua Operetta. Finalmente negli ultimi anni della sua vita lasciò scritte alcune sue Lezioni e Sposizioni sulla Rettorica ad Erennio, intorno al cui Autore:

K

tutta-

#### VITA DEL CASTELVETRO

tuttavia si disputa fra gli Eruditi; e questa sua Opera, quantunque impersetta, e certo non limata da lui, su creduto poi interesse del Pubblico il darla alla luce assaissimi anni dopo la morte sua, cioè nel 1655, in Modena. Se poi come in Profa, così in versi Volgari s'esercitasse, e con egual fortuna, l'ingegno del Castelvetro, io nol so dire. Di vero alcuni Sonetti anche anticamente portarono il suo nome, e il celebre Abate Giovan-Mario de Crescimbeni nella sua Istoria della Volgar Poesia ne rapporta uno; ma io non oserei entrare mallevadore, che fossero parti suoi. Quello ch'io so, è, che avendo Anselmo Giaccarello nel 1551. senza saputa del Castelvetro, stampato in Bologna un Sonetto sotto nome di lui in risposta ad un' altro di Madonna Lucia Bertana Gentildonna Modenese e Poetessa, egli il costrinse a cancellarne il suo nome. Nè già snoi surono que' Sonetti, che sotto nome di Lorenzo d'Acqueria si leggono nel Lib. IV. delle Rime di diversi Autori impresso nella Città di Bologna, e nell' Anno suddetto, siccome volca far credere il Caro nella. sua Apologia. Ed è poi suor di dubbio, che non al Castelvetro, ma ad Alessandro Melano, o pure a Giovan-Maria Barbieri, siccome è detto di sopra, son da attribuire i Sonetti fatti in risposta a i Mattacini e alla Corona del Caro, e stampati solamente dopo la morte d'esso Castelvetro; e però non potersi da versi tali dedurre, fin doveascendesse il valore di questo Letterato nella Poesia Italiana.

Trattò egli in oltre co i Giunti, Stampatori rinomati di quel tempo, configliandogli di voler dare alla luce il valto Comento Latino di Benvenute da Imola lopta la Commedia di Dante, che n' avea trovato un buono ed antico testo

testo presso i Canonici di Reggio di Lombardia, patendo: a lui, che quest' Opera, siccome ripiena di Filosofia e. Teologia e di molte Storie, non meritasse di perir fra le tenebre. Faticò ancora sopra le Commedie di Plauto e Terenzio, con far loro varie Annotazioni, e darne il fuo Giudicio e i frammenti di tal sua fatica intorno al solo Terenzio, MSti si truovano tuttavia in mio potere. Oltre a ciò gli era nato pensiero di scrivere sulla Rettorica di Aristotele, al quale effetto avea ragunato assaimateriali, cavati da diversi Autori Greci e Latini, e massimamente da. Platone, con pretendere d'aver ivi trovato non pochi difetti. In somma, fosse che Libro si volesse, ch' egli leggelle, in tutti, per così dire, a ogni quattro righe trovava egli, o parea a lui di trovare errori, o contradizioni, o cole che meglio si poteano dire; e tutto andava notando. Ma nulla di questo è a noi pervenuto, perchè perito ogni cosa nel nanfragio di Lione. Le quali cose considerate. tutte, non è maraviglia, se tanti e tanti han satta onorevol menzione ed elogi di questo Letterato, e massimamente il Roborsello, il Sigonio, il Ruscelli, e Giulio Cesare Capaccio ne' suoi Elogi Latini, e Lorenzo Grasso parimente ne' fuoi Elogi, e Giovan-Matteo Toscano nel Libro intitolato Peplus Italia, ove mette un' Epigramma in lode del Castelvetro, e fra l'altre cose asserilce, che Itali bunc Criticorum Principem jure sibi vendicant. Del pari non poco il commendarono Torquaro Tasso nelle sue Prose, e il Pigna ne' suoi versi Latini, e il Tuano nelle sue Storie, e il Gaddi nel Libro degli Scrittori non Ecclesiastici, e il Cardinal Pallavicino nel suo Trattato dello Stile, e il Balzac. nelle sue Lettere, e la Menardiere nella presazione alla. K<sub>2</sub> Poc-

# 76 FITA DEL CASTELVETRO

Poetica, e il Teissier negli Elogi de i Letterati, e il Bael nel suo Lessico, e il Menagio, e il Bentleio nella sua Apologia alla Dissertazione sopra le Lettere di Falaride, e Giovann-Alberto Fabricio nella sua Biblioteca Greca, chiamando eruditissimo Commentario quello del Castelvetro sopra la Poetica d'Aristotele, e il sopra mentovato Abate Crescimbeni nella sua Istoria della Volgar Poesia. Tralascio infiniti altri, che con onore parlarono di questo valentuomo, e solamente dico, che il Moreri nel suo Dizionario Istorico, ove parla del Castelvetro, a man larga spaccia delle savole, che non meritano d'essere nè rap-

portate qui ne confutate.

Ma è tempo ora mai, ch'io narri la morte di questo insigne mio Concittadino. Era egli tornato da Vienna in Chiavenna, e quivi aspettava il primo buon tempodella primavera per andariene a Basilea, dove era invitato da alcuni Italiani amici suoi, e forse pensava di fermare i fuoi passi; quand'ecco assalirlo, con più vigore che mai i dolori dell' orina, e poscia una doglia nel fianco destro, mali che si tirarono dietro una gagliarda sebbre, e secero disperar tosto i Medici della sua salute, e nello spazio infatti di quattro giorni il traffero di vita. Aveva egli fin l'Anno 1553. il di 18. di Novembre fatto in Modena il suo testamento, da me veduto in autentica forma, in cui istituì suoi eredi Giovan-Maria, e Niccolò suoi fratelli, con lasciare al primo per titolo di legato tutti i suoi Libri, con obbligo nondimeno, che potessero liberamente valeriene Messer Filippo Valentino, Messer Giovanni Figliuolo che fu di Girolamo Falloppia, Messere Alessandro Melano, e Messer Francesco Camorana, a niuno de quali, quando li domanderan-

#### D. O. M.

funebre lodato, e al sepolero suo posta la seguente Iscrizione in tavola di marmo, riserita anche da Girolamo. Gbilini nel Teatro degli Uomini Letterati par. I. pag. 147.

MEMORIÆ LUDOUICI CASTELVITRÉI MUTINENSIS,
VIRI SCIENTIÆ, JUDICII, MORUM, AC VITÆ INCOMPARABILIS,
QVI DUMPATRIAM OB IMPROBORUM HOMINUM SÆVITIAM FUGIT,
POST DECENNALEM PEREGRINATIONEM,
TAMDEM IN LIBERO SOLO LIBER MORIENS LIBERE QVIESCIT,
ANNO ÆTATIS SUÆ LXVI.

SALUTIS VERO NOSTRÆ MOLXXI. DIE XXI. FEBR.

F. M. M. P.

Così

# 78 VITA DEL CASTELVETRO

Così finì di vivere nell'Anno s'essantesimo sesso di sua età, e insieme pose fine all'Iliade de'suoi disastri Lodovico Castelvetro, Letterato d'acutissimo ingegno, e di raro sapere, Filosofo e Critico di gran nome, ma vivuto in tempi scabrosi, e degno al certo di migliore fortuna. Era egli di statura giusta, di corpo quadrato, di pel nero, e di capo quali tutto calvo. Avea barba nera, e di: lunghezza onesta, secondo l'uso de' suoi giorni, il naso aquilino, e gli occhi assai grandi e neri, ma che accompagnavano con decoro il resto della faccia. A meglio nondimeno conoscere i lineamenti del suo volto possono. servire i Ritratti suoi in tela, che si conservano in Modena, siccome serviran sempre i Libri da lui composti, che son vivi ritratti delle doti interne di lui, a far meglio conoscere, quanta fosse la sua dottrina, la sua acutezza, e l'ingegno suo, e quale la forza e la dirittura del suo Giudicio. Questo a me basti d'aver deuo sinora di lui per onor suo non meno, che per gloria della Patria nostra, e per esempio ed incitamento agli altri ad imitare ciò, che su lodevole in lui, ma non già le sue letterarie, brighe, dovendo servire le Lettere e le Scienze non già per renderci la nostra sorte più penosa nel Mondo, ma per farci felici, o meno infelici fulla Terra, e poi eternamente beati un giorno nell'altra vita.

#### IL FINE

# OPERE DEL CASTELVETRO.

# Parere del medesimo sopra l'ajuto, che domandano i Poeti alle Muse.

O non ebbi appena desinato, ch'andai a trovare il Gramaticuccio per intendere da lui tutta l'opinion sua intorno alla domanda del Soccorso, che sanno i Poeti alle Muse ne' principi de' loro volumi, come m'avevate scritto, che dovessi intendere; perciocchè avendolo io trovato stammattina in compagnia di molti, e pregatolo da parte vostra, che gli piacesse di manisestarmela, m'aveva detto con viso non molto lieto, che quello non era nè luogo, nè tempo da far ciò. Ora io andai, come dico, a trovarlo a Casa, & egli mi ricevette con vista amichevole, & allegra, e fattomi sedere, disse: Io credo, che vi maravigliate e delle parole, che io vi dissi stammattina, e del sembiante, con che le dissi; e per aventura pensate, ch' io sia poco desideroso di compiacere l'amico vostro di quello, che da parte sua mi avete domandato; ma la cosa non istà così, anzi io desidero oltre modo di compiacerlo, e di questa, e di qualunque altra cosa a me possibile. Egli è ben vero, che io mi guardo di dire questi mici pensieri ad ogn'uno, & in prefenza di ogn' uno, da che mi sono avveduto, che certe persone più vaghe d'apparire, e d'esser tenute, che d'esser scienziate, si danno a scrivere, & a fare stampar certi Libri, ne' quali scriyono le involate opinioni d'altrui, e specialmente delle mie per sue, senza vergogna niuna, e con molta baldanza, sependo esse, che io non ho intendimento di pubblicare mai per via di stampa alcuna di queste mie novelle, nè di accusar coloro di ladronecci, che così sfacciatamente furandomene la debita gloria, si vantano d'esserne stati gl' inventori. Io all' ora per sarlo parlare più avanti, dissi: Deh, vi prego, fate ch' io conosca per nome tali ladroncelli. Et io potrei, rispos' egli, nominarvi di così fatti valent'uomini molti; ma mi contenterò di manisestarvi i nomi solamente di tre, de'quali l'uno su chiamato. Alberto Acharisso da Cento; e l'akto si domanda Barrolomeo Riccio da Lugo; e il terzo si noma GiouamBatista dalla Pigna da Ferrara. Ma non sarà nondimeno & non benfatto, e mia grando utilità, sche non zidichiate a perlona

persona quello, che di loro v'affermo, e massimamente di Rattolomeo, e di Giouam-Batista, l'uno de quali per essere stato mostratore delle Lettere al futuro Duca di Ferrara, e l'altro per esserne creduto Secretario, possono a noi altri Sudditi far danno allai, se lor voglia ne venisse; e dobbiamo credere, che grandissima lor verrebbe, se trappolasse a notizia loro, che noti avessimo avuto ardire di dire il vero di loro, che nel vero non puo tornare a molta lode loro. Voi saviamente parlate, diss'io, & accortamente m'ammonite, perche dall'amico nostro in fuori, il quale è discretissima e secretifsima persona, come sapete, non ne sarò mai parola con persona del Mondo. Ma poichè venuti siamo in su questo ragionamento, non voglio, che ce ne partiamo, se prima non mi palesate quello, che quegli tre Scrittori hanno del vostro come suo proprio nascoso ne'loro Libri, senza sar segno d'averlo imparato d'altrui, e con qual prova dimostriate voi, che sia vostro; e posto che sia vostro, che non sia ancor suo, avendo potuto essi per acutezza d'ingegno vedere, e trovare quello, che avete fatto voi. Quella è cosa agevolea farsi, rispose all' ora il Gramaticuccio, perciocchè non sono molti i penfamenti fitratimi da costoro, e le prove sono preste, per sar sede, che sono mici, e non suoi a niun partito. Adunque Alberto Acharisso nel suo volume intitolato Vocabolario, dicendo il fignificato del verbo Affino, racconta, adducendo quel luogo del Petrarca Trion. d'Amor cap. 3. F. 214.

L'altra è Portia, ch' il ferro, e 'l fuoco affina.
parte della mia sposizione per sua, perciocche il testo si legge in due guise, cioè così:

L'altra è Portia, ch' il ferro, e 'l fuoco affina. O cosi

L'altra è Portia, ch' il ferro al fuoco affina.

Ma egli non riconoscendo, se non la prima lettura, dice, che che è quarto caso, e che il ferro, & il fuoco sono primo; e che, affina significa, rendo persetta, e riduce a persettione, volendo che il sentimento su tale, ancora che lo dica men pienamente: Il Rasojo, col quale Pontia la notte, che andò ayanti il giorno, che Bruto dovea uccidere Cesare, si ferì per sar prova, se avelle animo forte ad ammazzarli, se altrimente, che non defiderava, fosse avvenuto di Bruto; & i carboni accesi, co' quali s'uccise, udita la morte di Bruto, l'affinano, e rendono perfetta (secondo che fa il fuocó l'oro) quanto all'amore portato a Bruto, e dimostrano il valor suo in ciò essere senza ruggine, o macchia alcuna. Il qual fentimento fu prima ritrovato da me, e detto. Siccome ancora dissi, ricevendo la seconda lettura per buona, e per rigilior della prima, che che pur dovea esser mon primo, ma quarto caso; e che, affina, non partendofi quafi dall'original fua fignificazione, fi doveva interpretare per porgè, & induce persettione in Portia al fuoco, cioè a perveniro al fuoco, e:la rende perfetta a foltener la morte co' carboni accesi. E Bartolomeo nel Libro suo, il cui titolo è de imitatione, scrisse per sua l'inperpretazione di questi versi Virgiliani. Eclog. 7.

Eclog. 7.

Setosi caput hoc apri, tibi Delia, parvus, Et ramosa Mycon vivacis cornua cervi. Si proprium boc fuerit, lavi de marmore tota Puniceo stabis suras evinsta cothurno,

con così fatte parole: Aliena donat Mycon, in quo munere vovet, si ea umquam possit donare; boc est, st tantus sit, qui possit sua manu cervum, & aprum interficere, se tunc Deliam ex levissimo marmore esse facturum: la qual interpretazione è veramente mia, se l'emendiamo alquanto, non essendogli per avventura stata rapportata a punto, come io la dissi. Io dissi dunque, che *proprio* era contraposto a comune, e che ponendosi proprio, si presupponeva comune; laonde doveva egli dire, communia donat Mycon, avendo detto Virgilio, si proprium, & non aliena donat Mycon, il che non si doveva dire, fe Virgilio non avesse detto, si summ. Era dunque il dono del capo del Cinghiale, e delle corna del Cervo confacrato a Diana Dea della Caccia, comune a Mycone, & a'compagni, co'quali era stato a cacciare il Cinghiale; e 'l Cervo, o non proprio, o tutto di Mycone: di che come di picciol dono per la picciola parte, che v'aveva, tacitamente scusandosi, accusa il difetto della tenera età con quella parola, Parvus. E Giouam-Batista dalla Pigna in quel Libro, nel quale ha data voce di dover ragionar de' Romanzi, ripose tre de' mici pensamenti non come mici, ma come suoi, li quali io vi racconterò con mie parole, tralasciando le sue peccanti sieramente ne' modi usitatti della Lingua Volgare, e poco atti a fignificargli. Primieramente adunque nel predetto Libro egli vuole, che fi creda, che egli sia il trovatore di quella opinione, che la Tragedia non possa aver per soggetto azione procedente dall' ingegno del Poeta, convenendogli di necessità, che sia stata prima ricevuta dal popolo, come manifelta, o per Istoria, o per fama in generale; poiche delle azioni Reali si tiene conto dal mondo, e se ne fanno Istorie, e passano a notizia di tutti, almeno in generale; siccome dall' altra parte la Commedia non può aver per foggetto se non azione tutta imaginatasi dal Poeta, non essendo verifimile, che il grido delle azioni Cittadinesche private si rallarghi fra molte persone, e se ne conservi la memoria o per Istoria, o per fama lungo tempo: la quale azione Cittadinesca privata è la materia della Commedia, ficcome l'azione Reale è la materia della Tragedia. Appreffo in difendendo egli Eratosthene, il quale avvisava, siccome me, che la Poesia dovesse folamente dilettare, e non giovare, dalle riprensioni di Strabone produce arditamente in mezzo questa risposta, come sua, che posto che la Poessa possa alcuna volta giovare, si può nondimeno sicuramente dire, che punto non giovi, non giovando mai se non per accidente, e procedendo il giovamento più tosto di fuori, e dall'acutezza del leggente, che dentro dalla Poesia, e dall' intenzione del Poeta. Ultimamente senza punto arrossare, rende la verace ragione, come trovata da lui, perchè il Coro, quantunque

sia constituito di persone popolari e vili, non convenga alla Commedia rappresentante i popolari, & i vili, come sa alla Tragedia rappresentante i
Signori & i Nobili, la quale è così satta: Non può il giudicio del Popolo
tutto, il quale è soggetto del ragionamento del Coro, aver luogo, se non
nelle azioni Reali, le quali di parte in parte, mentre che si sanno, non che
tutte, poichè sono sornite, si divulgano tra Sudditi riguardanti, consideranti, e giudicanti i detti, & i satti de' lor Signori: là dove le azioni Cietadinesche private pervengono a gli orecchi di pochi, nè sono subito sapute,
nè danno da pensare, e da ragionare a tutto il popolo o facendosi, o ancora

poiche fon fatte.

Ora tante appunto sono le cose riconosciute da me per mie ramescolate surrivamente tra quelle di quegli nomini da bene di sopra nominati, della cui ardita prefunzione in affermare, che sieno sue, maravigliandomi, mentre le leggeva, fono rimafo stupefatto; e:veggo, che a me è avvenuto cosa somigliante a quella, che avvenne ad un buon Gramatico da Verona, già sono alquanti anni, quando Girolamo da Ca Donati persona setterata, & amica de' Letterati, n' era Podestà, il quale avendo fatto un suo Epigramma Latino in lode di Messier lo Podestà a & avendoglicio letto, su da Pamsilo Saffo nostro Cittadino, dotato oltre al credere d'ogn' nomo, che nol connobbe, di prestissimo intendimento, e di cenacissima memoria, che quivi all' ora fi riparava apprello il Donato, e si trovò presente, quando si lesse l'Epigramma, agramente ripreso come ladro ssacciato, dolendosi di lui, che sè presente avesse avuto ardimento di donare quello Epigramma per suo, che ello mako prima di lui aveva composto; e in sede di ciò cominciò velocissimamente a recitare a mente quello stesso Epigramma, senza lasciarne, o mutarne parola; e soggiungeva, ch'egli era certo, che il donatore nol sapeva a mente, siccome colui, che n'era involatore, e non Autore; perchè quel Gramatico stordì tutto, e con la stordigione diede quasi certo indizio, che fosse vero ciò, che gli appeneva il Sasso. Ma alla fine rivenuto, diste pur tanco, che la verità si scoperse, la quale noi altresi tenteremo di scoprire, dimostrandovi, come le sopradette cose non sono state trovate da' sopradetti tre valent' uomini, ma da me, fenza tacervi la via, per la quale essi n'hanno avuto contezza.

Primieramente adunque son deve parer cosa nè strana, nè nuova, che io dica, che essi non possono essere stati i trovatori di queste cose, sì perchè n' aurebbero scritte delle altre assai simili, dove si discernerebbe, come si sa quelle, alcuno acume d'intelletto non del tutto materiale, delle quali non ne hanno scritte niune; anzi il rimanense del Vocabolario d'Alberto Acharisso, e de' Romanzi di Giovam-Batista dalla Pigna, e de' tre Libri de Imitatione di Bartolomeo Riccio, è molto dissimile da queste, e rende piena testimonianza della vera qualità del loro ingegno; e specialmente di quello del Riccio, de' predetti Libri del quale non mi posso mai ricordare senza risa per

moite notabili cosette, che vi si contengono, e spezialmente per quelli tenzone così al largo distesa, e tanto da lui comendata dell' Epigramme d'Andrea Navagero.

Et lusus Gerus ipse tantum amabat, Quantum tale aliquid potest amari.. Nec mirum dominum suum ipse norat Claram bima velut puella Matrem, Et nunc illius in sinu latebat ; Nunc blande affliebas bus & illuc. Ludens, atque avido appetebat ere. Erectis modo cruribus bipesque, Menfa aftabat berili , heroque ab info Larratu tenere cibana petebat . Dime raptus rapido maloque fate Ad manes abiit tenebricosos. Mêselle o Canis , o miser catelle, Nigras parvulus ut timelies umbras t Vt fæpe & daminum tuum requires! Cui pro delitiis, jocifque longum Hen desiderium tus relinquis. con quello di Catullo. Lugete, o Veneres, Cupidine que, Et quantum of hominum venustierum. Passor mortuus est men puella, Quens plus illa ocidis suis amabat. Nam mellipus erat, suamque norat · Ipsam tam bene, quam puella matrem: .. Not so se a gremio illius movebut, Sed circumsiliens made but, mode illuc, Ad solam dominam usque pipilabat. Qui nunc it per iter tenebricosum, Illud, unde negant reduce quemquant. At vobix male sit male tenebre Orci, qua comia bella devoratis, Tane bellum mibi passerem abstulistis. O factum male, o miselle passer, Tua nunc opera mea puella: Fleudo surviduli rubene oselli .

Borgerous lepidus catellus ille 3.

Quasi che il riconoscere il suo Signore, il riporglisi in grembo, il saltellare, lo scherzare, il dirizzarsi in sui piedi dirittamente per prendese il cibo,

84 e l'abbracciare lufinghevole, non fiano cose ustrate e naturali a tutti i cani verso i loro Signori, delle quali come maravigliose si debba sar memoria, come fece Catullo delle novità del Passero della sua Donna, o quasi sia da doversi paragonare questo modo di parlar Poetico vago, e formato di nuovo da Catullo.

Tua nunc opera mea puelle Flendo turgiduli rubent ocelli. riconosciuto per tale da Giovenale, quando disse Hand similis tibi Cynthia, nec tibi cujus Turbavit nitidos extinctus passer ocellos...

con questo prosaico satievole, comune, & antico d'Andrea Navagero

Cui pro deliciis, jocifque longum Heu desiderium tui relinquis.

Ma dall' altra parte sarà giudicata cosa ragionevole e convenevole, ch'io sia îstato il trovatore de predetti pensamenti da qualunque persona si condurrà a leggere certe mie brevi Sposizioni scritte, già molti anni sono intorno alle Rime del Petrarca, & alla Poetica Aristotelica, nelle quali non solamente si troveranno scritte quelle cose, che m'hanno involato Alberto Acharifio, e Giouam-Batista dalla Pigna, ma altre assai somiglianti, e più fottili ancora, dalle quali si può senza dubbio cogliere un fermissimo argomento, che io ancora sia l'Autore della sposizione de' versi pastorali di Virgilio addotta da Bartolomeo Riccio, poichè è conforme in sottilità con quelle. Ma non voglio, che mi vaglia punto, nè che crediate, che io sia veritiere, se io non vi dico molte sposizioni d'altri versi di quella Operetta non intesi insino a qui da niuno, che saranno somiglievoli a quelle, siccome nate in medesimo cielebro, quando non vi dispiaccia d'udirle. All'ora, dissi io, anzi vi prego a dirle, e sarammi oltre a modo caro ad udirle, non perchè non creda quello, che voi affermate, esser vero; ma perchè non lasci d'imparare quello da voi, che non posso fare da altrui. Adunque voi sapete, disse egli, come i Comentatori vogliono, che quel luogo della predetta Operetta, il quale prima mi si para davanti

O' quoties, & que nobis Galàtea loquuta est!

Partem aliquam, Venti, Divum referatis ad aures. s' intende, che le cose ragionate da Galatea erano tanto dilettevoli, e ben dette, che meritavano d'aver gli Dei per Uditori: il quale fentimento, sì per lo modo, con che è detto, che sarebbe nuovo, sacendosi i Venti Ambasciatori tra gli Uomini, e gli Dei, sì per la risposta prossima seguente, che sarebbe sconvenevole, non è da ricevere per vero a niun partito del mondo; ma fi dee intendere, che Galatea aveva a parole promesso più volte, e data la fede al pastore di compiacerlo della sua persona: le quali tutte erano senza essetto, e si risolvevano in vento: Prega dunque il Pastore i Venti,. che permettano, non risolvendo tutte le parole delle promesse di Galatea in acre, che almeno una particella ne pervenga agli orecchi degli Dei, gli quali siecome coloro, che erano chiamati testimoni alle parole delle promesse, o la constringeranno ad osservarle, o la castigheranno, come schernitrice di loro. Ora, che questo sia il vero sentimento, appare apertamente per gli versi seguenti continenti somiglianti cose

Ecl. 3.

Quid prodest, quod me ipse animo non spernis, Amonta, Si, dum tu sectaris apros, ego retia servo?

Senza dubbio la cosa sta come voi dite, soggiunsi io; ma seguitate dicendomene dell'altre di pari vaghezza & acutezza. Non dubitate, rispose egli, che non ve ne dica assai di così satte, perciocchè io n'ho ripieno il capo: state pure ad udire. E soprastato alquanto disse così: Voi ancora sapete, com' è variamente interpretato quell'altro luogo pur di quel Libricciuoso.

Ecl. 6. Tili - er avam lama laa

Quid loquar? aut Scyllam Nisi, at quam sama secuta est, Candida succinstam latrantibus inguina monstris

Dulichias vexasse rates, & gurgite in alto Ab timidos nautas canibus lacerasse marinis:

Cioè, o che Virgilio ha per licenza Poetica nominato Silla esser figliuola di Niso, la quale veramente era figliuola di Forco, o che il resto scrivendosi, Qui loquar? aut Scillam Nisi, quam sama sequuta est, schifandosi la licenza Poetica, porga il sentimento piano. Ma niuna delle predette interpretazioni è tolerabile, non concedendosi così satte licenze a' Poeti, nè trovandosi serittura tale, e spezialmente potendosi alla scrittura prima dare un sentimento dell' intenzione del Poeta, dicendo, che Virgilio soggiunse di sua persona, e non di persona di Sileno, queste parole, Quam sama sequuta est, e quello, che segue; volendo riprovare la sama salsa sparsa tra molti Poeti, che Silla sigliuola di Niso sossi satte licenze a' somata in iscoglio, & in mostro del Mare: il che distesamente, & apertamente dice egli parlando pure della sigliuola di Niso in questi versi

Complures illam magni, Messala, Poetæ
(Nam verum fateamur, amat Polymnia verum)
Longe alia perhibent mutatam membra figura
Schlaum monstra in saxum conversa vocari.
Illam esse arumnis, quam sepe legamus Vlisse
Candida succinitam latrantibus inguina monstris
Dutichias vexasse rates:, & gurgite in alto
Deprensos nautas canibus lacerasse marinis.
Sed neque Maonia hac patiuntur credere charta,
Ne malus istorum dubiis erroribus author.

Ora

Ora simili riprovamenti d'opinioni false sono neste da Poeti a farsi, e ve n' è una nella prima delle Canzoni Olympiesche di Pindaro dell'opinione, she avevano altri Poeti di Tantalo; e un'altro è nel Trionfo della Caftità del Petrarca dell'opinione, che si portava di Didone in questi versi Trionfo della Castinà.

E vergio ad un laccival Giunane, e Dido, Ch amor pio del suo sposo a morte spinse. Non quel d' Enea, com' è pubblice grido.

& in questi altri

Trienfo Suddetto.

. Poi viddi fra le donne peregrine Quella, che per lo suo diletto e fido Sposo, non per Enea volse ire al sine. Taccia il vulgo ignorante, io dico Dido, Cui studio d'onestate a morte spiuse, Non vano amor, com' è pubblico grido.

Ora aveva detto questo il Gramaticuccio, e apparecchiavasi a passare a parlare d'alcun'altra sposizione muova, quando sopravenne un fanciullo, e disse, che il Signor suo gli saceva intendere, che non si dovesse partir di casa; percioche fra un'ora passerebbe per la contrada, e gli farebbe motro, acciochè andassero insieme a fornir quello, che l'uno, e l'altro avevano promesso, e che dovesse dir' in cast, che non l'aspettassero a cena. A cui egli rispose, che così farebbe, come diceva; & andatosene il fanciullo, egli rivolto verso me, che mostrava nel sembiante vaghezza di voler' intendere, da chi sosse mandato quel fanciullo, e che cosa avesse voluto dire; disse: Quel fanciullo à mandato da Messier Guasparo Manzolo, il quale ha promesso di sposare oggi Madonna Giulia Beltrami, e di dar compimento al Matrimonio da un pezzo in qua più volte presso che fermato, e poi per diversi accidenti sempre frastornato; & io ho promesso indottovi della benevolenza, ch' ello mi mostra grandissima, e della fidanza, che ha della sufficiente mia dottrina, di fare il sermone sposoreccio, e di lodare secondo l'usanza solennemente i novelli spos. Ora, come udite, sarà qui fra un' ora, & andremo insieme a casa Madonna Giulia, egli per isposarla, & io per lodar l'uno, e l'altro; e quivi mi rimarrò stasera a nozze. Ma infin' a tanto che giunga Messier Guasparo, noi potiamo seguitare l'impreso ragionamento. Voi potete senza dubbio, risposi io, seguitario; ma non con quella mia soddisfattione, che aureste fatto prima, che io sapessi, ch'io non potessi dimorare oggi con voi solo più d'un'ora; perciochè io mi credeva di dover' udire tutte le sposizioni vostre maravigliose de' versi Pastorecci di Virgilio; e insieme con agio vostro, e mio, di dovere ancora intendere tutta l'opinione vostra intorno alla chiamata dell'Ajuto delle Muse, per la qual sola a posta io era venuto qui, e la qual conviene di pecellità.

mecessità, ch' io scriva stasera all'Amico nostro, se lo vò servir tosto, come me ne prega caldamente per sue lettere; poichè domattina per tempo parte, come sapete, il corriere, che va a Roma, essendo Mercordì; perchè vi piacerà di riservare a dirmi le sposizioni rimaste ad un' altro giorno, e di dirmi ora quello mentre tempo v' è prestato, perchè io son quì, e che promesso m' avete.

A noi, come vedete, disse egli, è conceduta un'ora sola di questo giorno ancora da ragionare insieme senza compagnia, la quale poichè a voi piace, che spendiamo (trasportando il Parlare, che cominciato avevamo, ad altro tempo) in dire dell'Ajuto, che domandano i Poeti alle Muse, & a me dee piacere, a cui omai metteremo mano, se prima in poche parole racconterò, da chi, come, e dove abbiano i tre di sopra nominati egregi Scrittori saputo quei miei pensamenti.. Adunque Alberto Acharisio seppe da me la sposizione di quel luogo del Petrarca, essendo egli capitato nella nostra Patria, venendo, se ben mi ricordo, da Lucca, dove era stato Uficiale, il quale mi volle vedere, e conoscere (conoscendomi, siccome diceva, per nome) ancora per vista, e domandandomi de' miei studi, e rispondendogli io, ch' era occupato in intendere le Rime del Petrarca mal' intese, al mio parere, in molti luoghi da' Commentatori, mi pregò, che io gliene dicessi alcune: il che io feci cortesemente, e tra gli altri dissi quello; l'altra è Portia, che il ferro al fuoco assima, così esponendogliele io, come avete udito. Ma nè da me, me qui seppe già Bartolomeo Riccio la mia interpretazione de' versi Virgiliani, la quale è affai verifimile, anzi vero, secondo che avviso, che gli fosse rapportata infino a Ferrara o da Bartolomeo Fornino, o da Alberto dall' Oglio, o da amendue, essendo Cittadini Ferraresi amici suoi, e domestici, alli quali disputanti, già sono molti anni, e prima che il Riccio componelle, o almeno pubblicalle quel suo libro de Imitatione, con un certo Notajo, il quale udi da loro esfere appellato Colorno, di questo tempo passò in Bologna, dov'erano stati mandati dal nostro Duca a trattar .non so che col Comune di quella Città, io fopravenni, ritrovandomi all'ora quivi per certe mie bisogne ; e vedendo, che vaneggiavano, non meno che si facessero i Commentatori, non mi potti tenere, ch' io loro non palesassi il vero sentimento, di che essi ne secero maravigliosa sesta. Ora io non dico, che è assai verissimise, o che è vero, secondo che avviso, ma dico, ch'io son certissimo, che Giovam-Batissa dalla Pigna ha udite, e raccoste in Ferrara dalla mia bocca tutte le cole mie, che ha tenute tra le sue nel suo Libro, e lette forse tutte, siccome senza sorse n'ha lette alcune nelle Lettere scritte da the a Messier Giouam-Battista Giraldo, delle quali ancora facendo mentione esso Giraldo nella Lettera sua trastante del comporre delle Commedie, e delle Tragedie pubblicata da lui, non l'attribuisse a se, come sa il Pigna, non essendo trovamento suo, ma come cortese, e guardantesi d'offendermi, il che per avventura stimava di sare, se celi l'avesse nominatamente

Digitized by Google

tamente attribuite a me, le ha raccontate sotto nome incerto di persona sconosciuta, convenendogliene riprovare, se voleva mantenere la parte presa da lui a difendere. Ma cominciamo a ragionare di quello, che desidera di sapere l'Amico vostro; e ponete ben mente, vi prego, alle mie parole.

accioche sappiate scrivere senza mancamento niuno.

La Deità delle Muse, se io ho ben posto mente all'antica credenza de' Pagani, mostrava secondo quella i suoi miracolosi effetti o sopra la forma, o fopra la materia delle Scritture. Ma perciochè non gli mostrava sopra ogni forma, nè fopra ogni materia, accioche fappiamo distintamente qual forma, e qual materia fosse informata dal favore delle Muse, e qual nò: divideremo prima le forme delle Scritture, e diremo quali fossero, o nonfossero partecipi di questo divino dono; e poi divideremo le materie, e fimilmente diremo, in quali avelle luogo, o non avelle quelta miracolofa

Primieramente adunque quanto appartiene al bisogno del presente trattato. le forme delle Scritture si dividono in tre gioghi, o accoppiamenti, che vogliamo dire; cioè o in versificale, e prosaica, o in lunga, e breve, o in raccontativa, e rappresentativa. Ora è da sapere, che il miracoloso savore delle Muse, quanto alla forma, consiste solamente in ajutare lo Scrittore a far versi tali, che l'umana industria non sia creduta dal Volgo atta per se a farli, o per efficacia della fignificazione, o per riguardo della vaghezza. Perchè quando si deve concludere, che il favor delle Muse non può, nè deve essere domandato dalli Scrittori, quanto è alla sorma, se non là dove diciamo esso favore poter consistere, ciò sarà in forma versificale lunga, e raccontativa, conciosa cosa chè niuno del popolo si trovi così ignorante, che reputi il parlar prosaico, o pure alcuni pochi versi, con tutto chè foffero significanti e vaghi oltre a modo, opera più che umana; e sia cosa manifesta, che in forma rappresentativa non può lo Scrittore favellare come persona serivente; là onde non potendo, come dico, savellare, non deve potere come persona scrivente richiedere alle Muse di esser' in ciò savorito. Ma dall'altra parte il Volgo, il quale ha per cosa riguardevole, e dono speziale di Dio, e per miracolo quello, che a lui non dà il cuore di fare, crede, che la scrittura versificale lunga, cioè il Poema composto di molti versi significanti e vaghi, sia stato condotto a fine con l'anto della divina grazia, e giudicando la potenza degl' ingegni degli Scrittori essere in certo modo fimile alla fua, non gli pare cofa naturale o umana, che lo Scrittore continui un ragionamento così lungo, non uscendo mai fuori delle strettezze delle regole de' versi, pè scostandosi dalla lodevolissima significazione, e vaghezza delle parole, fenza ajuto sopranaturale e divino. Il perchè i Poeti valenti, e confidantisi, che i loro versi debbano essere ricevuti per lo valor loro per divini, s'acconciano alle opinioni volgari, e l'accrescono ne' principj delle lunghe loro opere tessute in versi, quando possono savellare, come scriventi.

scriventi, cioè nella forma raccontatavi, al soccorso delle Muse. Poscia ziguardandosi pure solamente al presente proposto trattato, le materie si dividono similmente in tre gicghi, o accoppiamenti, cioè in Istoriale, e Argomentale; o in Trovata, o in Apprestata; o in Malagevolc, & Agevole ad apprendersi. Ma perchè il savorevole ajuto delle Muse nonpuò entrare nelle Materie, o farvi profitto alcuno, se non in quanto rimove le difficoltà, per le quali o male potevano comprendersi dall'intelletto dello Scrittore, o procedessero le difficoltà da antichità di tempo, o da altre cagioni: diciamo, che lo Scrittore non dee poter pregare le Muse, che lo savoreggino, quanto è alla materia, se non nell'Istòriale, Trovata, e Malagevole. Ora perchè i nomi della presente divisione Materiale non fono, ficcome avviso, conosciuti, quanto sono quelli della formale, prima che più oltra si proceda, sia bene, che li manisestiamo. Adunque io chiamo Istoriale quella Materia, la quale noi crediamo essere avvenuta, o facciamo vista di credere, che sia avvenuta per le parole fole rappresentateci dallo Scrittore senz'altra prova; e Argomentale quella, che con forze di prove sole c'induce a credere cose da noi prima reputate dubbie. E chiamo Trovata quella Materia, che è porta dall' ingegno dello Scrittore; siccome Apprestata quella, che è porta dal corfo delle cose mondane. Ora siccome l'Apprestata o raccontasi, o rappresentasi, o fa fede, se si racconta, constituisce l'Istoria (qual' è quella d'Herodoto, e di Livio) se si rappresentasse, constituirebbe l'Istoria, quale non n'abbiamo niuna di lodato Scrittore, ma farebbe fimile alla Tragedia, e alla Commedia. Ma se sa sede, constituisce quella maniera di prove, che da Rettorici Greci d'112/2012 sono chiamate, e da Latini inartificiales: di che come di cosa manifesta altro non dico. Medesimamente la Troyata dall' ingegno dello Scrittore, o raccontali, o rappresentali, o sa sede; se si racconta, constituisce quella maniera di Poesia, che è domandata da' Greci d'Engarante qual è l'Iliade, e l'Odissea d'Homero, e l'Eneide di Virgilio. Se si rappresenta, constituisce quella maniera di prove, che da' Rettorici Greci sono dimandate nixum e da' Latini artificiales. E chiamo Malagevole ad apprendersi quella Materia, che contiene cose, le quali o per tempo passato, o per altro rispetto non è verisimile, che lo Scrittore possa sapere, o comprendere. Siccome dall'altra parte Agevole quella, che contiene le cose verisimilmente possibili. & atte senza molta fatica a sapersi, o a comprendersi dallo Scrittore. Adunque può altri chiaramente vedere, che non si dee potere ricorrere alle Muse per ajuto. quanto è alla Materia Agevole a sapersi, essendo cosa superstua il chiedere, che ci sieno mostrate, o satteci sapere le cose per divino miracolo. le quali noi veggiamo, e possiamo sapere per umana veduta, e capacità. Nè parimente quanto alla Maseria Apprestata, o constituisca l' Istoria raccontativa usata, o la rappresentativa possibile ad usarsi, o constituisca la mala maniera delle prove non procedenti da artificio. Percioche non si crederebbe, che lo Scrittore in simile materia fosse stato esaudito dalle Muse, quantunque ferventemente le avesse pregate, che gli significassero le cose non possibili a sapersi, o a comprendersi per umano intelletto, se per avventura non si portasse fermissima opinione, che solse samigliare, e domestico loro; conciosia cosa che la divina Bontà soglia condescendendo a gli umili preghi de' devoti amici, e servi suoi, rivelar loro, e far' intendere alcuna volta le cose secrete non investighevoli, nè intendevoli agli uomini mondani. Nè fimilmente quanto è alla Materia Argomentale, non potendo esfer' altro, che profittevole il favor delle Muse, prestante, come abbiamo detto, solamente memoria, e comprendimento delle cose, se sarà richiesto in così fatta materia, la quale ha bifogno non di memoria di cose passate, non di comprendimento di cose apprestate, o trovate, ma per lo più d' acutezza d'ingegno, e di speculazione, e d'inventione d'argomento, che si possono domandare più tosto cose suture, che passate; li quali doni sono da domandare, e da riconoscere dal favore di Minerva, e di Mercurio, e non dal favore delle Muse. Perchè, come dicemmo, l'ajuto delle Muse memorativo, & indottivo di capacità di cose non atte a sapersi, & a comprendersi dal nostro ingegno, si trova solamente poter giovare, e per conseguente potersi domandare dallo Scrittore nella materia Istoriale, o Trovata, e Malagevol' a sapersi, intendendo sanamente la Trovata, cioè in quanto si racconta, acciochè lo Scrittore, come persona scrivente possa savellare, e in quanto si racconta in quella parte, dove le cose senza impetrar soccorso simile non si potrebbono raccontare, come sapute, o comprese da noi. Ora è cosa assai simile al vero, che il Volgo giudichi, che lo Scrittore sia tanto careggiato & amato dalle Muse, che per loro mezo componga versi più che umani. Adunque se le predette cose stanno così, e sono formate in vere e salde ragioni, come crediamo che sieno, possiamo quindi procedendo venir'a stabilire alquante conclusioni, le quali in alcuna parte potranno per avventura ad alcuni parere nuove.

La prima farà, che veramente la Poessa non ebbe mai principio, o mezo, o fine da Furore divino infuso dalle Muse, o da Apollo ne' Poeti, se non secondo l'opinione del Volgo per quello, che è stato detto; la quale i Poeti per rendersi maravigliosi, e riguardevoli nel cospetto degli uomini, ajutavano, & accrescevano, domandando quel divino soccorso, e facendo sembiante d'averlo impetrato. Perciochè i maggiori Enti Filosofanti come Aristotele, che compose in volumi particolari la persettione dell' Arte della Poessa, e Platone, che gliela insegnò, senza dubbio ebbero credenza molto diversa da quella del Volgo. Perciochè nè questi l'aurebbe insegnata, nè quegli composta, sapendo l'uno e l'altro, che in vano s'insegnava, e componeva l'arte di quello, alla cui persettione sa di mestiere di surore mandato da Dio; con tuttochè Platone scherzando, e introducendo insingevolumente

mente a ragionare Socrate da persona idiota, saccia mencione di Furore Poetico nella Disesa, nel Fedro, e nel Giove.

La seconda sarà, che siccome erano prescritti i termini del verseggiare, e dell'indurre rammemoratione, e apprendimento alle Muse dall'antichità, dentro de' quali si conveniva, che dimostrassero la loro divina potenza: così a ciascuno degli altri Dei erano prescritti i termini d'altre cose, dentro de' quali di necessità si sornivano le loro miracolose operazioni. Come, per cagion d'esempio, il valor di Marte non appariva altrove, che in guerre, & in battaglie; e la benignità di Cerere si conosceva solamente nelle biade suo dono, e trovamento. Perchè si può sicuramente assermare, che grave errore sia stato commesso da Virgilio nel principio de' suoi insegnamenti Villerecci, il quale chiamò in ajuto, volendo verseggiare, non le Muse, Deità, come dico, assegnata al comporre versi della Religione Pagana, ma i Dei sopraposti al coltivamento della Villa, o inventori delle cose riputate appartenere alla Villa, dicendo così

Geor. I.

Vos o clarissima Mundi lumina.

e quel che viene appresso infino a quel verso

Ingredere, & votis jam nunc assucsce vocari. quali all' ora dovelle darh ad arare, e a feminare, & a piantare, & a fare le altre opere, che sono richieste alla Villa, e non al comporre versi, & ad efercitare l'ufficio del Poeta: nel qual errore fu tratto, non da Hesiodo, il quale credono molti esser seguito da hii in quella Operetta, ma da Varrone avendolosi proposto per Duce, secome colui, che doveva in sino all' ora essere riputato da lui, siccome su poi dal Petrarca, gran lume Romano, e parergli tanto più rilucere, quanto più lo mirasse non solamente nella materia dell' Agricoltura, ma ancora nel modo, e nel configlio di domandare il divino foccorfo a trattarla: Perciochè egli disse così: Et quomiam, ne ajune, Dii facientes adjuvane, prins invocabo eas, nec ne Ho-. merus, & Eunius Musas, sed duodecim Deos.... neque tamen cos Urbanos, quorum imagines ad forum aurata stant, sex mares, & samina totidem, sed illos duodecimi Deos, qui maximi agricolarum duces sunt. Ma conciosa cosa che Virgilio nella Eneida sua non abbia seguita la premonstrata via da Varrone, non ricorrendo per favore ne a Marte, ne a Nectuno, Deità valevoli alla guerra, e alle tempeste, le quali dovevano esseremateria del suo Poema, ma alle Musie: noi dobbiamo portare ferma opimione, ch' egli non comprendesse pienamente il valore delle parole Varromiane, o molto non vi ponesse mente à percioche se egli le avesse intese bene, e fermatesele nella memoria, avendole avute per lodevoli, egli le aurebbe seguite sempre, e specialmente nella Eneida; o avendole avute per biasimevoli, come doveva, non aurebbe pubblicato . . . . . . con così fatto errore. Nè voglio, che per compagno di Virgilio errante nella. M 2 predetta

predetta materia mi si produca in mezzo Arato, il quale nel cominciamento del fuo Poema delle Stelle abbia chiamato in ajuto Giove a comporlo. perciochè chiamò pur'egli non Giove, secondo che gli è falsamente appo-

sto, ma le Muses come si vede quivi.

Al quale Poema giudicò ben' egli, che non si dovesse porre mano, se prima non avelle lodato, e falutato Giove per le ragioni addotte quivi da lui. Ma nondimeno io confesso, Virgilio non aver'in ciò peccato solo, esfendo stato seguito da alcuni altri, e specialmente da Ovidio nel suo Volume delle Trasformazioni, chiamante in ajuto a verseggiare in generale i Dei trasformatori, e non le Muse, come doveva.

La terza conclusione sarà, che non essendo lecito a compilatore di Libro profaico, contenente Materia Apprestata, a domandare ajuto alle Muse, com' è stato detto, trabocchevolmente peccò Valerio Massimo, richiedendo il favore di Tiberio Imperatore, come di Dio, dovendo cgli scrivere in prosa un' abbreviamento d'alcuni detti, e fatti memorabili, tratti da alcuni Istorici Greci, e Latini, e credendo, che non meno si convenisse ciò fare a lui nella sua impresa, che si facesse a i Poeti l'invocare le Muse favorevoli ne' principi de'loro volumi, o a parlatori anco l'invocare Giove ottimo e grandissimo ne i cominciamenti delle loro dicerie: della quale usanza sa mentione non sol Valerio, ma Cicerone ancora, e Asconio, e Servio, e forse Virgilio in quel verso

Aneid. XI.

Prafatus Divos solio Rex inquit ab alto. Perciochè i Poeti ricorrevano ragionevolmente, com' è stato provato, alle Muse loro protettrici per soccorso; e i parlatori antichi cercayano di metter nel capo a' Giudici, o a' Senatori, o al Popolo ascoltanti, ch' essi erano buoni, e difendevano la parte giusta, o l'utilità pubblica, o l'onestà: la qual cosa suole agevolmente venir fatta, sealtri mostra considenza in Giovo Dio, e Giudice non passionato, e conoscitor de secreti de cuori degli uomini, e disenditore de' buoni, e punitore de' rei, e lo chiami per testimonio, e per ajutatore delle sue attioni. Ma non cercavano già di dare ad intendere altrui con la predetta invocatione Gioviale, che le loro dicerie fossero più belle, che quelle degli altri uomini comuni, o dettati dalla celestiale bocca di Giove; perciochè l'essere il parlatore creduto eloquente, genera sospetto, e tema nell'ascoltatore, che non si metta a disendere il torto, sapendo che le forze dell' Eloquenza sono potentissime, e gli leva afsai di sede appresso lui. Adunque Valerio Massimo, che scrive il Volume fuo in forma profaica, breve, di materia Apprestata, Agevole a sapersi, & ad apprenders, poichè erastata detta e-ridetta da altri Scrittori, nella quale la credenza, ch' altri avesse della bontà, o della malvagità dello Scrittore non pu teva operare nulla, trabocchevolmente, come dico, peccò, chiamando in suo ajuto non le Muse, non Giove, Deità usate ad esser chiamate

93

da Poeti, e da' Parlatori a luogo e tempo per convenevoli rispetti, ma Tiberio Imperatore in evidente dimonstratione della lusinghevole sua ignoranza. Nè creda alcuno, che in prosa si possa con l'essempio di Platone domandare il savor delle Muse, perchè egli introduca Socrate nel Fedro a ricorrere per soccorso con così satte parole.....

Percioche quantunque usi quivi prosa, usa nondimeno, com' egli stesso consessa, prosa, che sente più del Verso spirato da Dio, che della Prosa

comune, e usitata da lui altra volta, e dagli altri uomini.

La quarta Conclusione sarà, che dovendo l'opere umane, accompagnate dal gratioso savore di Dio, esser più vaghe, e più compiute, che non sono quelle, che sono state satte senza così satta compagnia: si prenderà guardia il Poeta, che non sa, e non giudica i suoi versi belli, e significanti oltre modo, di pregare le Muse, che lo sovengano a comporre, o a dire, che sia stato ajutato da loro, non essendo altro il sovenimento, e l'ajuta porto dalle Muse, che una considenza ardita del Poeta, e una signification manisesta, che i suoi versi trapassino i termini dell' Umanità, e sentano della Divinità. Perchè Virgilio, il quale su uomo modesto, e nemico della vanagloria, stimando per avventura i suoi versi meno, che non valevano disse

Æneid. 9.

Fortunati ambo, si quid mea carmina possunt.

E volendoli vendere per suoi, e per umani, e non per versi della Musa, e per divini, come avevano satto avanti a lui molti Poeti Greci superbi i suoi, e specialmente Homero, quanto è alla Forma non ricorse alle Muse per ajuto, nè l'introdusse a favellare nella sua Eneida; quantunque quanto alla Materia, dove verismilmente per alcune cagioni non poteva pervenire la notizia sua, e il comprendimento umano, preghi le Muse, che ve lo conducono. Le quali cagioni si mostrano essere appresso di lui tre solamente, cioè, o perchè le cose non erano palesate; o perchè con tutto che sossero palesate, non erano per la moltitudine atte ad essere comprese; o perchè contutto che sossero palesate, e comprese, erano per antichità di tempo dileguate dalle memoric nostre, perchè non erano palesate: come la cagione dello sdegno di Giunone contro Enca nascosso nel prosondo della sua mente.

Æn. I.

Musa mihi causas memora, quo numine laso e quello, che segue insino a quel verso

Et genus invisum, & rapti Ganimedis honores. E come gl'incauresimi, gli quali ne si divulgano, ne si fanno con testimonj.

Ecl. VIII.

Vos, qua responderie Alphesibaus, Dicite Pierides: non omnia possumus omnes.

Per-

OPERE DEL CASTELPETRO perchè contutto che follero palesate, non erano per la moltitudine comprese.

Aneid. IX.

Vos o Calliope, precor, aspirate canenti; Quas ibi tunc ferro strages, qua funera Turnus Ediderit; quem quisque virum demiserit Orco: Et mecum ingentes oras evolvite belli,

Et meministis enim, Dive, & memorare potestis.

Medesimamente Dante disse :

O Muse, o alto ingegno or m' ajutate, O' Mente, che scrivesti ciò, ch' io vidi, Quì si parrà la tua nobilitate.

Perchè contutto chè fossero comprese, e palesate, erano per antichità di tempo dileguate dalle memorie nostre.

Æneid. VII.

Nune age, qui Reges, Erato, qua tempora rerum, Quis Latio antiquo fuerit status, advena classem Cum primum Ausoniis exercitus adpulit oris, Expediam, & prima revocabo exordia pugna; ancora

Æneid. VII.

Pandite nunc Helicona, Dea, cantusque movete Qui bello exciti Reges, qua quemque fecuta Complerint campos acies; quibus Itala jam tum Floruerit terra alma viris, quibus arserit armis. Et meministis enim, Diva, & memorare potestis: Ad nos vix tenuis fama perlabitur aura.

& aneora

Geor. IV.

Quis Deus hanc, Musa, quis nobis extudit artem, Unde nova incressus hominum experiencia capit? & ancora

Amid. IX.

Quis Deus, o Musa, tam seva incendia Tencris Avertit? tantos ratibus quis depulit ignes. Dicite: prisca fides facto, sed fama perennis.

Ma quantunque Virgilio, quanto alla Materia, non sia ricorso all' ajuto delle Muse, se non per le tre cagioni di sopra dette, nondimeno e ne possono essere delle altre, per le quali la Materia è mal apprendevole dall'intelletto umano, e per confeguente si potrebbe questo medefimo.

Ora perchè abbiamo affermato la modestia di Virgilio esfer maggiore di queldi quella d'Homero, non è da tralasciare di dire, che ancoraché generalmente si stimi, che gran modestia del Poeta sia il non nominarsi ne'suoi versi, siccome sece Homero, e vanagloria il nominarsi, siccome sece Virgilio, laonde ancora Dante scusandosi di questo modo vanaglorioso disse

Quando mi volsi al suo del nome mio, Che di necessità qui si registra,

Viddi la Donna.

essendosi prima così nominato Dante, perchè Virgilio se ne vada

Non pianger' anco, non pianger' ancora.

Nondimeno s'altri confidera bene, troverà, che può il Poeta alcuna volta lasciare di nominarsi per altra cagione, che per modestia; anzi per contraria cagione, cioè per superbia, volendo dire, che i suoi versi sono tanto belli, che uomo non è da nominarfi per Autore loro, ma la Musa. E per avventura Homero lasciò di nominarsine' suoi versi, intendendo d'attribuirli non a se, ma alla Musa. E può dall' altra parte alcun Poeta nominarsi ne' suoi versi senza vanagloria, quando intende di levare l'opinione a'Lettori, ch' egli non reputa i suoi versi divini nè dettati dalla Musa, ma umani, e composti da lui, & è da credere, che Virgilio perciò non ischisasse di nominarsi ne' suoi versi. Adunque modestia del Poeta è il non domandare favore alla Musa a comporre i suoi versi, quanto è alla sorma; perciochè domandandolo, si confessa, che i versi non sono umani: la qual modestia fu veduta prima, e seguita da Virgilio nell' Eneida; e poi su similmente veduta, e seguita dal Petrarca nelle sue Rime, il quale non mostra mai in alcun luogo d'essere stato ajutato dalle Muse a rimare, ma riconosce l'ajuto dalla sua Donna, come

Così costei, ch' è tra le donne un Sole, In me movendo de' begli occhi i rai, Cria d'amor pensieri, atti, e parole.

& altrove

Onde s' alcun bel frutto

Nasce da me, da voi vien prima il seme.

Et in que' Sonetti, ne' quali assegna la morte di Laura per iscusa del non rimare più, o del non rimare bene, come soleva, mentre viveva, o lo riconosce da Amore, come in quei versi:

Come poss' io, se non m' insegna Amore, Con parole mortali agguagliar l' opre Divine?

o lo riconosce dagli occhi di Laura
Occhi leggiadri, dove Amor fa nido,

A voi rivolgo il mio debile stile

Pigro da se, ma il gran piacer lo sprona.

E quello, che viene appresso: sacendosi chiaramente a sapere, che i suoi versi sono tali, quali la sua industria ha potuto sare più belli per lo stimolo

molo continovo, ch'egli come innamorato aveva a' fianchi d' acquistar la grazia della sua Donna per bellezza di versi, e di piacerle, lodandola in nobile maniera di rime. Ultimamente fu-la predetta modellia veduta da Giovanni Boccaccio, e ne diede assai chiaro indizio nel suo Decamerone con queste parole: Senza che le Donne già mi furono cagione di comporre mille versi, dove le Muse non mi furon mai di farne alcuno cagione. Ma perchè seguitano queste parole: Ajutaronmi ben' elle, e mostraronmi comporre que' mille, le quali pajono dir' il contrario: egli è da sapere, che gli avversari del Boccaccio dicevano, ch'egli farebbe meglio starsi con le Muse in Parnasso, che con ciance mescolarsi tra le Donne: il che potendosi intendere come sonava, o per allegoria: Risponde adunque intendendo, come suona, che il mescolarsi tra Donne con ciance, e star' in Parnaso con le Muse, quant' è all' apparenza; e quanto è all' effetto, avendo le Muse e le Donne forma donnesca, & essendo le Donne cagione, ch' egli compunga de' versi, di che similmente sono cagione le Muse. E perchè altri poteva dire, che i versi pure non si compongono senza l'ajuto delle Muse, soggiunge, ch'egli è vero, ch' egli è stato ajutato da loro, ma non per suo rispetto, nè perchè fosse amato da loro, ma per rispetto delle Donne, e perchè esse erano amate dalle Muse. Laonde riconosce tutto il savore Musicale dalle Donne, intendendolo per allegoria. E se si dicesse, ch' egli dovrebbe attendere in luogo folitario allo studio delle Lettere, e non a Donne tra molte brigate, rifponde, che non è differenza tra l'attendere alli studi delle Lettere, & alle Donne, perchè hanno apparenza simile, essendo gli uni, e le altre desiderabili, e pari l'effetto, effendo l'attendere alle Donne cagione di comporre versi in lui, siccome l'attendere alli studi delle Lettere è cagione di comporre versi in altri. E se si dicesse, che i versi non si possono comporre senza attendere a studi, risponde, che non riconosce egli ciò dallo studio suo, a cui mai non si sarebbe dato, o darebbe se non sosse stimolato dall' amore, che porta alle Donne, e dal desiderio, che ha di compiacer soro.

La quinta Conclusione sarà, che non essendo stimata opera trapassante l'altezza dell'ingegno umano il fare alcuni pochi versi belli, e significanti, non dee il Poeta in Sonetti, o in Epigrammi, e simili, cosette, parer con lode chiamare le Muse, che l'ajutino a comporte. E se pur'avviene, che le chiami, sarebbe molto, al mio giudicio, da lodare, ch'egli accompagnasse il nome delle Muse con alcuno aggiunto o modo di parlare, per lo quale si conoscesse, che il significato di quel nome sosse d'abbassare, e da restringere dall'altezza, e dall'ampiezza della Divinità alla bassezza, & all'altezza dello studio, e de' versi de' Poeti, siccome mi pare, che facesse Virgilio, quando disse

Ecl. IV.

Sicelides Musa paulo majora canamus.

Ecl. VI.

Ecl. VI.

Prima Syracusio dignata est ludere versu, Nostra, nec erubuit sylvas habitare Thalia.

Ecl. I.

Sylvestrem tenui Musam meditaris avena.

Ecl. VI.

Agrestem tenni meditabor arundine Musam: Ecl. III.

Pollio amat nostram, quamvis sit rustica, Musam. Ecl. III.

Pierides vitulam lettori pascite vestro.

Ecl. VIII.

Pastorum Musam Damonis, & Alphesibei.

Ecl. IX.

Incipe, si quid babes, & me secere Poetam Pierides.

Conciosa cosa che siccome Bacco, Venere, Cerere, Marte, e simili, sono presi in significazione di Deità sopraposte a vino, a diletto carnale, a biada, e battaglia, & a simili, & in significazione di studio delle predette cose, & in significazione delle dette cose, cioè di vino, di diletto carnale &c. Così si prendono le Muse nelle tre così satte significazioni, nella prima delle quali non può aver luogo il nome delle Muse posto in Poema di sorma breve, per quel rispetto, che già è stato detto.

La Sesta ed ultima Conclusione sarà, che essendo le Muse prestatrici, e non ricevitrici di savore, e Donne, e guide, e compagne maggiori de' Poeti, e non servigiali, nè seguaci minori: non pare che Catullo sia molto da commendare, il quale introduce sè per comandatore, e le Muse per escutrici, e banditrici delle cose comandate, e dette da lui in questi versi:

'Non possum reticere Dea, qua Mallins arte

Juverit, aut quantis juverit officiis.

Ne fugiens seclis obliviscentibus atas

Illins boe caca nothe tegas fludium.

Sed dicam vobis: Vos porro dicine multis

Millibus, & facite hec charta loquatur anus,

Omnibus inque locis celebretur fama sepulti,

Notescatque magis mortuus, atque magis.

Re tennem texens sublimis aranea telam Deserto in Malli nomine opus saciat.

Nè parimente Virgilio là dove pare che voglia che le Muse non solamente approvino i versi fatti da lui senza l'ajuto loro, ma che operino ancora, che pajano quello, che veramente secondo lui non erano, cioè graziosi, p'preziosi a Gallo ottimo Poeta, dicendo

N

Ecl.

Ecl. X.

Hec sat erit, Dive, vestrum cecinisse Poetam, Dum sedet, & gracili fiscellam texit hibisco Pierides, vos hec sacietis maxima Gallo.

Il cui poco commendabile configlio su seguitato da Pietre Bemba sorse men commendabilmente, pregando le Muse, che donino savorevole eternità alle rime già composte da lui senza averle chiamate, quando l'opera loro sarebbe potura esser giovevole, cioè quando non erano ancora composte, o si componevano, alle quali sorse più conveniva; che desiderasse odioso e tosto dileguamento, acciochè non sacessero lungamente sede al Mondo della sua vanità, così dicendo:

Dive, per cui s'apre Helicona, e. ferra,

Dunque omai io credo, che comprendiate intieramente tutta l'opinione, ch'io porto intorno all'invocatione delle Muse, la quale vi ssorzerete scrivere diligentemente all' Amico vostro, poichè mostra, secondo che mi dite, molto desiderio di saperla; e' lo saluterete assai da parte mia, e gli significherete, che potria per le sopradette cose chiaramente vedere ciò, che mi era venuto alquanto oscuramente detto intorno a questa materia, mentre ho biassimato o parlando, o scrivendo il principio del Comento del Caro, perciochè io m'avviso, che questo desiderio gli sia venuto per ciò, e non per altro. Il qual Caro non dee andar'assoluto di vanagloria, e di considenza superba di credersi Poeta più che umano, quanto è alla forma, se per la forma ha chiamato in ajuto le Muse; e d'error grave, quanto è alla Materia, secome testimoniano le parole del suo Comento, se ha creduto poter'usare il grazioso savore delle Muse in materia Argomentale, e palese, qual'è quella della sua Canzone.

Ora essendo venuto il Gramaticuccio alla fine del suo parlare, io feci vista di maravigliarmi assai, e cominciai a commendare le cose dette da lui, conciosia cosa che bisogni sar così, a chi vuole esser' amico suo, e dissi, che questi non erano pensamenti da palesare nè ad ogn'uno, nè in presenza d'ogn'uno, com' egli ben dicca. E mentre mi distendez con parole in fimili cose, ecco giugner di nuovo il fanciullo di Mess. Guasparo, il quale disse: E' giù alla Porta Messere, che v'aspetta; perchè senza rispondere altro, fattoli porgere da un suo fante tantosto la cappa, egli, & io scendemmo le scale, e venuti all'uscio trovammo Mess. Guasparo, che quivi con una grande & onorevole brigata di Cari Cittadini, parenti & amici suoi, l'attendeva. Il quale vedutici disse, riguardando verso il Gramatieuccio: Andiamo, che l'ora posta, non altrimenti chè un messo insporruno, come fogliono dire i nostri Legisti, ci stimola, e ci constrigue ad andore. Ma io fubito trattomi avanti, facendo poche parole, mi rallegnato con lui del novello parentado. Di che ringraziandomi eglis è inviandos verfo . . . i ۲.

verso la casa della Sposa, mostraii di volergli tener compagnia, e mi misi tra gli ultimi accompagnantilo; e come pervenni verso la mia casa, senza che persona se n'avvedesse, scantonandomi da loro, me n'entrai dentro, e diedimi a scrivere sutte queste novelle, poco curandomi d'andare ad ascoltare il sermone sposareccio del Gramaticuccio, percioche so certo, che me l'ecoverrà ascoltare più d'una volta, o voglia, o non voglia, e che egli a mal mio grado mi vorrà far conoscere l'arte, che egli aurà seguita in sormarso, e sarmi sentire per avventura la disputa, se si dee nominar laude, o delebratione, o deiscatione, o altro, e se si dee anteporre, o posporre, o pareggiace alla Canzone del Caro. A Dio.

Di Mess. Lodovico Castelvetro a Mess. Puole Manutio.

🟋 O ho tentato più volte, onorato Messer Paolo, di trarredalla penna mia 🗘 alquante parole'da potervi grazie rendere di così gran presente, com'è stata la Lettera vostra, che tutta piena di sottili insegnamenti, & abbondante di fedeli configli, e di laudevoli ponforti copiosa, m'avete mandata liberamente, & amorevolmente. La quale da ogni lato mi scuopre tante accese faville dell'amor vottro verso me, quanto nè meritare cosa, che in me, o suor di me sia, apertissimamente veggo, nè desiderare mi permette il rostore, che a costumato e modesto uomo è richiesto. Mà, o che ogni mia vertiì è così occupata dalla grandezza del beneficio da voi fatromi, che non può intendere ad altro, o che le parole mie quafi vergognose d'apparire innanzi a così giudiciofi occhi, come i vostri sono, per potere che io abbia, non posso dalle osqure parti della mia penna sospignere in chiara luce, non ho ancora avuto tanto di forza di formarle sì bene, che io credessi, non dirò pienamente, ma pure in parte, di potervi ringraziare. Per la qual cosa infino a tanto, che forse un giorno rassicurato dalla grande umanità vostra, non riguardando così intentamente all'astezza del vostro dono, potrei parte pagare del mio dovere, acquisti appo voi luogo di rendute grazie d'essermi deliberato per lo innanzi, siccome voi medesimo divisate, posposto lo studio della Lingua Volgare, & ogn'altra cosa, la quale avesse forza di trarre, o in tutto, o in parte l'animo a se, e dalla lezione delle cose Latine rimuoverlo in alcuna maniera di volere intorno ad alcum Autore Latino continuamente effere impedito. Egli è vero, se io non vivo dare a divodere una cofa per un'altra, che a questo non m' ha indotto tanto il credermi pel Volgare no molto, nè poco avere infinoqui avanzato; nè lo sperarmi di dovere appararvi giammai nel Latino tanto, che io in quello polla i miei penfieri fenza difficultà spiegare, nè parimente alcuna delle molte, e forti ragioni vostre, che nel vero di gran lunga più possenti, e più vere mi pajon quelle di Messer Filippo Valentini, con le quali alle vostre s' oppone, quanto m'ha quasi a viva sprza. tratto la reverenda autorità vostra, e di quelle persone, l' opinioni de quali, avenga Dio che il nome mi nascondiate, io ho sempre stimato dever mettere avanti a qualunque ragione, che in se mostrapiù di verità avere. Et oltre a ciò un mio ardentissimo desiderio, nel quale tutto mi consumo di essere di tanto sentimento nelle cose Latine, se possibile è, che gli occhi della mente dalle tenebre dell'ignoranza occupati svelandomi possa chiaramente vedere, e giudiciosamente considerare la leggiadria, e la dignità della bella, e nobile Latina savella, da alquanti uomini valentissimi, e massimamente da voi, in questo nostro Secolo ritornata in luce, e quel piacere, e diletto trarne, che l'acume del mio debile ingegno comporta, parendomi, se io non metto tutte le forze mie per cogliere, & assagiare i suavissimi frutti del miracoloso vostro senno, di farvi con non picciola mia perdita direttamente ingiuria, là dove all'incontro io cerco in ognà guisa di farvi piacere, e rendervi onore il più che per me si possa. Addio. In Modena il dì XV. di Gennajo dell' Anno MDXXX.

# DI MESS. LODOVICO CASTELVETRO.

Luogo dell' Elena d' Euripide ammendato.

Mariano Savello nobile Romano avendo apparato infino dalla sua fanciullezza tutto Euripide, e sermatoselo nella memoria, trovandosi in Firenze, e dubitando d'alcuni luoghi, ne dimandò il parer suo a Pietro Vittorio, che è riputato il più intendente uomo de gl'Italiani di simile maniera di lettere, e spezialmente gli domandò, come s'intendesse quello d'Elena

δ μόπας άςπαδία σου σαςθένε
παλλιζοί , Διός ά λεχέον έσόβας στραβάμοτι γύοις
Δ'ς σολύ ματρός έμας έλαχες σλέον .
Δ' μορφά θπράν λάχνα γύαν
Ο'μματι λάβρο χθμα λεοώνος
έξαλλάξης άχοα λύπης
Λ'ν τό ποτ' άρσμις έξεχοριύσατο
Κρυτός που κέρον μέροπος τιπανίδα κούραν .

Il quale gli rispose, che appo i Greci erano molte Favole, o Istorie savolose, la notizia delle quali non era trapassata a' Latini; e che ne' predettà
versi si contengono due di così satte, cioè l' una: che Callisto sosse stata
trassormata in Leonessa; e l'altra: che una figliuola di Merope nomata Titanida sosse stata trassormata in Cervo, che avesse le corna d'oro. E Pietro
Vittorio si compiacque tanto di questa sua risposta, che non solamente
risposte così, come dicemmo, a quel nobile giovane, ma n' empiè ancora
un capo in quel suo Libro, che pubblicò, e intitolò Variarum Lesionum.

Ma

Digitized by Google

Ma Mariano Savello non restò molto appagato di questa risposta; perche fere intendere a Lodovico Callelvetro, che volentieri saprebbe l'opinione sua intorno a questo luogo. Il quale gliele disse, e su questa: che col mutamento di tre lettere sole in tre voci si racconciava il sentimento, nè ci conveniva ricorrere a questa soluzione, che si può domandare risugio de' miseri, che ci sieno Istorie, è Favole, la cui nocizia non sia pervenuta da' Greci a' Latini. Era dunque da cambiare in Assirus u in a così Assirus, & in these s in a cost thater, & in paperes I o ultimo in a cost paperes. Et il sentimento era tale: O Callisto già beata Vergine Arcadiana, che salisti sulletto di Giove con quattro piedi, quanto avesti migliore ventura di mia Madre, la quale con forma di fiera, con pilose membra, con occhio bieco avendo cambiati i dolorosi affami mitighi la trasformazione, la quale Diana cacciò del Coro, e el mamini la reputarono essere la figliuola de Titani dalle corna d'oro, cioè essa Diana per cagion di bellezza. Ancora diceva, che si potea leggere secur da Andreum. Questa opinione del Castelverro non dispiacque, & essendo comunicata da lui con Francesco Robortello, parve ad esso Robortello di Pubblicarla, scrivendola in certo suo libro. Ma Carlo Sigone da Modena, che si prese per impresa di biasimare ciò, che aveva scritto Francesco Robortello in un suo libro, intitolato Caroli Sigonii emendationes, in parte ancora biasimò questa opinione, dicendo, che homme per di Leonessa si doveva ritenere, e che è posta Leonessa in luogo d'Orsa, siccome i Pocti pongone Pollux pro Caffore . Tencer pro Dardano , Scilla Nifi pro Scilla Phorci , Hettorea pro Aneja, Pheneum pro Pallanteo, Sidonia Dido pro Tyria; e che dov' è scritto l'orne è da scrivere l'orne. A cui non è da dire altro, se non che è cosa molto differente quella, che adduce, e non conviene punto alla proposta materia, dove si parla d'occhio bieco, che per se ha il suo effetto, siccome hanno le qualità sopraposte Forma di siera, Pilose membra senza giunta di animale; là dove quello, che adduce, non poteva per se stare senza nominare quello, che si nominò. Senza che, non doveva addurre per provare quello, che intendeva di provare, che su posta un' Istoria per un' altra. Ma bastava, che si mostrasse, se avesse esempio, che un membro d'uno animale fosse attribuito ad un' altro animale, il qual membro non fosse perciò più efficace, siccome non è l'occhio della Lionessa in oscurità, & in ispavento più di quello dell'Orfa. Comechè non sa così senza contrasto niuno da concedere, che sia vero, che le predette Istorie sieno poste per altre, di che per avventura altra volta si parlerà. Nè si dee riputare così mal detto dies derny dicendofi poco prima del par pular passa di dicendofi poco prima del pre pular passa di dicendofi poco prima del pre pular pula

Luogo di Cesare nel 3. lib. della Guerra civile ammendato.

NEL Lib. 3. della Guerra civile di C. Giulio Cesare si trovano queste parole: Cohortemque duplici stipendio, frumentove & spetiariis, militaritusque donis amplissime donavit. Le quali, secondo che consessa ognuno, sono fono contaminate; ma gran dubbio ha come si debba levar via la contaminazione. E lasciando dall'un de'lati quello, che disonogli altri, e spezialmente Pietro Vittorio nel lib. 1. al cap. 23. delle Variet Lezioni, a me pare, che agevol cosa sia il levarla via, se ci immaginiamo, che colui, che scrisse e contaminò queste parole, proseriste, e scrivesse R. in luogo di L., como molti sanno. Perchè è da dire: Cohortemque duplici stipendio, francuse, veste, et aliis militaribus donis amplissime donavit. Adunque in luogo d'Assis su scritto Ariis, & in luogo d'Et, Ti. E que vi s' è aggiunto, nè è in tutti i testi: siccome non v'è Et. E di ste su satto spe

Timante lodato a vorto nella pittura del Sacrificio di Ifigenia, and

医二氯化二氯酚 海绵道 E' Commendato Timante pittore da Cicerone in Orati da Plinio Lib. 35. cap. 10. da Valerio Massimo Lib. & cap. 12...da Quinttliano Lib. 2. cap. 13. per molto ingegno, che nel Sacrificio d' Ifigenia avendo dipinto Calcante tristo, e Ulisse più tristo, & aggiunto il colmo di tunta quella tristizia, che fosse possibile a Menelao, confirmata ogni affic zione non avendo via di fare il volto del padre tristo i come si conveniva, gli coperse il capo col mantello, e volle che sosse libero a ciascunosa pensard tuciramente seco medesimo, quale tristizia vi dovesse apparere. Ma al parer mio, di quelto trovamento è senza niuna ragione lodato Timante da tanti valentuomini, & essi senza dubbio sono da biasimare, siccome smemo: rati, e tracutati, i quali seguendo l'uno quello, che ha detto l'altro, senzi altro riguardamento si sono dimenticati d'aver letto in Euripide nell'Isigenia in Aulide, che il Messo raccontante il sacrificio di lei dice essero avvenuto ciò, cioè che il padre col mantello si coprì per inestimabile doi lore il capo. Dal qual raccontamento il predetto pittore senza sottigliard molto prese l'Istoria della sua pittura.

Timante è scioccamente commendato nella pittura del Ciclope.

Ancora commendato questo pittore, che in una picciola tavoletta avendo dipinto il Ciclope addormentato, e volendo dimostrare a qual fosse la grandezza sua, vi dipinse appresso un Satiro, che col Tirso gli misurava il dito grosso della mano, facendo che nell'opere sue sempre s'intendesse più che non dipingeva. La qual commendazione non è nè singolare, nè da tenerne molto conto, conciosa cosa che e dipingesi in tavola picciola, o in tavola grande, o in figura maggiore, del naturale, o in minore, che che sia, sempre la cosa dipinta si regola secondo la proporzione dell'uomo comune, che il dipintore accorto preso tempo vi suole aggiungere, in guisa che poreva Timante senza sare che un Satiro gli misurasse il dito grosso, quasi sia verisimile che mai più non avesse.

avesse veduto il Ciclope, dipingere Aci, e Galetea, o altre Ninse appresso lui o in ispelonche, o in sul lito del mare, o pescatore, o navigante, & avrebbe soddistatto à veditori della quantità della grandezza di lui.

Come Pietro Bembo voleva dare ad intendere di sapere, e d'aver quello, che non sapeva, e che non aveva.

L'Commendato Pietro Bembo di cortessa, e di candore d'animo, cioè che non dicesse una cosa per un'altra per apparere; e forse non erá tale. Lodovico Castelveiro gli fece domandare per mezzana persona cara a lui, che per cortessa non gli dovesse negar di dire, s'egli credeva, che il verso Provenzale, che è nella Canzone del Petrarca

Lasso me, ch' io non so, in qual parte pieghi,

Drez & raison es qui eu ciant em demor, fosse principio d'una Canzone d'Arnaldo Daniello; & appresso, se lo intendeva, di sponerglicle; & ultimamente, s'egli aveva quella Canzone, di permettere che ne potesse trarre un esempio. A cui egli rispose, che non credeva, che quel verso sosse principio di Canzone d'Arnaldo Dariello, ma lo fipeva certo, avendo l'esempio della Canzone appo se in un volume di Canzoni Provenzali, della quale non voleva permettere che se ne traesse esempio, siccome non voleva sporre il verso allora, dovendo egli in brieve pubblicar quella Canzone con tutte le altre Provenzali accompagnate da certe fue sposizioni, dalle quali esso Lodovico potrebbe imparare quello, che volesse dir quel verso, e gli altri; siccome ancora per la pubblicazione aviebbe l'efempio di quella Canzones e dell'altre. Ore il Caffelvetro sece di nuovo dire al Bembo, ch'egli sapeva certo, ch'esso. Bembo non sapeva, che quel verso sosse più d'una Canzone d'Arnaldo Daniello, che d'una d'un'altro Poeta; & appresso che non intendeva quel verso, & ultimamente, che non aveva l'esempio di quella Canzone, non che fosse per pubblicarla con l'altre Provenzali accompagnate da sposizione niuna. Et a ciò dice diceva il Castesvetro d'effere indotto per forza, conofcendo, ch' esfo Bembo non avrebbe negato ne la sposszione di quel verso, se l'avesse sapura, ne l'esempio di quella Canzone, de'l' avesse avuta resso, a mon men vago d'apparer di sapere, e spezialmente delle cose del Petrarca, che d'essere tenuto contese. Oraz poiche su morro, a trovà la cosa star così, e per le lettere sue, che surono stampate dopo la morte sua, perciocche serivendo a Federico Fregoso confessa di non avere, nè mai aver veduto quella Canzone; e per gli Libre Brovennali trovati appolui, che pervennero meri in mano del Cau stelvetro, ne quali non era questa Canzone. Ora, quel verso non ha mos to dello stile d' Arnaldo Daniellos anair è composto di due merzi versi, cioè di Drez. Garassonies . w with 1911 14 ( 15.6) e di i

Qui enticient emodempoent e tradu tion y the Li

#### OPERE DEL CASTELVETRO

Li quali due mezzi versi si trovano spesso nelle Canzoni Provenzali, e significa em demori, nella qual voce consiste la dissicultà; e mi demori, cioè e mi riposi, e tranquilli: nel qual significato ancora l'usarono le Novelle antiche 26. a 12. Or dimoraro, e dicieano, molto bene di loro signiore, cioè minarono vita licta, e tranquilla.

Considerazione di Giulio Camillo Delminio de gl'indovini Pirgiliani.

COleva Giulio Camillo Delminio dire, che era da por mente ad un configlio mirabile usato da Virgilio nel modo del sar predire le cose suture a gl' indovini ; e soggiungeva, ch' essendo da lui introdotti quattro indovini a profetare, due profetavano legati, e due scioki. Profetavano legati Proteo, e Sileno; Proteo nel Lib. 4. della Georgica. Sileno nell' Egloga 6. Profetavano sciolti Eleno, e la Sibilla; Eleno nel Lib. 3. dell' Encida, la Sibilla nel Lib. 6. E che la ragione, che aveva indotto Virgilio a far così, era stata, che Proteo, e Sileno avevano da se lo spirito Prosetico, e non dipendevano da altra Deità, in guisa che non volendo profetare conveniva, che fossero costretti a far ciò lessati. Ma Eleno, e la Sibilla, che avevano lo spirito Prosetico da altrui, e che non prosetavano, se non quando era loro prestato lo spirito da Deità forestiera, non potevano, nè dovevano esser legati, poichè il legargli e'l constringergli non avrebbe operato nulla, se non sosse loro stato donato lo spirito. La qual considerazione quanto abbia di sermezza, è agevole a discernere, se altri bene riguarderà, come Virgilio introduce altri indovini, che hanno lo spirito dell' indovinare da se, e non dipendono da altrui, a far ciò slegati, come le Parche nella quarta Egloga; E come non è vero, che Sileno sia introdotto come indovino nella sesta Egloga, ma come cantore semplice, che canti alcune cose di scienze, & alcune Istorie non peravventura sapute da giovinetti di contado, ma conosciute ottimamente da gl'intendenti nomini ekreitati ne gli studi delle lettere. Il che non è, nè si dee domandar Profezia; e come Proteo è introdotto da Virgilio non ad antidire cose future, ma ridir cose passate, legato, perchè questa è sua natura, e suo privilegio non dir cose passate, non sapute, o suture, se non costretto, e legato, per la sua mutabilità in diverse forme, siccome appare per quel, che dice Virgilio, e Omero, quando induce Menelao a costrini gerlo ad infegnargli la via da ufcire del luogo dov'era, & a dire quel, ch' era divenuto de fuoi amici, e compagni nel Libro A dell' Odiffea. E fe ben mi ricorda, Platone in certo de fuoi ragionamenti par, che gli assegni questa nasura di non dire la verità, se non custretto, quantunque Ovidio fenza costringimento niuno lo fa di fina volontà profesare nel Lib XL delle Trasformazioni.

Namque Senex Thetidi Protent pradixerat inde: Concipe, Mater eris juvenis, qui fortibus armis Alfa patris vincet, majorque vocabitur illo.

... ...

L

La qual Profezia, che dovesse nascere di Tetide persona maggior del Padre, siccome Ovidio attribuisce a Oroteo, così Apollodoro nel Lib. 3. della sua Libreria attribuisce ad essa Tetide, o a Prometeo. Ma se Sileno non profetava se non legato, secondo l'opinione di Giulio Camillo di mente di Virgilio, onde è avvenuto, ch'egli hà introdotto Sileno a profetare slegato in quel suo Sonetto, molto lodato comunemente, in cui egli tanto si compiaceva, scritto in onore di Gio: Matteo Giberto, servitore secondo il enore di Papa Clemente Settimo?

Tu, che secondo l'alta Roma onora,

Sol coglier puoi per queste valli ombrose

Le viole più fresche, e rugiadose,

Nate ad un parto con la bella Aurora.

A te il gran Tebro le sue sponde insiora,

Et alla fronte tua purpuree rose

S'apron d'ornarla quasi vergognose,

Che ghirlanda maggior t'aspetta ancora.

A te i candidi pomi, a te pendenti

Metton dolce rossore; e'l Ciel sereno

Veggiam più ognora, e i prati assai più molli.

Così cantò d'un sasso in dolci accenti

Di suror pieno il buon pastor Sileno:

E Giberto sonar , Giberto , i colli. .. Ma dirà alcuno: il canto di Sileno in questo Sonetto non è Profezia. Il che io acconsentirò di leggiere, non vi veggendo Profezia niuma; e soggiugnerò, se non v'è Prosezia, perche ha eletto egli più tosto la persona, e'l nome di Sileno per parlatore di queste cose, che un' altro? Perchè lo sa pieno di surore, che pure non è altro, che o essere forsennato, o ripieno di Spirito Profetico. Di vero non appare ragione, perchè dovesse cleggere anzi lui, che un'altro, non s'accostando egli più a questa materia, che un' altro. Ma appresso a che è egli condotto a cantar da un sasso ? Perchè non da una spelonca? perchè non dall' asino? Senza. che altri si maraviglierebbe, come fosse possibile, che i colli potessero sonar Giberto Giberto: la qual cosa non possono fare, se non per la voce ribattuta, che Eco si domanda, non si ripetendo le parole per Eco, se non quelle, le quali sono antidette. Ma poichè Giberto non s'è antidetto, in qual maniera s'è potuto ripetere da' colli? Sarebbe ancora per avventura chi direbbe non senza riso: Oh qual grande offerta è questa, che il secondo Uomo di Roma possa cogliere viole per le valli ombrose, o siori per le rive del Tebro, o rose, o mele! Il che non si niega a niuno, quantunque di bassa condizione. Non sece così Virgilio, che osserendo l'edera nell' Egloga 7. l'offerisce con ogni modestia, & umiltà:

Acque hanc fine tempora circum Inter victrices bederam tibi serpere laurus,

#### OPERE DEL CASTELPETRO

Ma che diremo, che vuole, ch'egli solo possa cogliere viole, fiori, rose, e mele, e nondimeno lo nomina per lo secondo uomo di potenza di Roma? Adunque il primo, cioè il Papa, che è Signore soprano, avrà le mani legate, sicchè non potrà cogliere?

Quale sia la correzione di Girolamo Ruscello delle Novelle del Boccaccio.

SI trovava Lodovico Castelvetro insieme con Francesco Robortello in Vinegia in una stamperia, dove si stampava il Decameron di Giovanni Boccaccio ad istanza di Girolamo Ruscello, che l'aveva secondo lui liberato da gli errori altrui, e manifestati ancora i propri del Boccaccio, e dichiarati i luoghi oscuri. Ora era quivi un Fiorentino, che aveva la cura, che questa Opera si stampasse appunto come aveva ordinato il Ruscello, e comendava oltre ogni credere la diligenza del Ruscello usata in questo Libro, e la dottrina sua nella Lingua Volgare, e mostrava loro in pruova di ciò alcune Chiose poste nello margine di detto libro. E la prima, che loro mostrò, si su una cotale: Menomare è voce affettata. Allora disse il Castelvetro rivolto a quel Fiorentino: Ditemi, vi prego, se Menomare è pane, o melone. Come, rispose il Fiorentino, pane, o melone? Menomare significa appicciolire, & è preso dalla voce Latina Minimus. E foggiunse il Castelverro: perdonaremi, io credeva, poichè il Ruscello afferma essere voce affettata, essere pane, o melone, o cosa tale, che s'affettaffe, e si tagliasse in serto, come s'affetta, e si taglia in sette il pane, c'l melone. Allora il Fiorentino, parendogli avere inteso il motto, disse: Voi scherzare, ma il Ruscello parla daddovero. Ora lasciando lo scherzo da parte, disse il Castelvetro, perche giudica il Ruscello, che Menomare sia voce affettata, o ricercata dal Boccaccio, certo non per altro, se non perchè: sosse poco usata al tempo del Boccaccio, e che perciò altresè egli l'abbia usata poche volte. Così ha, rispose il Fiorentino. Et io vi dico, foggiunse il Castelvetro, che il Boccaccio l'usò poche volte, non perchè fasse voce rara, e che cadesse poche volte in sulla lingua del popolo a ma l'usò poche volte per lo contrario. Cioè perchè s' usava troppo spesso, & era di quelle parole , che i Rettorici Latini chiamano Contrite, e popolari, in guisa che su risiutata dal Boccaccio, come troppo samigliare, non che sia stata ricercata, & invitata come sconosciuta, e per poco forastiera. La qual cosa è assai manifesta a chi legge i libri. scritti poco sopra il tempo del Boccaccio, e al tempo del Boccaccio, ne quali si truova assai sovente. Ma acciocche intendiate, a che sosse indiriazato il mio motto, domandando, se Menomare, fosse pane, o melone, poiehè è voce affettata; io volli dire, che voce più ricercata, e meno tifata è Affettata in questa fignificazione, che non è Menomare, non si trovando in niun Libro, nè usandosi per niuno, se non per persone ignoranti, che par-

lano Latino in Volgare, come sono Frati, e Maestri da Scuola, e simili: Appresso il Fiorentino mostrò una Chiosa posta nella narrazione della pestilenza intorno alla voce Habituri, & era così fatta. Questa voce non fu feritta dal Boccattio in questo large, ne si truova altra volta in questo Libro, nè in niun altro dell' Antore, ne in nian altre d'altro Autore, ne si nsò mai nel popolo Toscano, nè s'usa. Ma per errore della mano d'alcuno Serittore è venuta scritta così fatta in luogo d'Habitari. Ora disse il Castelvetro: Habitari non fu scritto dal Boccaccio nè quì, nè altrove, nè da niun' altro della Lingua Volgare, nè s' usò, nè s' usa appo niun popolo di Toscana. Ma Habituri su scritto dal Boccaccio qui, & altrove, in questo Libro, & in altri Libri, e da Giovanni Villani, e da Pietro Crescenzo, o dal suo Volgarizzatore, e da aktri s'usò, e s'usa tuttavia in Toscana, e spezialmente in contado. Udendo il Fforentino parlare il Castelvetro così fattamente, mostrò di maravigliarsi ne gli atti, e si stava cheto. Perchè il Castelvetro seguitò, e domandollo, che gli dicesse ancora alcun'altra cosa, nella quale avesse ammendati gli altrui errori in questo Libro. Et egli dise: Gli akri Scrittori, o Stampatori avevano commesso un' errore grave in iscrittura, non avendo posti gli accenti sopra A preposizione, e fopra O, quando è particella scompagnativa, e simili, sopra le quali il Ruscello gli ha riposti. Allora il Castelvetro, presa una carta scritta, la porse al Fiorentino, dicendo: Giuratemi quì, che voi credete, che Giovanni Boccacció scrivesse gli acccenti sopra queste particelle. Ma il Fiorentino tirandoli indietro dille: Mai nò, ch' io nol credo; ma vi vogliono essere fecondo la diritta scrittura; e perciò il Ruscelli ve gli ha riposti. Adunque, rispose il Castelverro, se il Boccaccio su ignorante, e scrisse male il suo Libro, il Ruscello ha tanta carità, che vuol coprire la sua ignoranza; & appresso vuole ingannare noi altri, facendoci credere, che il Roccaccio sapesse quel, che non sapeva, cioè scrivere dirittamente. Il che quanto sa da commendare, veggafelo egli. Ma lasciando ciò da parte, io dubito' affai, anzi mi pare effer certo, che questo sopraporre gli accenti a queste particelle fia un contaminare la diritta scrittura, e non ammendare la contaminata; conciosia cosa che A proposizione, & O particella scompagnativa. sieno voci disaccentate, cioè tali che si sostengono dall'accento della voce, a cui s'accostano. Ora se non possono ricevere accento, come vuole il-Ruscelli loro sopraponergli ? Se perciò gli vuole loro sopraporre, perchè. concorrano, pogniamo A prepolizione con Ha verbo, & O particella scompagnativa con Ho verbo, l'accento si dee sopraporre a quelle voci, che il ricevono, e l'hanno, cioè ad Ha, & ad Ho, non parendo a lui, che per distinzione di queste voci basti la H, che è compagna dell' una, e dell'altra. Ma poichè il Ruscello, secondo che assermate, ha impreso a dimostrar tutti gli errori del Boccaccio commessi nelle Novelle, veggiamo, se n' ha dimostrato uno, che è secondo me in quelle parole del fine O 2

fine della prima giornata: Dioneo solamente, tutti gli altri tecendo già, disse: Madonna, come tutti questi altri banno detto, così dico io, sommamente effere piacevole, e commendabile l'ordine dato da voi; ma di spezial grazia vi chiergio un dono, il quale voglio, the mi sia confermate per infino a tanto, che la nostra compagnia durerà, il quale è questo: Che io a questa legge non sia castretto di dovere dire novella secondo la proposta data, se io non vorrò, ma qual più dire mi piaccia. Et acciocchè alcun non creda, che io questa grazia voglia, siccome uomo, che delle novelle non abbia alle mani, infin da ora son contento d' effere sempre l'ultimo, che ragioni. Ora in queste parole ha errore, che non conveniva a Dioneo dire di voler essere sempre l'ultimo, che novellasse per dimostrare, che avesse delle Novelle alle mani, bastandogli solamente ad averne una, se non era costretto a dire secondo la proposta data, la quale non gli poteva essere occupata da niuno altro della brigata, o fosse egli il primo, o l'ultimo, che novellasse. Allora disse il Fiorentino: Questo errore non ha ammendato il Ruscello, nè l'ha confiderato. Ma perchè a me pare, che mostriate d'aver veduti nel Boccaccio ancora de gli altri, i quali per avventura non ha veduti il Ruscello, sarà bene, che andiate a casa il Ruscello a trovarlo, & a ragionar con lui, siccome con colui, che è piacevole gentiluomo, e vi vedrà volentieri, e v' ascolterà ragionare di queste cose, conciosia cosa che egli non si parta mai di casa. Ben, disse il Castelvetro, ditemi: è per avuentura il Ruscello ammalato? Nò, disse il Fiorentino, anzi la mercè di Dio è sano come niuno di noi. Ha egli, soggiunse il Castelvetro, briga con niuno? Come briga? rispose il Fiorentino: non ha in tutta Vinegia il più pacifico nomo di lui. Dee per avventura dare grossa somma di danari, disse il Castelvetro, altrui, che non abbia di che pagare? E'l Fiorentino: ha egli più tosto da avere, che da dare altrui. Adunque, soggiunse il Castelvetro, se il Ruscello non si dimora in casa per queste cagioni, per quali vi dimora egli?, Vi si dimora, rispose il Fiorentino, per non isviarsi dallo studio uscendo. di casa. Bene stà, disse il Castelvetro, io non sono usato d'andare a trovare a casa coloro, che sono tanto intenti allo studio, che per non isviar-, sene non escono mai di casa. E detto ciò, dicendo addio al Fiorentino, sen' andò col Robertello a fare altro. Il Fiorentino poi, secondo che è da credere, raccontò tutto questo ragionamento al Ruscello, ma il Ruscello. in questo stesso libro delle Novelle non fece menzione se non dell'errore ultimo non veduto da lui, commendando il Castelvetro per farlosi amico con le commendazioni, acciocchè non pubblicasse la sua ignoranza.

Alcuni difetti commessi da Giovanni Boccaccio nel Desamerone.

I Ntorno alla Confessione prima ha peccato il Boccaccio, tralasciando la menzione di lei nella narrazione distesa della pistolenza, siccome ancora

cora doveva ricordarsi della Comunione, e dell' estrema Unzione, e del raccomandar l'anima a Dio de' morienti. Perciocche doveva dire, che la gente moriva senza aver Prete, o Frate presso, dal quale si potesse consessare, o Cappellano, che gli recasse il Corpo del Signore, o che le desse l'estrema unzione, o le raccomandasse l'anima, per sare la pistolenza piena di maggior miseria, e muovere compassion maggiore ne gli anima de' Lettori, delle quali quattro cose Confessione, Communione, Unzione, e raccomandazione dell'anima a Dio non doveva dimenticarsi, poichè s'era ricordato di dire, che la gente morta era sepellita senza molti Preti, che è cosa da tenerne meno conto.

Ha poi peccato nella Confessione in non conservar l'usanza, e la debita umilità del consessanti sperciocch' egli ha satto, che la moglie di Ferondo, quand'à in atto di consessarsi segga a' piedi dell' Abate, da cui si doveva consessare; e non pure la moglie di Férondo, ma ancora la moglie del Geloso, dicendo ch' ella si pose a sedere a' piedi del marito, ch' era in forma di Prete per udire la consessione di lei; perciocchè le donne, e gli uomini in questo atto di consessare sogliono stare in ginocchione, e non a sedere. Alcuni s'immaginano, che a quel tempo sosse usanza in Firenze, che le donne consessantisi sedessero.

Appresso ha peccato nella Confessione nella novella del Geloso, che confessa la meglie, facendo che il Cappellano conceda al marito che si vesta da Prete, e che in forma di Prete oda la Confessione; e non solamente gliele concede, ma è mezzano dicendo alla donna, che non la poteva udire, e che le manderebbe un suo compagno, & in quella mattina, nella quale si doveva comunicare. E qual Cappellano sarebbe stato così scellerato, e di così poca divozione verso Dio, e di così poco timore del Mondo, che s' avesse lasciato indurre a consentire, e a tener mano a così malvagio inganno così tosto? Conveniva che prima si sosse eletto, e con molte parole dimostrato, che questo così pieghevole Cappellano al male operare sosse tras Pereti un Ser Cepperello.

Appresso non ha conservata l'usanza della Consession delle donne nella predetta Novella del Geloso consessante la moglie, perciocchè appressandosi la Festa del Natale, la donna disse al marito, che se gli piacesse ella voleva andare la mattina della Pasqua alla Chiesa, e consessarsi, e comunicarsi, come fanno gli altri Cristiani. Ora le donne si sogliono consessare un mese almeno innanzi che si comunichino, e poi alcuni giorni innanzi e ancora la mattina riconciliarsi. Gli uomini, e spezialmente i gran peccatori si sogliono condurre insino all'ultimo punto a consessarsi.

Nella quale Novella pure ha un'altro diferto del Boocaccio, il quale ha tradasciato di dire, come la Comunione sosse impedita alla moglie del Geloso; peresocchè avendo ella detto di volersi confessare, e comunicare, se avendone avuta: licenza dal marito, oi doveva siccome si confessò co-

Digitized by Google

municarsi, o esserte vietata la comunione infino a tanto che si pentesse di dormir col Prete. Ma ella non si comunica, ma solamente ode Messa, nè

dice ragione niuna, perchè non si comunica.

E' da vedere, che con poco consiglio non sa stata la Consessione adoperata dalla Reina di Francia, che richiese d'Amore il Conte d'Anguersa in grida, quando il Boccaccio dice: t oltre a ciò in molte altre parti una grida sece il Re andare, che chi il Conte d'Anguersa, o alcuno de' siglinoli gl' insegnasse, maravigliosamente da lui per ogn' uno sarebbe guiderdonato, conciososse cosa che egli lui per innocente di ciò, perchè in essio andata era, avesse per la consessione satta dalla Reina. Perciocchè a me non pare verisimile, che il Re avesse voluto pubblicare la vergogna della moglie, e per conseguente la sua, per bando generale potendo sare altramente.

Ancora non serba il Boccaccio le ragioni della Consessione, quando nella Novella di Ser Cepperello sa dire a due giovani Fiorentini queste parole: Prete, nè Frate ci sarà, che il voglia, nè possa assolvere, perchè non assoluto anche sarà gittate a' sossi. Perciocchè qualunque Prete, o Frate in caso di morte può assolvere, e dee assolvere ogni peccatore, purche si consessi. Ma doveva il Boccaccio dire, che consessandosi pur Ser Cepperello, e morendo, se per avventura si sossero scoperti dopo la morte gli orribili suoi peccati, il popolo potrebbe prendere quindi cagione di sar danno a' due

giovani di quella medesima nazione, quasi essi sossero cotali.

Ma quella confessione di Ser Cepperello ha un grave disetto da parte del consessante, & uno non leggiero da parte del Consessoro. Non pecca poco Ser Cepperello, che mentre tenta il suggire di parer' uomo reo e peccatore, si sa semplice troppo, e inclinato troppo alla salsa e superssua divozione, per la quale il Frate, che non era del tutto ignorante, nol doveva riputare per santo, nè predicarlo per santo, ma per persona che sentisse anzidello scemo che no. Overo doveva il Boccaccio formare quel Frate persona tonda, e che avesse così satta opinione, e zelo puerile.

Era adunque quel Frate Confessoro valente, e nondimeno in confessando nè dimanda per ordine de' peccati, nè di tutti i peccati, secondo che sogliono fare i valenti Confessori. Perciocchè ancorachè cominci a domandare de' sette peccati mortali, e domandi della lussuria, della gola, dell' avarizia, e dell'ira, non domanda perciònulla della superbia, della invidia, e della accidia, i quali tre peccati sogliono essere assai più incoloro, dove son meno i quattro primi. Nè gli domanda cosa niuna de' comandamenti della prima tavola, nè della seconda, se non di due, cioè della salsa testimonianza, e del dir male d'altrui, e se ha tolto quel d'altrui per sorza, o per inganno. Là onde Ser Cepperello suori delle domande, da se, e non perchè le parole del Frate gliele tornassero a mente, consessa d'aver peccato contra i comandamenti della prima tavola, avendo sputato in Chiesa, e satto spazzare la casa il Sabbato passato vespro, e contra il primo comandamento della seconda tavola avendo bestemmiata la madre.

Nella Novella di Tedaldo s'è peccato non leggiormente nell'accusare la Confessione, e prender quindi cagione di dir male de Frati per cosa, per la quale nè la Confessione meritava d'essere accusata, nè perciò i Frati bia-simari. Perciocchè se il Frate nella Confessione aveva ripresa la Donna dell'adulterio, aveva fatto quello, che si conveniva; e poichè donta aveva mutato parere, non ostante la riprensione del Frate, che necessità erà a Tedaldo d'entrare in quelle novelle così sconcie, se non per mostrarsi ben del tutto nemico di Dio, quasi non gli bastasse il peccare, se non si ssorzava ancora di provare, che era ben satto il peccare?

Difetti commessi dal Boccaccio nelle richieste d'amore, che son fatte alle Donne da persone religiose.

PRima è da por mente, che la Roligione porta con seco tanto rispetto, e dee esser tanto netta, e lontana da ogni disonestà, che i Religiosi non possono richieder le donne d'amore senza scandalo, nè le donne acconsentono loro, se non indotte con argomenti nuovi, e non più pensati, o con alcuno inganno deci.

structarioue.

Scuopre il Castelvetro parecchi errori, & inverisimili nelle Novelle del Boccaccio intorno alla proposta materia. Ma perchè questa è troppo sangosa, non è convenevole il pubblicarli. Come chè tutto si rapruovi, la stessa correzione è tuttavia tale, che può nuocere a gli atimi onesti, e dilicati. Il perchè meglio amo di veder sepolti, che pubblicati alcuni altri capitoli, cioè: Difetti commessi dal Boccaccio ne gli amori delle puleelle. Nella Domenica pare il Boccacio aver commesso alcuno errore. Disetti commessi dal Boccaccio nel tempo di trovarsi inseme gli amanti a trastullarsi. Dell'agio prestato alle donne maritate di trovarsi con gli amanti loro. Parmi solamente di potere por qui le osservazioni satte dal suddetto: Castelvetro sopra la Novella quinta della prima giornata delle Novelle. Dice egli così.

Intorno a questa Novella sono da considerare alcune cose. Si dice prima, che la Marchesana di Monserrato entrò in pensiero, che questo volesse dire, che un casì satto Re, come era il Re Filippo il Bornio, non essendovi il marito di lei, la venisse a visitare. E nondimeno la Marchesana, se savia era, come la fa il Boccaccio, entrar non doveva in così satto pensiero, ma doveva entrare in pensiero, perchè più tosto il Re volesse entrare in mare a Genova, che a Marsiglia, essendo il porto di Marsiglia nel suo Regno, se a que' di perciò era nel suo Regno, o più vicino al suo Regno, e più dirimpetto all' Africa, dove intendeva di passare. E non trovando cagione mana verisimile, potevasi indurre a credere, che la sama della sua bellezza l'avese mosso a sar questa deliberazione d'entrar più tosto in mare a Genova, che a Marsiglia, per aver cagione di vistaria. Adunque non si doveva

Digitized by Google

me-

maravigliare la Marchefana, che il Re passando per Monferrato andasse a visitarla, o a mangiar con esso lei; ma si doveva maravigliare, che andasse a Genova senza necessità, e con disagio poi sidice: E fatte senza indugio quante galline nella contrada erano ragunare, di quelle sole varie vivande divisò a suoi cuochi per lo convito reale. Il Re, e la Marchesana sedettero ad una tavola, e gli altri gentiluomini ad altre mense surono serviti. Ora noni è cosa verisimile, che à gentiluomini, che surono serviti ad akre mense. fossero posti innanzi messi di galline sole, come surono posti al Re, &alla Marchesana; perciocchè a'gentiluomini del Re non saceva bisogno sare questa dimostrazione, che intendeva di far la Marchesana con le galline al Re, e spezialmente dicendosi: di quelle sole varie vivande divisò a' suoi cuochi per lo convito reale. Ma postochè fuori d'ogni dovere avesse la Marchesana satto porre davanti à gentiluomini quelle medelime vivande, che fece porre dinanzi al Re, non era bisogno di tanta infinita moltitudine, dicendosie Perciocche mandato avanti ogni nomo, essa con poça compagnia di gentiluomini entrò in cammino. Non facea dunque mestiere, che facesse ragunar quante galline crano nella contrada. E forse che poche galline sono nel Marchesato di Monferrato? Appresso si dice: Et avvicinandosi alle Terre del Marchese un di avanti mandò a dire alla Donna, che la seguente mattina l'attendesse a desinane; e conneche il Re conoscesse il luogo, là dove era, dovere essere tale, che copiesamente di diverse salvaggine aver vi doveste e l'aver davanti significate la sua venuta alla Donna spazio l'avesse dato di poter sar cacciare &c. Ora il Boccaccio sa, che il Re si maravigli di quello, di che non si dovrebbe verisimilmente maravigliare; e sa che non si maravigli di quello, di che verifimilmente si dovrebbe maravigliare. Non si doveva il Re maravigliare verifimilmente, che non avendo dato altro spazio alla Donna, che d'un dì, a d'un mezzo dì, ella non avesse fatto cacciare, essendo soprapreta, e quasi Rordita dalla venuta d'un tanto Re. Senza che non è sempre vero, che ogni di cacciando si prendano salvaggine, e che le salvaggine sresche sieno tali, che si debbano cuocere. Ma se doveva ben maravigliare verisimilmente, che la Donna non facesse porre avanti, se non galline sole, e non galli ancora, e capponi, e vitelli, e montoni, e colombi, & altri animali dimestichi, che altri non si può scusare di non avere, nò per ventura si prendono cacciando. E se per avventura la Donna gli avesse posti innanzi messi di carne di diversi animali dimestichi senza salvaggine, sarebbe stata conportevole la maraviglia, chè si saceva il Re, perchè non vi sossero salvaggine, quando ave'le avuto più tempo da far cacciare. Ma a quelta maraviglia non si poteva pervenire, se non cessava prima la cagione dell'abtra. Ultimamente si dice. Ma pure venendo l'un messo doppo l'altro, comin.cio 'l Re alquanto 4 maravigliarsi, conoscendo quivi, che quantanque

le vivande diverse fossero, non per tanto di ninna cosa essere altro, che galline. Per le quali parole, e per altre seguenti appare, che a gli occhi del Re, non che al palato, era manisesto, le vivande essere di galline sole. Ma se la cosa sta così, poco si consa quella dimostrazione con quello, che intendeva di mostrare la Marchesana. Perciocchè quantunque le semmine sieno tutte d'una satta, e d'una sostanza; e tanto piacere si prenda d'una nobile, quanto d'una vile; e tanto d'una bellissima, quanto d'una, che non sia tanto bella: nondimeno il Re non portava questa opinione, nè conosceva questa uguaglianza; là onde ancora non doveva in questi messi comoscere la conformità, ma per la conditura riconoscer l'uno da più che. l'altro, o almeno stimargli cosa diversa. Quanto meglio Quinzio appresso: Livio nel lib. V. della 4. Deca fa simile dimostrazione con messi satti di carne di porco dimeftico, riputati da gli assettati a tavola di diverse salvaggine, in queste parole: Est autem res similima Chalcidensis hospitis mei, bominis & boni, & sciti convivatoris, apud quem solstitiali tempore comiter: accepti quum miraremur, unde illi eo tempore anni tam multa, & sam varia venatio: homo, non quam isti sunt, gloriosus renidens, condimentis, ait, varietatem illam, & speciem ferina carnis ex mansueto sue factam. Hoc dici aprelin copias Regis, que paullo ante jacture sunt, posse. Varia enim genera armorum, & multu nomina gentium inauditarum Dahas, & Medos, &. Chadulios, & Elimeos, Syros omnes effe haud paullo mandipiorum melius propter similia ingenia, quane militum: genus. E quanto meglio Estazio Comentatore d' Omero in B. Iliad. 244. 30. usa la dimostrazione del convito vulgato fatto ad Alessandro, che su simile a quello raccontato da Livio per rappresentare, come Omero trasforma un fatto solo, & una cosa sola come è il movimento del mare in varie comperazioni reputate diverse, quantunque seno quella una stessa, soggiugnendo: zami do δρυλλάμενου άλεξάνδρα δαπουλύρα: 🗸 ivid ruos बीध मध्येरेले माराविधालंड idee. Cioà fecondo quel fatuofo inquitatore । d'Alessandro, apprestando d'una sola specie molte vivande. Ora è da notare. che la Marchesana poteva per sar questa dimostrazione così eleggere un' altro animale, di cui folo divifasse tutte le vivande, come sece della galtina; ma non aveva niuno altro animale, che meglio la potesse servire in questo caso della gallina, essendo il Re Francesco, che anticamente si domandavano i Franceschi Galli, volendo significar le Donne de Galli, e. scherzando col nome di Gallo, e di Gallina. Non è ancora da tacere a come il Re prese questo satto per altro, che non era stato satto dalla Marchefana. Perciocch' egli considerata la solitudine delle Galline senza Gallo, s' immaginò, che la Marchesana gli volesse dire, ch'ella, e l'altre Donne, di Monferrato fossero caste più che quelle d'altri paesi, e non attendessero, a novelle d'amore, e perciò disse egli: Donna, nascono in questo paese solamente galline senza alcun gallo? E' da sporre quel verbo nassono, cioè vivono. Il che appare per le parole seguenti: La Marchesana, che ottima114

mente la domanda intese, parendole, che secondo il suo desideria Domenedio l'avesse tempo mandato opportuno a pater la sua intenzione di mostrare al Re domandante, baldanzosamente verso lui rivolta rispose: Monsignor nò. Cioè non nascono, o vivono senza gallo le galline, cioè non sono le Donne più caste quì, che abrove; ma io non seci così satto convito perciò; ma secilo per dimostrarvi, che quantunque le semmine in vestimenti, e in onori adquanto dall'altre variino, sono satte quì come altrove. Là onde poichè non siete per aver da me più piacere, che da una altra più vile, o men reputata bella, potete senza smagare la mia buona sama, e l'onor del mio mavito, che è vostro servitore, cercar' altro pascolo altrove senza scandalo niuno.

Che si dee giudicare delle cose contenute in certo Libretto, che è suori sotto il nome d'Alessandro de gli Uberti.

L' Fuori un Libretto sotto il nome d'uno Alessandro de gli Uberti Fiorentino, nel quale egli è indotto a ragionare con Claudio di nazione Francesco d'alcune cosette del Boccaccio, e del Petrarca, e di Dante: la materia del qual Libretto è involata da più persone; e di ciò abbiamo evidente testimonio, che lo stilo mostra d'essere di persona, che non sappia la lingua. E'adunque questo Alessandro un di que'giovani Fiorentini dest' Accademia di Firenze, i quali in tutto lo spazio della vita sua fanno una Lezione, la quale, come diceva Alsonso Pazzi, mette loro inseme Benedetto da Monte Varco.

Prima non vuole, che Decamerone, e Principe Galeotto sieno titoli scritti dal Boccaccio, perchè dice nel Proemio della quarta Giornata, che le sue Novelle sono state scritte senza titolo; & appresso; ch'egli non aurebbe cognominato il libro Principe Galeotto, come di nome di russiano &c. Ora è da sapere, che quella Opera si domanda essere senza titolo, che non ha alcuno de' titoli pomposi, de' quali parla Plinio nella presazione, & Aulo Gellio nella conclusione de' suoi Libri. E pure egli nomina la Giornata prima, seconda &c. si come appare nella conclusione. Ma non diede a quelle il eognominamento di Principe Galestto; Ma su daco da altri; & il ricevette, avvegnachè sosse pomposo, e non abbominevole, per l'eccellenza di quel Libro, che era la vaghezza de' Signori, e delle Donne di quella stagione, si come Cicerone chiamò Filippiche le sue Antoniane per l'eccellenza di quelle di Demostene. Ma mostra, ch'egli non sosse l'Autore, dicendo, cognominano, conciosa cosa che i sopranomi sopravvengono di suori, come si vede Magno in Pompeo, in Alessandro &c.

Appresso dice quel, che dice Pietro Rembo di Cetesso, che si dice delle cose, che sono da lato di colui, che ascolta; ma si aggiugne, che si dice

dice ancora delle cose dette di colui, che ascolta, avvegnache le tese siene lontane, come: o cotesto è buona parte. E she Questo si dice delle cose, che sono da lato di colui, che parla. Et io dico, che Questo, e ancora Questo si dice delle cose, che sono da lato di colui, che ascolta, e dette da lui. Cli esempi sono per tutto nelle novelle del Boccaccio, e nel Petrarca.

Ancora dice, che i nomi non finificono in confonanti, in guifa che conchiude, che si debba dire Decamerone, e non Decameron: il che io credo a ma non per la ragione sua. Perciochè i nomi propri, qual'è questo, possono sinire in tutte le consonanti. Decameron può essere primo caso, come Acordo: e nome aggranditivo, i quali nomi aggranditivi finiscono in E in volgare.

Oltre a ciò dice, che Et Ecco dopo mentre, o essendo, e simili significa più sproveditura, che Ecco; ma egli non intende la sorza. Et significa non isproveditura, la quale si significa con Ecco, ma compagnia, il che appare nell' esempio: In questo che cos si rodeva, & ecco Biondello venire: quasi dica, molti altri vennero, e venne Riondello ancora. È similmente si dice: Mentre tra le donne erano così fatti ragionamenti, & ecco entrare nella Chiesa &c. Quasi dica, altre genti entrarono, delle quali non sa mestiere dirne altro. Si può ancora dire, che Et è trasportato dal suo luogo, dovendo esser in principio: Et in questo che così si rodeva, Ecco &c. Ementre trà le donne erano così fatti ragionamenti, ecco &c. Nè è vero, che Ecco sia per dar cominciamento al parlare, mà è dimostrativo, e di cosa maova, e mon aspettata sempre. Nè è vero che Et Ecco sia preso dal Latino Et Ecco, quando Et Ecco èsupersuo, nè viene da Ecco esco, ma da Eccomo.

Ancora crede, che Ne significhi Overo in quello esempio: il vigor della quale ne la freschezza, ne i diginai, ne le vigilie avenne parate macerere. Ma s'inganna; perciocche in profa non s'usa Mè per Overo; ne s'usa in verso, se non se noll'uno de quattro cusi, cioè nel reiteramento della negazione, nel domandativo, nel comperativo, e nel condizionale. Ma in que versi

Che non curd già mai rime, ne versi; Che comprender nol può prosa, ne verso; la particella Ne non fignifica Overo, ma è negazione.

Oltre a questo se con le besse, e talvolta col danno solo s' è ritresatto, vvol' egli ammendarlo; ma non bene. Perciocchè così, o altramente è da conciare quel testo, cioè: Seco con le besse, e talvolta col danno solo s' è ritrevato. Intendendo seco con altrui, che si contrapone a solo.

Nel luogo seco deliberarono, che come prima tempo si vedessono, di P 2 rubarlo. rubarlo. La che non v' è superflua, nè rende la parlatura dura, ma ripete il verbo vedessero in questa guisa: Che come prima tempo si vedessero, vedesfero di rubarlo.

8.

Appresso afferma col testimonio d' una sua avola, che panni di gamba vagliono quanto brache. Il che io non appruovo, nèripruovo; ma dico, che il Boccaccio non dice, panni di gamba, ma trasse di gamba i panni, ne quali si comprendono così le calze, come le brache. Nè credo io, che Andreuccio portasse la borsa nelle brache, ma ne panni, che si spogliò, quando restò in farsetto. Ma dice, che si trasse i panni di gamba per andare a diporre il supersuo peso più agiatamente,

9.

Ancora dice, che si può leggere Comechè poche ve n' abbiano, che lucertole non pajono, o Comeche poche ve n' abbia, supplendo nel primo caso i Pisani. A che io non consento; ma credo doversi leggere Abbia. Questo luogo è da aggiugnere per Disesa del Caro.

10

Ancora dove si legge: Guardate, che non m' abbiate colta in iscambios the quanto è, ho io non mi ricordo, che io vi vedessi già mai, che egli spone così: Che? quanto è? è io non mi ricordo, che io vi vedessi già mai? Meglio è dire, che Che è posto per perciocchè così: Che quanto ho, cioè quanto tempo ho io non vi vidi mai, & è la pruova d'averlo colto in iscambio.

ıT.

Ancora dice, che accorre significa ricevere con carezze, e n' adduce quel del Petrarca: Quando un cuor tante in se virtuti accesse? che non significa ciò, ma ragunò, e mise insieme.

T 2 .

Ancora intorno a quello: è colto in atto, che vergogna con man da gli occhi forba, intende delle lagrime. Il che non è vero; ma fi dee intendere del rossore, fi come altrove: Che non togli omai dal volto mio questa vergogna; e secondo il proverbio Andare a fronte scoperta, o colto in atto da vergognarsi sprovedutamente. Cotale era, Amore perditore, timoroso, deluso, e svergognato.

13. :

Ancora legge quel luogo di Dante: Mentre che la speranza ha sior del verde, e male; perciocche il testo dice: Mentre che la speranza è suor del verde. E'l mostro il Petrarca, che disse: Quando mia speme già condotta al verde.

14.

Ancora: Non quella, a cui fu rotto il petto, e l'ombra. Era cosa tanto maniselta, che non saceva mestiere a dirlo.

15.

IS.

Apprello spone: Era la mia virtuee al suor ristretta. E ruba la min spospaione già 35, anni pubblicata in voce, & in iscritto.

Non faceva mestiere parlar della voce Testè, se non era per dirne altro che quel, che dice; cioè che non sia stata usata dal Petrarca. Ma sappiasi brevemente, che Testeso è la voce intera, e per accorciamento s' è detto Testè, nel modo che di Giuso s' è detto Giu, e di Suso Su &c. Et originasi Testè da Idem iste, e significa tempo non pur passato, ma suturo, cioè paulo ante hoc tempus, e paulo post hoc tempus.

Ancora muove dubbio sopra quelle parole: Le quali cose oltre a gli altri piaceri un vie maggiore aggiunsero & c. E non era da movervelo, poiche non hanno alcuna dissicoltà, ne oscurità.

18.

Ancora: Se tu mi credi ora. Non era cosa da farne menzione, come troppo manifesta.

Ancora Tantosto non era da menzonare; nè è voce Francesca più che si sia Italiana. Originasi da Tanto, e Tosto, cioè da Tostus, che vale quanto ardeus, e l'avverbio ardenter.

Ancora del pertare il pane nelle mazze, e'l vino nelle sacche, si concede, che possa intendersi dell'usanza Francesca, come chè ancora sia Napolitana; ma non già era da sar menzione del vino, che diede al Prete, o delle candele.

Ancora del bandire i morti è usanza a Roma, ma non a suon di tromba.

Ancora non era da ricordare Animofità.

3 3 31

23. 55.

Appora Qui si entro si poteva trapassare con silenzio, non ne dicendo altro. Ma avrebbe potuto mostrare la sua origine, la quale è da Hichie, che vuol dir Qui qui; ma pronunciando il primo Qui grossamente, e'l secondo sottilmente così Ci, si sa Quici, e da Intus, che vale Entro.

24. 56.

Ma de' maggiori casses. Questo luogo a me è sconosciuto. Alcuni testi hanno Ch' ascesi, & altri che San Francesse ad Ascesi. Sicchè questo valentuomo non è l'ammendatore. Altri dicono prima di lui, che Casses sono Banchieri, che tengono casse, e sono creduti. E nota, che altro è maggiore, & altro migliore, e migliore dipintore, e maggior dipintore; nè faceva mestierè parlare de gli Scopatori, e de'Laudesi voci note.

25.65.

25. 55.

Anonra Celle: Perchè non sa quello che si dica. E' da dire così: Cespes Latino si dice in volgare Cesso; e Cespue; e poi siccome de Hospite si sa Hoste, così da Cespito si sa Cesto. Ma Cesta, e Cestone viene da Cista Latino.

Ancora Per me' la Cesta non era da sar monzione del Per me, se non vodeva dire altro, essendo cosa manisesta, che Per me', de in mei qui vale in medio bic, cioè bic in medio, in presenza. E peruenne per me' Calandrino, cioè in presenza dove era Catandrino, quali non sosse da lato, o di sopra, o di sotto, ma nel mezzo.

27. 70.

Ancora Campi è Castelletto di Firenze. B chi ne dubitava?

Ancora dice, che Dane due derrate per denajo, vuol dire dare la mercatanzia per l'ottava parte del prezzo di quello che vale. Ma s'inganna: che vuol dire per la metà, essendo derrata vua denarata, cioè quello che si compera per un denaro.

28. 72.

Non faceva mestiere far menzione di questo: Non ne dovessi in di certo morire, non volcado dir cosa niuna oltre a quel, che aveva detro il Bembo.

29. 72.

Ciò, che dice del Cappuccio, è superfluo. Italiani portavano già Cappuccio, e dal loro sono proceduti que de Frati:

30. 74

Dichiara, che rete sa Vangainole; e dice che conviene, che sieno dus persone a pescare; & adduce le parole del Boccaccio, che provano il contrarior Delle quali l'una frugando &c.

31. 78.

Ancora intorno a quel Faranne un soffione &cc. Ma non si questiona delle cose non dubbie.

32. 79.

E quelli escenti ereno uomini, e femine. Disputa, se si debba dir Estuli, cipè di cosa non dubbia.

33. 79.

Nella novella della Marchesana: Il quale oltre a quello, checompreso aveva per le parole del Cavaliere, risguardandola gli parve bella &cc. Non dice cosa buona. Ma è costume dell'Autore. Convenevose cosa è, carissime donne, che ciascuna cosa, la quale l'nomo sa, dall'ammirabile, e santo nome di colni, il quale di sutto su fattore, le dea principio.

Nella Novella dello 'nquisitore, dove si legge Sosseme, disputa vanamente; se si dec dire. Risenne.

36. 81.

36. 8L

Che come ad una giovane espera il capo messa la benda bianca, e indosso messale la cocolla. Disputa, se sia supersium messale, ma invano.

37. 82.

Il cha veggendo Ferondo &c. Disputa, come possa dir veggendo, se non aveva lume; ma invano.

38. 82.

Il quale come Meff. Rieciardo di Chinaica. &c. Non faceva bisogno di quella nota.

39. 82.

Perciocche si vedeva della sua speranza privare, nella quale portava, che se Orsmida &c. Disputa, se si debba dire la quale portava; mainumo

40. 83.

Perché se la tua non vò dire bibercà &cc. tua la tua, Donna, t' è cara; Non ha dubbio, che tua è superflua; ma è repetita come lontana.

41. 84.

Se io, il corpo del quale &cc. E' fimile a quello del 34.

42. 84.

Quelli molta sollicite direcunte. E' della natura del 41.

43. 86.

Gli pare fredda la disputa di Tindaro, e di Licisca. Ma parla in genezale, e non ne dice il perche.

. 44. 86.

Non gli par verifimile, che la Badessa si mettesse le brache in capa.

Mannon ne rende la regione.

45. 86.

Concede s che le Novelle son deono avere del verifimile. Adunque nea le viè, che si dica.

46. 87.

Poiche non ha per verifimile la venuta di Mesa. Torello in una notte a Pavia, nè il giardino di Mesa. Ansakto, nè la esecia della giovane de Rovignani, non sa, che sis incanto, verisimilitudine, o apparizione d'anime.

47. 38.

Nuvoletti d'ore lucratifimi. Disputs, se si debba dice lucentifimo; ma invano.

766 (C. 4**48), 1894,** 1987 (2)

Disputação si debba dir soppumis ma tanto pidinvano, quante a' è state detto dal Bémbo.

49. 9I.

49. 91.

Parla de' consorti, e non ne parla bene. Ne accade al presente dirne altro. 

Domanda, perchè Paganino parli per voi a Mess. Ricciardo, e Mess. Ricciardo per tu a Paganino. Nè risponde bene, essendo tale il costume de' Pisani verso que', che non erano: Giudici de de' Genovesi verso que', che sono Giudici. 2008 (A. O. O. O. O. O. D. C. 186

SE. 95.

Madre mia, doureste dire a mio padre. Egli vuole mantenere questa Tettura, e vaneggia. O a me pare, o a mio parere, come hanno i buoni telli. o altramente.

- , 52. 96. · Parla di attutare, nè dice, che cosa propriamente significhi. Ma sappiasi, che viene da Tutare, tutum sacere &c.

#### De' Predicamenti.

C Ogliono gli spositori delle dieci voci, o de' dieci Predicamenti Aristo-D telici partirgli, e dividergli secondo certi rispetti; i quali partimenti, e le quali divisioni lasciando ora da parte i c'ingegneramo di trovare una nuova divisione, che recherà con esso lei le sue ragioni assai evidenti. Diciamo adunque, che delle cose, che sono, alcune sottostanno, & alcune soprastanno. Quelle, che sottostanno si domandano Sostanza; e quelle, che foprastanno, si dovrebbono domandar soprastanza; ma Aristotele per altro nome le domando empsessuos, cioè Accidente, secome domando de la cioè Essenza la Sostanza, quasi l'Accidente non sia Essenza. Ora era da contraporre la stanza, o la fermezza, è la permanenza το συμβάθοπότι. Prima adunque è Sostanza, e la Soprastanza poi. Lasciando la sostanza star da parte, al presente diciamo, che la Soprassanza si divide in quattro spezie, cioò: Alcuna Sopraftanza à nella Softanza ; e alcuna è fuori della Softanza ; & alcuna è fuori della Softanza, e nella Softanza; & alcuna non è nella Softanza, nè fuori della Sostanza. Nella Sostanza è Qualità, Fare, Patire, e Giacere. Fuori della Softanzaic Avere, Luogo, e Tempo. Nella Softanza, e fuotidella Softafiza e il Rispetto, che si dice 🕬 🕶 Nè nella Sostanza, nè suori della Sostanza è Quantità. Ora le quattro cose Soprastanti, che dicemmo essere nella Sostanza, di nuovo ricevono un' altra divisione. Perciocche alcuna è Queta, & alcune sono Mobili. Questa è Qualitàs Mobili sono Fare, Patire, e Giacere. Et ultimamente le cose Soprastanti, che dicemmo essen Mobili, ricevono un' altra divisione, secondo che per trà movimenti si possono moveres cioè: o movendofi dalla Softanza altrove; o movendofialtronde alla Softan-22: o movemdofi nellaSoftanza. Si muove dalla Softanza altrove Fare. Si muove altrondealla Sostanza Patire. Si muove nella Sostanza Giacere. Effenza



Che le cinque voci di Porsirio non sono tante, quante vogliono essere.

D'Orfirio Filosofo giudicò, che per utilità della formazione della Diffinizione, si doveste sopragiugnere à diece Predicamenti d'Aristotele cinque voci, le quali sono nominate Predicabili, e sono Genere, Specie, Disserenza, Proprio, & Accidente. Ma io giudico, che per questo saccia bisogno non di cinque solamente, ma d'otto, le quali sieno queste: Genere, Specie, Comunità, Proprio, Consormità, Disserenza, Sostanza, Accidente. Et a giudicar così son mosso da queste ragioni. Il Genere dee aver le sue radici nella Sostanza, perciocchè si risponde col Genere, quando si domanda della Sostanza. Cioè: che è Uomo? Si risponde, che è Animale. E la Specie dee aver le sue radici nell' Accidente, perciocchè si risponde con la Specie, quando si domanda dell'Accidente, cioè qual'è l'Uomo? E'ragionevole, mortale; che sono Accidenti constitutivi della Specie. Ma la Sostanza non constituisce il Genere, se non per mezzo della Disserenza, e del Proprio. Là onde sono da ordinare quattro gioghi nella infrascritta guisa.

| 2. | Conformità |   | Differenza |
|----|------------|---|------------|
| 3. | Comunità   | - | Proprio.   |
| 4. | Genere     |   | Specie.    |

Nè altri si dee maravigliare di questo ordine, e numero di gioghi, poiche la Sostanza presuppone l'Accidente, e l'Accidente la Sostanza; e la Conformità la Differenza, e la Differenza la Conformità; e la Comunità il Proprio, e'l Proprio la Comunità; e'l Genere la Specie, e la Specie il Genere.

Digitized by Google

4 .

Ora non è da lasciar di dire, come sia vero, che il Proprio presupponga la Comunità ancora in due luoghi di Virgilio, senza la quale presupposizione non si possono intendere, e non sono stati da gli altri intesi, che non n'hanno avuta notizia. Il primo è nell' Egloga settima.

Setosi caput hoc apri tibi Delia parvus Et ramosa Mreon vivacis cornua cervi, Si proprium hoc fuerie, levi de marmore tota Puniceo stabis Suras evinta cothurno.

Adunque dicendo Virgilio si proprium hoc fuerit, presuppone, che il presentare, e'l consecrare del capo del Cinghiale, e delle corna del Cervo, era cosa comune, cioè che Micone pargoletto non aveva ucciso senza compagnia il Cinghiale, e'l Cervo; sicchè potesse come cosa propria offerire a Diana il capo del Cinghiale, e le corna del Cervo, dandogli l'aggiunto di Parvus, quasi in iscusa d'aver cacciato in compagnia d'altri. Ma si soggiunge, che se mai Diana gli prosterà tanto savore, che solo senza compagnia possa uccidere simili siere, egli le consererà una statua di marmo. Di questo intelletto io sui il primo trovatore, il quale essendo stato rapportato da Bartolomeo Fornino, e da Albertino dall' Oglio Ferraresi (a' quali io il dissi, essendo domanidato in Bologna da loro del parer, mio intorno a questo luego) a Bartolomeo Riccio, su da lui riposto nel suo Libro intitolato de mitatione. Ma ficcome colui, che non intese pienamente per poca sua capacità, o perchè ess non gliele rapportaro sedelmente, non l'ha disteso, come era stato detto da me appunto, e come conveniva. Anzi scrive egli: Aliena donat Mycon, quando dovea scrivere Communia donat Mycon, presupposendo, come dicemmo, Proprium che si dovesse dire Communia, e non Aliena; siccome Suum, se fosse scritto, presupporrebbe Aliena, e non Communia. L'altro luogo di Virgilio, dov' è Proprium non bene inteso senza la presupposizione di Comune, è nel primo Libro dell'Eneida in que' versi.

> Quarum qua forma pulcherrima, Desepaam Conjugio jungam stabili, propriamque dicabo.

E'da sapere, che ha un detto antico: Chi prende moglie sozza, prende una pena perpetua; e chi sormosa, la prende comune con molti. Al qual detto riguardando dice Giuno ad Eolo, che gli darà una moglie sormossissima, che gli sarà di perpetua gioja, e sarà sua propria, e non comune con niuno. Il che ancora più chiaramente dimostrano i versi seguenti:

Omnes ut tecure meritis pro talibus annos

Ecco la perpetuità della gioja, perchè dee essere guiderdone

Et pulchra faciat te prole parentem.

Ecco la proprietà, dicendo, che farà te padre di progenie formosa, e non altrui.

Digitized by Google

11.

#### De' Relativi.

SI può sere una distinzione de' Relativi così satta, e prima considerare tutte quelle spezie, che constituito l'uno de' Relativi, constituiscono ancora l'altro, e poi quelle spezie, che distrutto l'uno de Relativi, distruggono ancora l'altro.

La prima spezie adunque de Relativi, che per constituzione dell'uno si constituisca l'altro, è di quelli, che si possono nominare pieni Relativi, e vicendevoli, e d'una vita, e d'una morte, come Padre, adunque è Figliado; Figliado, adunque è Padre. Non è il Padre, adunque non è il Figliado.

nole. Non è il Figlinole, adunque non è il Padre.

La seconda spezie, che per constituzione dell'uno si constituisca l'altro, è di que' Relativi, che sono non pieni Relativi, cioè non vicendevoli, nè d'una vita, nè d'una morte; ma l'uno è primo, e può stare da se, ma il secondo è sempre col primo, e distrutto lui non è distrutto il primo, come Armato è; adunque sono l' Arme. Ma perchè l' Arme sono prima, non seguita: sono l' Arme, adunque è Armato; o non è Armato, adunque non sono Arme.

La terza spezie, che per la constituzione dell'uno si constituisca l'altro, s'è di que' Relativi, che medesimamente non sono pieni, cioè non sono vicendevoli, nè d'una vita, nè d'una morte; ma l'uno è generale, e l'altro speziale. Perciocche si dirà Vamo, adunque è Animale; ma non dirà Inimale, adunque è Vamo. E non si dirà Non è Vamo, adunque non è Animale.

Ma si dirà bene Non è Animale, adunque non è Vomo.

La quarta spezie, che per constituzione dell' uno si constituisce l'altro, s'è di que' Relativi, che medesimamente ancora sono men pieni. Perciocchè non solamente non sono vicendevoli, e d'una medesima vita, e d'una medesima morte; ma non si può constituire il secondo in tempo, se non si distrugge il primo, come la Cecità; è adunque stato il Vedere. Ma non si può già dire: E'il Vedere, adunque è la Cecità. E tante sono le spezie, per le quali l'uno de' Relativi si constituisce per l'altro. Ora seguitano le spezie, per le quali l'uno de' Relativi si distrugge per l'altro.

La prima spezie, per la quale l'uno de'Relativi, si distrugge, è di quelli, che constituito l'uno, l'altro sidistrugge necessariamente, e vicendevolmente, come Egli è vizioso, adunque non è buono. E' buono, adunque non è vizioso.

La seconda spezie pur, per la quale l'uno de' Relativi si distrugge, è di quelli, che constituito l'uno, l'altro si distrugge, ma non vicendevolmente, come: la Cecità è, adunque non è il Vedere. Ma non si dice già: Il Vedere è, adunque è la Cecità.

La terza spezie, per la quale si distrugge l'uno de' Relativi, è quella de' Relativi, che si constituiscono l'uno per l'altro vicendevolmente d'una vita, e d'una morte, cioè della prima spezie de constituenti. Non è il

Q 2 . Paire,

Padre, adunque non è il Figliuolo. Non è il Figliuolo, adunque non è il Padre: La quarta spezie è de constituenti della seconda, com'è stato detto. Non sono l'Arme, adunque non è Armato. Ma non già Non è Armate, adunque non sono l' Arme.

La quinta spezie è de' constituenti della terza: Non è Animale, adunque non è Vomo. Ma non già: Non è Vomo, adunque non è Animale. Sicchè più

spezie sono de' distruggitivi, che de' constitutivi.

Che cosa abbia la Scienza comune, o differente con l'Arte.

SI domanda, che cosa abbia comune la Scienza con l'Arte, e che cosa abbia differente. Si risponde, che la Scienza ha due cose comuni con l'Arte, e due differenti. Ha comune premieramente la fermezza delle prove, perciocchè l'una, e l'altra procede con prove dimostrative. Ha poi comune l'ordine de gl'infegnamenti, il quale dee nell'una, e nell'altra essere compiuto, e persetto. Ha dall'altra parte la Scienza questo disserente dall' Arte, prima: Che la Scienza si prende per soggetto cose le quali per sapersi non si possono sar venire all'atto; ma l'Arte non si prende cose per soggetto, le quali non possano molto più agevolmente risapendosi venire all'atto. Ha ancora differente questo: Che la Scienza si tollera d'ogni cosa o onesta, o utile, o disonesta, o dannosa, ch' ella sia al Mondo; ma l' Arte non si tollera di cosa, che non sia onesta, & utile al Mondo.

Ma quando le pruove non sono dimostrative, nè hanno sermezza, ma fono folamente probabili, opera che riesce non Scienza, quantunque il soggetto per impararli non polla venire in atto; nè Arte, quantunque il foggetto per impararsi possa venire in atto, e sia utile, e onesto: ma Persuasione, che si suole dividere in Credenza, & Opinione. Credenza è quella Persuasione d'alcuna cosa, che procede più dall'autorità della persona, che la dice, che da altra pruova. Et Opinione è quella Persuasione di cosa, che procede da pruove non dimostrative, non avendo rispetto all'autorità di colui, che dice.

Appresso quando l'ordine de gl' inségnamenti non è compiuto, nè persetto, ma rozzo, e mancante, non si domanda Scienza, quantunque abbia per soggetto cosa utile, e onesta, e atta a riuscire in atto; ma Metodo con nome Greco, che si può domandare in volgare Strada, e via tollerabile

da insegnare.

Onde s' originino i nomi Scienza, & Arte.

CE altri volesse sapere, onde s'origini il nome di Scienza, e'l nome d' Arte, è da sapere, che i Greci dicono eminu, dalla qual voce lasciata ou, e presa la semplice, s'è detto non inu, ma in. Con la giunta di SC., com'è ulanza, è riuscito Scio. Et Ars non è preso, dut sis deserse, come male dicono i Gramatici, ma and deu, che significa conciare, & adattare, onde ancora è detto Artus, & Articulus per la convenevolezza Semper delle mombra.

Semper onde s'origini.

SI dubita, onde sia originato nella Lingua Latina Semper, e non senza cagione, perciocchè l'origine sua è molto nascosa. Adunque è da sapere, che appo i Greci si dice non solamente dà, dià, o dià, ma ancora di,, dal quale di, con la giunta della S (siccome si a in altre voci trapassanti in Lingua Latina, & appare in suas secus, in supera sequor) si è detto con la giunta di ve semper. La qual giunta di ve si sa ad altre voci significative di tempo solamente nella Lingua Latina, come sono Parumper, Paulisper, Aliquantisper, Tantisper. La qual giunta di ve è presa accorciata da vei, che significa Valde, & accresce vigore al sentimento.

Onde abbia origine Forsan co' suoi compagni.

Sono fette voci vegnenti con molte altre da poprie, che viene da pôpre e sono queste Forsan, Forsitan, Fortassis, Fortasse, Forte, Fortefortuna, Fortuito; sei delle quali possono essere dubitative, ma una può essere solamente avvenitiva. Possono essere dubitative Forsan, Forsan saciam; Forsttan, Forsitan ibo; Fortassis, Fortassis legam; Fortasse, Fortasse veniam; Forte, Forte comedam; Fortefortuna, Fortefortuna obeinebo. E'avvenitiva solamente Fortuito, siccome possono ancora essere avvenitive Forte, e Fortesortuna. Fortuito evenit, forte accidit, Fortefortuna contigit. Adunque dubitative solamente sono quattro Forsan, Forsitan, Fortassi, Fortasse; & una avvenitiva solamente Fortuito; e due dubitative, & avvenitive Forte, e Fortefortuna. Ma perchè s' intenda meglio la loro significazione, è da sapere, che Fors significa la Ventura, e quindi si dice, Fers an, composto con An, mancandovi Sit, che non manca in Forsitan, quantunque si lasci addietro una S, non potendo aver luogo nella composizione di Forsitan Fortasse, e Fortasse fono composti da Forte, e d'Asse, e d'Asse, le quali voci Asse, & Asse Proverbialmente significano nulla, o poco, come appare per questi versi:

> Non affis faciunt, euntque recta. Rumoresque senum severiorum Omnes unius astimemus assis.

Adunque Fortasse, e Fortasse tanto vagliono, quanto vale Per avventura, Per poco. Là onde non si dovrebbono usare, se non dove il dubbio sosse picciolo. A Fortesortuna è da supplire Fuit, o Erit, o cosa tale. Per avventura la Fortuna su, o sarà.

## Dell' origine di Ferè, e Fermè.

Erè è la seconda persona del numero del meno del presente comandativo di Fero, che accorciata s'usa così Fer, e significa Pressore, o Quasi, cioè modifica, e significa che quel, che si dice trapassa alquanto il vero; Perciocchè quando altri vuole dire cosa, che non sia pienamente

tale, se la dice pienamente tale, e l'assurma, per mostrare, che non l'ha veramente per tale, trapone nel suo parlare questa voce Ferè, con la quale domanda licenza di dirla così, e viene a dire all'ascoltatore, che lo comporti, e tolleri, quantunque trapassi alquanto il vero. Questo stesso vale Fermè cioè comporta, e tollera me così parlante smoderatamente. Il dimostrano gli esempi assa chiaramente. Ferè bominem occidisti. Fidum band sermò mulieri invenies virum.

## Significato di Modò, e de' composti.

Modò vuol dire Per alcun modo, con tutto che non sia il migliore, o il più utile, per lo quale si potesse far la cosa, che si fa. E s' accompagna cum Tantum, Tantummodo, cioè Tantum aliquo modo. S' accompagna con Dum Dummodo; Dum aliquo modo; con Si Si modò, cioè Si aliquo modo. S' accompagna con Nunc, Nunc modo, cioè Nunc aliquo modo; con Nuper, Nuper modo, cioè Nuper Aliquo modo s'accompagna con Post, Postmodo, cioè Post aliquo modo; e con Paulo ante, modo, paulo anse, cioè aliquo modo ante. E forse de gli altri. Ora Modò ha questo privilegio, che non folamente fignifica Per alcun modo, come dicemmo, quando è accompagnato con le soprascritte voci, ma quando è posto da se senza le predette voci, significa ancora per alcun modo, & insieme il significato delle predette voci tralasciate. Come Modò posto de se significa Tantummodo, e Solummodo. Quintiliano: Quidam etiam circa res omnes, quidam circa civiles modò versari Rhetoricen putaverunt. E perchè Tantum non significa per disetto d'alcune parole cosa che mientemeno, siccome dice Svetonio: Tantum non adversis tempestatibus Rhodum navigavit, dovendo essere il parlare compiuto, & ordinato non tantum secundis, sed esiam adversis tempestatibus Rhodum navigavit; così disse Virgilio

Ante satis, modò non genus omne perosos
Famineum

dovendo essere il parlare Compiuto, e ordinato Non tanummodo perosos Laviniam, sed etiam penitus genus omne samineum. Significa ancora posto da se Nunc. Terenzio: Modò ait, modò negat. Significa parimente posto da se Dum, o si modò. Terenzio: Modò liceat vivere spes est. Significa similmente Nuner Modò. Modò paulo ante veni, modò veni, modò dicebam. Significa oltre a ciò Post modò. Modò veniam &c.

Significato di Peto.

Manifesta cosa è, che Peto è verbo Greco virum, che significa Volo. Ma per traslazione coloro, che vanno sorte, si dicono volare; e così quindi s'è detto appresso i Latini Petere per Andare, e Repetere per Rivornare. E perchè

perchè quando andiamo ad alcuna cosa v'andiamo per domandarla, e per averla, o per distruggerla, & ossenderla, quindi s' è detto per domandare, o per distruggere, & ossendere. Peto consilium, Peto te gladio. Et a questi tre significati si riducono tutti gli esempj de gli Autori allegati da' Gramatici, e divisi in tanti significati.

## Significato di Aleph, e de' derivati .

D Rimieramente è cosa chiara, che Alpha secondo che testimonia Esichio significa capo di Bue; e perciò gli Ebrei prendono Aleph per Bue, o per Toro, & Alaphim per Armento di Buoi, e di Tori, prendendo il capo in luogo di tutto il corpo. Ora perchè il capo del Bue secco ha similitudine con la prima lettera de gli Ebrci, dalla similitudine della quale è stata formata la prima Greca, perciò s' è domandata Aleph quella, & Alpha questa. Le quali lettere poiche sono prime nell'Abici, s'è per traslazione in luogo di primo detto da Marziale Alpha penulatorum, e da S. Giovanni nella rivelazione: Ego sum Alpha, & Omega, principium, & finis. E dal capo secco sì per la sorma, sì per lo color bianco, che ha apparenza simile con le sommità de' monti lontani, sono detti Alpes; e dal color bianco, che è nel teschio, s' è detto appo i Latini Albus, Albedo, Albico, & appo i volgari Alba, Albore, & appo i Greci experd, cioè la farina di color bianco, con tanti nomi composti, e derivati. E da questa bianchezza appo i Greci s' è detto ates, che i Medici domandano Albam vitiligiam, cioè volatica bianca. Ma perchè il capo del Bue, in quanto è capo, e principio, & autore del rimanente del corpo, quindi per traslazione appresso gli Ebrei s'è detto Alph per Maestro, e Dottore insegnatore, e Capitano; & appo i Greci per trovare diou, airodu, airodou, direciou, e per trovatore, cioè per lo primo autore di che che sia admenti.

## Origine di Ave, Avete, Avarus & c.

Pare, che i Gramatici abbiano opinione, che Ave, & Avete, le quali prendano per Salutazione, scendano da Verbo diverso da Aveo Aves significante Desiderare affettuosamente, o almeno che le predette voci Ave Avete sieno di diverso significato dal predetto verbo Aveo Aves, significando quelle, come dicono, Salutazione, e questo Desiderare affettuosamente. Ma la loro opinione non è punto buona, ossendo Aveo, e significando Desidera, Desiderate, come Aveo significa Desidero, & Aveo, e significando Desidera, Desiderate, come Aveo significa Desidero, & Aves Desideri. E scende questo Verbo, o s'origina dal Verbo Ebreo nin, che viene a dire Volnit, desideravit. E le predette due voci Ave,

Digitized by Google

& Avete l'usano i minori verso i suoi maggiori, quando presentandosi loro davanti s'offeriscono presti ad ogni loro comandamento, e desiderio, dicono Ave Desidera, e Avete Desiderate, che io son presto, o noi siam presti a mandare ad esecuzione i tuoi, o i vostri desideri, siccome Eolo a Giunone appo Virgilio:

Explorare labor: mihi jussa capessere sas est.

E Virgilio a Beatrice appo Dante:

Tanto m'aggrada il tuo comandamento, Che l'ubbidir se già fosse, m'è tardi, Più non t'è vo', che aprirmi il tuo talento.

La qual proserta s' usa di far comunemente da'minori a' maggiori ancora senza parole, scoprendosi il capo, quando loro si presentano avanti, conciosia cosa che il capo scoperto significhi servitù, e proserta di volere ubbidire a'desideri altrui. Ora non hà dubbio, che da mm, che significa

affezione, e desiderio, non venga Avarus, & Avaritia, cioè Desideroso de danari, e Desiderio de Danari, che anticamente erano, e sono di rame, che as, aris si dice in Latino, componendosi. E quindi riesce Avidus, e simili.

#### Onde sia detto Padus, e Pò.

PLinio Lib. 3. cap. 16. Metrodorus resert, quoniam circa sontem arbor sit multa Picea, qua Pades Gallicè vocetur, Padum hoc nomen accepisse. Non s'avvidde nè Metrodoro, nè Plinio, che Pades sosse voce Greca, e non Francesca, alquanto trassormata, come sogliono sare i Barbari delle voci Greche, o sorestiere, che prendono da altri popoli. Perciocchè volendo dire wirus, dissero, trasmutando le vocali Pades, onde poi è detto Padus, in Latino, e in volgare Pò, dileguato D., e d' AV satto O. E quantunque wirus significhi secondo alcuni propriamente Pino; e nondimeno Plinio, & Aulo Gellio trasportano in Latino alcuna volta questa voce Picea, e quest' altra visus Pinus.

## Origine di Rite, Ritus, Reor, & altri.

Rite non s'origina da Ratus, come si credono alcuni, altrimenti Ri sarebbe brieve, come è in Irritus composto da In, e da Ratus. E Ritus significa non usanza, come si crede, ma Editto, e diterminazione procedente dalla parola di Dio, o da Uomo, che abbia potestà di legare, e d'obbligare gli altri a sar così. E'adunque la voce Greca prin cioè il detto, e per eccellenza quel, che per essere approvate da Dio, e da Superiori, o dal Popolo, non si dee, nè si può tralasciare. Reor viene dal Verbo Ebreo 15/17, che alcuna volta significa pensare, e nel partessee sorma Ratus attivo, e passivo, siccome

ficcome verbo Deponente, cioè chi ha pensato, e chi è stato pensato. Ma perchè le cose, che sono state pensate, & approvate, si deliberano, e sistanziano, efermano, di qui viene, che Ratus si prende per deliberato, per istanziato, e per fermato. E per lo contrario Irritus per non fermato, non deliberato, nè statuito, o almeno per rivocare indietro il deliberato, e per differmare il fermato, e così Irritare Verbo usato da alcuno per guastare quello, che è stato stabilito. Si dice ancora per questa ragione prorata portione, o parte, e per difetto pro rata semplicemente, per la parte stabilita, e ordinata a ciascuno; e Ratificare usato da alcuno per riconfermare le cose dette, & ordinate prima. Et apprello si dice Rano nome verbale per pensamento buono, e volgare Ragione; e 'l verbo Ragiocinor, che fignifica con ragione pensare a che che sia. Il che significa alcuna fiata ancora Ragionare in volgare, con tutto che comunemente significhi far parole, che sieno rego--late da ragione. Significa peníar con ragione in quel luogo del Boccaccio: -E non ce n' ba alcuna così fanciulla, che non possa ben conoscere, come le semmine sieno razionate insieme, e senza la providenza d'alcuno Vomo si sappiano. regolare. E in quel di Dante:

> Ma come tripartito si ragiona, Tacciolo, acciochè tu per te ne cerchi.

## Origine di Dum, e de' fuoi composti.

Me non è dubbio, che Dum non sia il Greco in au, lasciato O, 🕰 e congiunto ு, & வர் con la mutazione di T. in A.; niuna delle quali cose è nuova, e significa Quandocumque; Quandunque; in quel tempo che; in -quell'ora che; e significa tempo. E quantunque paja significare alcuna volta con--giugnimento, come in quello esempio di Sallustio: Neque id quibus modis assequeretur, dum sibi Regnum pararet, quicquam pensi habebat, ciod Acciocchè conquistasse a se il Regno; la cosa nondimeno non istà così; ma è da sporre Dum, purche in qualche tempo, & alla fine conquistasse il Regno; in guifa che è, per dirsi così, tempo potenziale, cioè nel quale l'azione dee avere effetto, o tardi, o per tempo. E sempre si pone con riguardo, cioà ricerca la dipendenza d'un'altro sentimento manisesto, & apparente, quando è posto da se, come expessabo, dum venias &c. Ma come è posto in compagnia, il ricerca alcuna volta tacito, e nascoso, & alcuna volta no . Non lo ricerca, quando à posto in compagnia delle negative Nec dum; Non dum, Hand dum veni, cioè non in qualunque tempo son venuto, cioè non sono ancora venuto. Parimente in compagnia di Du, come Dudum, non ricerca sentimento altro ne' manisesto, ne' apparente. Dudum veni. E perchèsignifica tempo prossimo passato, è da sapere, che Dudum è composto di se stesso, .o repetito Du, così bre aud bre aud; ma per la consonanza rea s' è lakiato il primo N, e s'è detto Dudum in luogo di Dundam. Si dice adun-1. 1 que

ane Dudam veni, cioè lo son venuto quando che si; il che valetanto quanto fe fi diceste: quantunque io non sia venuto, gran tempo è passaro, son nondimeno venuto, se ben non ha molto. Ma in compagnia di Ades, come Adefdam, d'Ace, d'Acite, Accdum, Acitedam ricerca un'altro fentimento nascoso, come in quello di Terenzio: Adesdum, pancis te rulo: è da supplire Ades dum vacut, o dum servi introdunt. E similmente quando si dice Aredum, come in quel di Quinciliano: Acedum si videtur extra portas profpicite, cicè Age dum vacat &c. Et Agitedum, è da supplire vacat, aliben o cofa fimile, come in quel di Livio: Apitedom, ite mecum. Ancora inerrann riceve supplimento di verbo, come dicendosi interdum curro, è de Inoplire Inter dum libet, aut vaoat, ourre. Ecci Dameanat, che significa Solamente, & è moko oscura la via da pervenire a questo significato, nè so se sarà possibile a ritrovare. Dumturut simplicemente parlando, e per se, significa Mentre che fa la stima, e pare che su trastazione preta da Doganiere, che non sa per lungo tempo per ispedire le mercananzie, volendole esaminare, & estimare; in guisa che della mercatanzia, di che si parta, e fola, non dovendo avere la compagnia dell'altre non così tofto da liberarsi dalle mani del Doganiere. Adunque dalla tardanza del tassatore dell' altre cose si dice alcuna cosa essere solitaria, & è da supplire Dam assimator taxat cetera. E forse non è male a dire, che, quando altri dice Dumtaxat, vuol significare, che ha per certe le cose, di che dice, e per esaminate; e n' avrebbe delle altre, le quali sono sotto il giudicio dello stimatore. Ancora si dice Bonicum, e Doner, le quali voci sono pure composte, da im wai as wai la prima, e da 🌬 🗪 za la seconda, in questa guisa : 👊 alla Dorica s' è detto de primamente, e perchè ficcome sui, e sui, così da' Latini momini a quella fimilitudine si dice en, in guisa che riuscì Demionne, e mutato I. in E. Donec, lasciato de nel sine. E per questa metiesma similiaudine di mui s' è detto non solamente di, come appare in Donicion, that s'è ancora detto At che significa lungamente, o dopo lungo tempo, And accompagnato con as è riuscito Denique, che significa dopo Trun sempo, o dla fine; dal qual Art in compagnia di Tam è riuscito Tamdem, che significa quello stesso. Ecci oltre a ciò Pridem pure rinscito dal predetto Ad, pospolto a Pri, e significa tempo prima passate, ma per lo più mu melte prima, in guila che pare, che v'abbia affai volte difetto di panlò, e fezielmente quando è congiunto con le negazioni. Neu pridem veni, cioè Nen paulo pridem veni. Ultimamente nella Lingua Latina si truova Element pure riuscito tale da Ato, de ai, che fignifica quello stesso, che fignifica Benique, e Tunden, siccome si vede chiaramente per la sua compolizione. Solamente è da por mente, che in composizione ha M in luogo di Na quali prima la voce avelle avuto fuo fine in Dema come farebbe per avventure in Tandene, e poi fosse flata ricomposta con eui, così: Tandene 🕶, & ukimamente lovato Tau folse reflato Demon.

Ori-

Origine di Brillare.

I Brillare, il qual verbo non mi fovien d'havere letto altrove che nella Nenzia di Luigi Pulci, dove se bene mi ricorda, dice: il cuer mi brilla, er aar che etti esca fueri, due possono estere l'origini oltra alla vostra. Perciorchè & da Pila Latino, che palla fignifica, onde ancora i nostri fanciulli. hanno pela, può discendere in questa guisa: Pila Pilula, & pilulare: dal qual verbo cacciato V, & ascostato l'L riesce Pillere. Ma come di plicare si fa brigare, così poi di pillare si fa brillare, che è sattellare come palla. Può ancora discendere da Pirle, che velubile buxum èchiamato da Vergilio, cosà detto dalla forma piramidale, formando da Pirulo Pirlo, & poi pirlare, il quale verbo accennate voi essere una cosa medesima con builare: di cha poco apprello parleremo: che poi riesce appo i Toscani in brillare, mutato a di luogo, come è di fua natura mutevole, che appo noi fi dice pur pirlare, della quale forma si veger non pure ha la nostra Lingua pirle, o brillare, ma anche birroui, & buroui, che V. si muta non in L. solamente, ma in V. ancora, che sono spine da tine, & da botti; & piretto, & pirettine per ingastadette; & pireni a Vineggia certe forcelle d'arjento o di ferro, che s'adoperanoa tavola. Sono ancora alcuni, li quali credono, che brillare venga da Pila, vaso da nettere il farro, & simili grani, nella guisa che dicemmo discendere da Pila Palla 1 & che fignifichi commoversi, & trafaltare a guifa de granelli, quando nella pila fi nettano. Ma noi non ci accordiamo con questi cotali i percioche fignifica in comun nostro uso brillare, quando viene di quindi nettare, percotendo le grana, & non faltare. Hora non mi metterò ad originare al prefene Pilafiri. & Pilieri nomi usati da Giovanni Villani, per fondamenti di ponti, & per piedistalli di Statue; ne parimente Pile, quando vafelli da oglio fignificano, o pur qualunque pentola; ne Brillo piccolo arbofcello, ande è prilleda; ne Brillo Beryllus gemma; che mi stimo la sea origine essere conosciutissima, Burlare per gittare il fuo smoderatamente usa Dante, onde è da sapere che her appo gli Hebrei fignifica pozza, falla, cava; lungo, donde fenza dubbio i Latini hanno presa la loro veragine, & il sno verare, & i nostri volgari barra per eave, & Danto Berrella, & Burrere: l'origini delle quali voci non comprefe il Landino, onde apcora in Berrella errò gravemente nel fignificato; & il Boccaccio Borrana, & il Pulcio nella Nenzia pure Burrone. Et quindà habbiamo il verbo Shorrare, che vocare fossa, & Borra significa, & per traslazione votare l'animo pieno d'ira, & sfogare: benchè, come poco apprello diremo, altrimenti ancora dir fi posta. Da Borrella habbiamo il verbo sburhave, ande shortare gli occhi, cacciare ali occhi infuori delle cave, & delle borrelle. Et quindi si comprende, che burtare sie cacciare nella borrelle, de giétare nella fossa; de ragionevolmente gli scialacquatori che sondono de biscareiano la toro facultate, sicome dice Dante, sono detti burlare, cioè come s'usa di dire, gittare il suo nel canale. Usano i Franceschi Brulanc R 2 per

per ardere, & brusciare, il quale verbo viene senza dubbio da vie traendolo dal diminutivo alla Latina quasi facesse purulo brulare. Sogliamo ancora dire buri lì, & fare una burita, le quali voci nascono da ob, & da orior, che oborier tanto vale quanto adorior. Dunque buri lì, significa'assali lì; & fare una burita fare un' assalto subito. Et chi sà che burasca appresso i marinai perquesto medesimo nascimento non significhi assalto subito di mal tempo, ancora che altri vogliono burasca discendere da Borea vento empetuoso, che Rovajo si chiama; onde medesimamente affermano venire Boria, quando fignifica Superbia, la quale altro non è, che vento, & Borioso superbo, & sborare a'vasi, sventare, & mandare fuori la boria, & la superbia ventosa. Lascio di parlare di Burro, che Dante disse nella Canz. Così nel mio parlar voglio effere afpro, in vece di bollo, bullio, mutati i dui II. in due vv. Trapasso Burre per bujo usato da noi, perchè non hanno queste voci da fare con questa quistione. Non posso dimenticare Burro contratto di buturro, poichà alcuno ha, che stima di quì esfersi tratto burlare, di cui si ragiona per voi, quasi da burro, & per diminuimento da burrulo burrulare & burlare, cioè unger di burro, poichè a Ferrara ancora nella Ducale Corte s'usa un proverbio nel vero assai plebeo, & unto & bisunto così fatto: Tu mi dai il buturro, cioè tu m'uccelli. Hor come che sia, io m'andava imaginando, che si come diciamo dar la baja, sar la baja presa la traslazione da cani per ispaventare, o per isvergognare con romore solo altrui, onde appo il Boceacio si trova abbajatori, per persone che vanamente parlino: così medesimamente dicessimo burlare, cioè sar paura o vergogna altrui col grido solo, presa la traslazione da' lupi, la cui voce è urlare, ululare, quasi che si dicesse obululare, cioè urlare addosso, nella guisa che mostrammo Burri, & Burrita, effere voci composte di ob & orior. Per la qual cosa ancora i fanciulli, che stanno a leggere, diconsi dare l'uno all'altro uno sborlotte a casa nostra, quando col dito posto in bocca fanno certo suono, che in vece d'explosione Latina s' usa. Et ne' giuochi delle nostre vegghie in certo ciancione si trovano urlatura burlatura: Et per colmo di questa investigazione è da sapere, che l'herba buglossa, che in volgare secondo Ambruogio Calepino, fe mi ridice il vero la memoria, che qui non ho Libri, corrottamente si chiama boragine, & da Pietro Crescenzo borrana per similitudine della sua ruvidezza, presta alla Lingua nostra alquanti vocaboli accostantisi ad alcune delle sopraposte voci, cioè burrazzo, burrazzino, burrazzetto asciugatoli ruvidi, & burrato da farina, & burratare, & burrattino, & burrata da far gonne per le nostre donne. Ma d'altra nazione è burrico, che veste spedita & corta, & atta, & faltare fignifica, & perciò salta in barca con altro nome si dinomina; perochè da vojivosto, & da vojimo scende quasi dicesse ballatesco vestire. Resta ch' io favelli di barro, della qual voce in poche parole mi delibererò, che se barro è colui, il quale per via torta & coperta, inganna altrui, chi puo dubitare, che non derivi da baria verbo Hebreo significante

chlicamente & tersamente sar male. Dal qual principio, perché significa ancora impedimento & traversa, scorre sharra, & imbarrare, & sharrare gli occhi, innanzi detto da Dante, cioè sospignergli oltre alle sharre, & agli impedimenti. Et perchè appresso gli Hebrei il detto verbo signissea ancora suggire; quindi è che diciamo sharrare, per andar velocemente via. Dal harre habbiamo il verbo abbarrare, & il nome harreria, dal quale & dalla quale Dio per sua benignità sempre ci guardi. Quindi viene varus, che signissea tortuosus, & recurvus, nel qual sentimento disse Ovidio nelle sue Transsormazioni varas manus, il che si sa molto bene alle mani di simili genti; & disse ancora Ennio obvarare consistis, per ingannare. Burrico da Birrum vile vestimentum alla Spagnuola diminutione &c.

#### Se su male scritto il verso del Petrarca Si ch'alla morte in un punto s'arriva.

P Arve a Claudio Tolomeo, che nelle Sestina del Petrarca Giovene Donna sotto un verde lauro quel verso. Si ch' alla morte in un punto s' arriva fosse male scritto, e che si dovesse scrivere così: Sì ch' alla morte in un punto s' ha riva, cioè babetur ripa per tre ragioni: E perchè la voce ultima del verso della Sestina dee esser Nome; e perchè dee esser di due sillabe; e perchè dee essere quella voce stessa in tutte le stanze della Sestina: là dove Arriva farebbe Verbo, e di tre fillabe, e voce diversa da quella, ch'è nelle altre Stanze. È così lasciò egli scritto di sua mano nelle margini di certo Petrarca con altre chiefe, le quali poi pervenute alle mani d'un Gior Batifta Castiglione Fiorentino, surono da lui satte stampare come sue sotto titolo di Sposizione di lugebi difficili del Petrarca, come abbiamo altrove detto. Ora ellendo capitata quella Sposizione in potere di Lodovico Dolce ; fenza perciò far menzione di Claudio Tolomeo, o di Gio: Batista Castiglione, riconosce il predetto verso male scritto per le tre sopradette ragionis e scostandosi un poco dall' interpretazione del Tolomeo in certa sua Gramatica dice doversi conciar così:

Sì ch' alla morte in un punto s' è a riva.

Il qual conciamento essendo suori di misura commendato da Pietro Gradonico, e da Domenico Veniero gentiluomini Viniziani in presenza di Lodovico Castelvetro, egli disse, che non era tanto da commendare, come essi si davano ad intendere. E brevemente avendo loro raccontato quello, che aveva scritto Claudio Tolomeo, e quello, in che da lui s'era partito Lodovico Dolce, mostrò come non conveniva alla randidezza del parlare del Petrarca Avensi riva alla morse, o Esservia riva alla morse, in luogo di dire s'arriva alla morse, come aveva scritto il Petrarca, siccome si vede per anti i testi a mano, & ancora per quelli, che sono giudicati essere scritti di sua mano, non ostante le tre sopradette ragioni. Concio sia cosa che Arnaldo

174 OPERE DEL CASTELVETRO

Arnaldo Daniello, che su secondo che si stima il primo ritrovmore della Sestina, di cui se ne truova una sola à nostri di, sacesse simili cosa è caltri Toscani sacessero il simile, sacome sece l' Autore della Sestina Amer mimena tal siata all'ombra, perciocchè avendosi proposto per Rima Pietra sece in procedendo Impietra, cioè trapassò da Nome a Verbo, da due sillaba a tre, e da una ad un'altra voce. Li quali Autori, e si quali esempi parvo al Petrarca di seguitare, siccome non se n'allontanò nella voce Terra in quella Sestina.

A qualunque animale alberga in terra, dicendo Ma io sarò sattenno, Cioè trapassando da nome di due fillabe a nome di tre.

Spofizione d'un verso del Petrarca.

IL Petrarca in tre luoghi fa menzione di Filomena

E l'ufigunol, che delcemente all'ombra

Tutte le notti si lamenta, e piagne &c.

D'amorosi peusieri il cuor n'ingombra &e.

E garrir Progne, e pianger Filomena &c.

Con la Sorella al sue dalse negezio.

E sono da notare due cose, l'una: che salla lamentare, e piangene tutte le norti all'ambra. Ma come si può sar ciò all'ombra la notte, non essendovi Sole, che possa sare embra per impedimento di corpo denso? A che si può rispondere, che di notte tempo il lume della Luna sa ombra; e parimente il lume di Lucisero, siccome mostra l'esperienza, e testimonia Plinio. Si può ancora dire, che l'ombra si prende per le frondi de gli alberi, cioè l'essetto per la cagione, poichè di giorno sanno embra. L'altra cosa, ch' è da notare, s' è, che sempre prende Fisomena in dimostrazione di distetto, e d'allegrezza; là dove gli Autori Latini la pongono per dimostrazione di tristezza, e di pianto, siccome sece Casulto servendo ad Ortalo.

Qualia sub deutis ramorum concinie umbris
absumpti fata gemens

E come Ovnidio (in libro de Confolatione ad Liviam.)

E Virgilio nel lib. 4. della Georg.

Ouelis popules marens Philomeno sub umbra
Amissos quevitur satus, quos durus arator
Observans vido implumes desraxis, at illa
Flet notiens, ramoque sedens miserabilo carmen
integrat, & mastis late loca questibus implet.

Et in possando non è da tacere, che non è vero quello, che dice Servie sponendo il bacgo di Virgilio, che Filomena sia posta per qualunque uccello.

selfo, cioè la spezie per lo genere; perciocche gli altri uccelli, a'quali sieno sevati gli soccilini, non si lamentano la notte; anzi si poteva biasimare Virgilio, che afferma il rusignuolo cantare la notte tutta, perche gli sieno stati tolti i figliuoli, conciosa cosa che canta così per natura, ancora che non gli sieno stati tolti. Vedi quello, che dice Plinio della natura di questo animaletto. Ora il Petrarca non seguì i Latini, ma i Provenzali Poeti, i quali per cosa di diletto prendono il canto del rusignuolo, siccome ancora sece il Boccaccio nella Novella della Caterina sigliuola di Mess. Lizio di Valbuona, e altrove.

# C Razio così ferive

Sed incitat me pectus, & mamme putres, Equina quales ubera.

E perché pare, che la ragione richiegga, che si dovesse dire qualia, e non quales, conciosia cosa che il Relativo dell' Antecedente si debba accostare al Sostantivo seguente, alcuni dicono, che per necessità del verso s'è detto quales in luogo di qualia; se altri dicono quales, supple habent ubera equina, idasi veneres equarum. Ora io non credo, che la necessità del verso abbia podestà di vompere la ragione così fatta d'accompagnare il Relativo dell' Antecedente col Sostantivo precedente; nè che ubera voglia dire il ventra, o si supplissa, o possa supplire in così fatte suogo habent. Ma per avventura qui non ha sconvenevolezza alcuna, nè si prende Ubera se non por quello, che significano, se noi ordiniamo il testo, come decessere ordinato, dicendo così: Sed mamma putres idest tales, quales mamma fante ubera equina, incicant me.

## Opposizione fatta ad Orazlo nella prima Pissola del 2. Libro.

Razio nella Pistola prima del secondo Libro dice, che Bacco, & Eroele non ebbero in vita onori divini in que' versi

Romulus, & Liber pater, & cum Castore Pollux
Post ingentia satta, Deorum in Templa recepti,
Dum terras, hominumque colunt genus, aspera bella
Componunt, agros assignant, oppida condunt,
Ploravere suis non respondere favorem
Speratum meritis. Diram qui contudit Mydram,
Notaque fatali portenta labore subrgit,
Comperit invidiam supremo sine domari.

E nondimeno quanto è a Bauco, Ovidio nel fine del Terzo Libro, e sel principio del Quarto delle fue Trasformazioni, tellimonia, che in vita chie gli aneri divini, e gli fi celebravano le Feste. E quanto ad Ercole Virgilio

136 Virgilio nel Lib. 8. dell' Encida afferma, che Evandro gli ordinò in vita gli onori divini. E questo medesimo dice Livio nel Lib. 1. dell' Edificamento della Città.

# Esaminazione della prima Ode d' Orazio.

F U proposta la prima Ode d'Orazio da esaminare, e su detto così: Se vero è quello, che dicopo i Maestri di Retorica, che vitiosum exardism eft, quod in plureis causas potest accomodari, quod vulgare dicieur, poiche questa Ode è in luogo di Proemio, e serve per Proemio, non sarà ella senza vizio. potendos la sua intenzione acconciare a qualunque altra arte, o studio, che altri dicesse di seguitare, non meno che alla vita d' Orazio, che dice di seguitare Poessa Lirica. Appresso non sarà ancora senza vizio, presupponendo che sia Proemio, se vizioso è quel Proemio, quo nibil minus adverfarius potest uti, quod commune appellatur; conciosia cosa che, quanto a ciò, esso Orazio costituendosi a se stesso avversario nella prima Sarira usi questo stesso Proemio, dicendo il contrario, cioè che niuno sicontenta della vita, o della forte sua. Ma se non vogliamo, che ciò sia vizio, come cose appertinente a Proemio, sarà vizio come contrarietà dell'Autore in un medesimo volume. Ancora non sarà libero da vizio, potendosi questo Proemio domandar separato, essendo separato quello, quod non ex ipsa causa dustum est, nec sicut aliquod membrum annexum orationi. Perciocche le vite. e gli studi de gli Uomini proposti per esempio da Orazio non sono se non pieni di fatica, e di pericoli; e per cofe più agevoli, e sicure non possono effere levati dall' animo di coloro, che gli seguitano. Ma lo studio d'Orazio è di natura molto diverso, perciocchè è dilettevolissimo, senza niuno affanno, o danno; nè si mostra, che abbia altro studio di maggior piacere, o guadagno da imprendere. Oltre a ciò non par, che fi confaccia il principio col fine dell'Ode. Nel principio Orazio appella Mecenate con questi - titoli

> Macenas atavis edite Regibus, O & prasidium, & dulce decus meum.

E nella fine dicc

Quod si me Lyricis vatibus inseris, Sublimi feriam sidera vertice.

Ma che ha da fare Nobiltà, Difensione, e Benevolenza, che sia in Mecenate verso Orazio, col giudicio, che si ricerca ch'egli possa stare a paragone de Poeti Lirici? Faceva di bisogno, per fare diritto giudicio di ciò, e dar la sentenza giusta, di dottrina, e d'animo lontano da ogni passione, dalla ' quale non può essere lontano, se è suo disensore, e benefattore. Non è da lasciar di dire, presupponendo essere vero quello, che dice Acrone, cioè che Palmaque nobilis s'intenda della vittoria, finita la guerra, e del trionfo,

che ciò sarebbe riputato superfluo, come detto di sotto un'altra volta in quelle parole Maltes cuffra juvant, delle quali il fine è la vittoria sperata, per la quale senza dubbio altri va al soldo. Ancora diremo, che Orazio pone in questa Ode alcune cose degne di poca maraviglia. E prima dise egli, che colui, che è chiameto dal favore del popolo al foppano Magistrato di Roma, non si lascerebbe indurre a diventar mercatante di mare. E qual maraviglia è questa? Poi dice, che colui, che raccoglià tutto il grano di Libia senza fatica, non si lascerebbe indurre a divenir mercarente di mare. E qual maraviglia è questa? Ancora dice, che un mercatante per ever rotto in mare, diventro povero, ritorna di nuovo in mare, nonifi contentando del campioello suo paterno. E qual maraviglia è questa? Elkimamente dice, che un cacciatore, sopravenuta la fera, che non'abbia prefe di giorno fiera niuna, non si ricorda di ritornare alla moglie, se i cani hanno trovata la traccia. E qual maraviglia è questa: Forse sarebbe maraviglia ragionevole, se la mattina innanzi di nel tempo del verno per andare a caccia si levasse dal lato alla sposa, siccome disse il Boccaccio: Voi dovete sapere, che questo uccello autro il tempo da dovere essere prestato da gli nomini al piacere m'ha telto; perciocchè siccome l'aurora suole apparire, cost Nicostrato s'è levato, e salita a cavallo col suo sparviere in mano, n'è andato alle piamure aperte a vederlo volare, & io qual voi mi vedete sola, e mal contenta nel letto mi son rimasa. Per giunta alle cose antidette è da dire, che pare che Orazio feenda, o non si muova, quando doveva innalzarsi, in quel luogo

Quod si me Erripis varibus inseris,

Sublimi feriam sidera versice.

Perciocche se egli aveva detto prima, che Mecenate lo giudicasse degno della compagnia de' Poeti Lirici.

Me dollarum bodera pramia froncium

Dis miscent Superis:

per l'approvamento di Mecenate non solamente si mescola co' Dii, ma non passa colla sommità della testa il Cielo, il che è meno assai. Ultimamente diciamo, che gran povertà di figure di parole si truova in questa Ode, riperendosi quattro volte una sola figura di parole per significare la piena soddisfazione dell'animo, cioè

Terrarum dominos evebis ad Deos.

Diis miscent Superis.

Nymphanumque leves cum Satyris chori

Secerment papulo.

Sublimi feriam sidera vertice:

essendo presa questa sigura dal luogo, cioè dal Ciclo, dove è la compiuta soddissazione dell'animo, e dalla compagnia de gli Dii.

2,

#### LUOGO DELLA TERZA EGLOGA DI VIRGILIO STOSTO.

NElla terza Egloga di Virgilio sono questi versi
O quoties, & qua nobis Galatea toquata est!

Partem aliquam venti divum referatis ad aures.

I quali sono stati male intest da gli spositori, quantunque al mio parere seno assai chiari. Il sentimento è tale: Si vanta il pastore, che Galatea da lui amata più volte gli ha promesso molto, se insieme si duole, che mainon gli abbia attenuta la promessa, pregando i venti, che portano tutte le promesse di lei in mare, e i giuramenti, rendendoglivani, che ne vogliano almeno portare una particella a gli orecchi degli Dei, acciocchè intendendo d'essere stati traposti per testimoni alle predette promesse, costringano Galatea ad osservarle. Il qual sentimento appare esser vero non solamente per le parole stesse dei due predetti versi, ma ancora per gli due versi seguenti, che contengono simile sentimento, cioè la speranza d'amare senza essetto. E contiene questo di più, che la speranza non procede da promesse false, ma da promesse fatte con intenzione d'osservarle.

Quid prodest, quod me ipso animo non spernis Amenta, si dum en sociarie apros, ego retia serva?

## Altro luogo dell' Egloga stessa dichiarate.

NEI fine dell'Egloga terza di Virgilio fono questi versi, che per avventura non sono intesi da ognuno, o almeno come a me pare, che si debbano intendere.

Non nostrum, inter vos tantas componere lites; Et vitula tu dignus, & bic, & quisquis amores Aut metuat dulces, aut experiatur amaros. Clandice jum rivos puerl, sat prata biberunt.

Primieramente il primo verso può ricevere tre intelletti, de'quali il primo è quello, che gli spositori producono in mezzo, farendo punto dopo il Wan, submudi vestumu est, sed nossum est, quaniam judices consideri sumus inter vos tantas componere lites. Il secondo può essere senza pinno tale: Non nostrum est, cioè Voi avere cantato con tanta uguaglianza, che non posso giudicare, e perciò Et vitula tu dignus, & bias e così sasciò di dar sentenza, come si soleva dire Non liquere, & stat ampliatio, reservandosi il giudicio ad altro tempo. E quindi avrebbe preso il Petratea il sine della sua Canzone

Ma più tempa bifogna a tenta litri.

Il terzo intelletto riesce assai acconcio, se altri legge il verso con la domanda:

manda: Or non perciene a mi dar seutena a? quati dica: Anzi sì, e non a voi. Ma se pertiene a noi, perchè volete mutare il pegnogià posto, e dice: Et Phyllida solus bubeso? Poscia seguita da sentenza: Et visula sa dignas, et bic. Et io appruovo più questo serzo inselletto, che i due primi, parendomi, che sia cost troppo ssorzata il valere sar punto dopo Non, e supplir tante cose. E similmente non mi soddissa molto, che Palemone, sotto la persona del quale digurato quel grande, scacuto Gramatico, e glorioso, consessi di non saper giudicare, giudicando tuttavia, e dando la sentenza, che sieno uguali in cantare, poichè ciasemo merita il premio. Appresso hanno alquanto d'oscurità quelle parole

Aut metuat dulges, aut experiatur anuros.

Ora per palesargii è da sapere, che Menulca si poteva dolere della sentenza data da Palemone, che sosse uguale a lui Dameta, e dire: Non era io da antiporre a lui, almeno perciocchè egli non è stimato dalla persone amates & io sono stimato, e molto più sono selice in amore, come appare: Asmini sesse offert, e Quid predest, e Tipllida amo, e Dulte satis humer. A che tacitamente rispondendo Palemone dice, che è degno del premio ugualmente così quelle appante, che gode, come quello, she è poco aggradito dalla persona amata; e rende ragione di ciò condire, che colui, che gode, non sente meno amatigli amori per la tema, che hà di continuo di perderghi, che si faccia colui, che pruova amore amaro, mentre trovando la sua Donna alura, e contraria alle sue voglie, ha speranza, che si debba mutare; e dice scherzando Amores amares. Ultimamente io non posso approvare, secondo che dicono gli spostori, che l'ultimo verso contenga allegoria, dicendosi che dicono gli spostori, che l'ultimo verso contenga allegoria, dicendosi che dicono gli spostori, che l'ultimo verso contenga allegoria, dicendosi che dicono gli spostori, che l'ultimo verso contenga allegoria, dicendosi che dicono gli spostori, che l'ultimo verso contenga allegoria, dicendosi

Cioè: Dameta, e Menalca, che sotto nome di fanciulli appella, nenvantate più, perciarchè io he ndiso affai de vostri canti, parendomi, che questa allegoria in questo luogo non abbia luogo, non essendovi ragione alcuna da inducerla. Ma è da dire, che essendo Palemone persona grave trà pastori, che egli non andava di sitto merigio per la contrada ozioso, e scioperato; ma andava co' suoi lavoratori per inacquare un prato, quando su chiamato ad esser giudice tra i due pastori cantanti. Ora egli non lasciò di fare, o di comandare a' suoi lavoratori quello, perchè era venuto; e, data la sensenza, parendogli che il prato sosse inacquato a sufficienza, si rivosge a' lavoratori, comandando loro che chiudano i ruscelli, che avevano aperti.

Opposizioni, che si possono fare alla terza Egloga di Virgilio.

Doiche ci samo abbattuti a sare alquante parele intorno ad un hiogo, & un'altro della terza Egloga di Virgilio, non sarà sorse male, che spieghiamo alcune opposizioni, che si possono sare alla predetta Egloga.

Digitized by Google

140

L'Ora la prima sarà così satta. E'cosa maniscita, che le Donne odiano gli Uomini &c. senza addurre in pruova di ciò Istorie, o Favole, come dell' odio di Giuno verso Ganimede, e delle Donne di Tracia verso Orseo. Ora Virgilio sa che Menalca sia di tal satta, come appare da molti versi &c. Se aduque tale era Menalca, come può Virgilio, servata la convenevalezza dell'odio comune delle Donne verso così satti Uomini, sare che Menalca sia cotanto amato, & onorato dalle Donne in que' versi?

Infelix a semper oves pecus: ipse Nearam.

& Dum sovet, as ne me sibi praserat ipse veretur &c.

Phyllida amo ante alias, nam me discedere slevit,

Et longum formose vale vale, inquit, Iola.

La feconda opposizione sarà, che essendo Menalca cotanto tenero amatore, come s' è veduto sella prima opposizione, deveva a buona ragione toccare a lui la cura di sar cauti i giovanetti del pericolo, nel quale si trevavano in que' versi

Qui legitis flores, & humi nascentia fraga,

Frigidus o pueri, sugite hine, latet anguis in herba.

e non a Dameta, che è sigurato amico delle donne, come appare in quelli versi Malo me Galatea &c., & in quelli Parta mea Veneri sun munera; & in quelli O quoties, & qua nobis; & in quelli Phyllida mitte mibi; & in quelli

Triste Impus stabulis &c.

E quindi si può ancora tirare la terza opposizione, che poichè Dameta amava così socosamente le Donne, ha assai mancato Virgilio, che non ha satto, che Dameta sacesse simile ammonizione a Ninse, o a Pastorelle, che cogliessero fraga, o siori per l'esempio samoso e divolgato d'Euridice punta nel tallone dalla biscia.

La quarta opposizione potrà esser cotale, che Dameta è introdotto per pecorajo in quelli versi Infelix o semper oves pecus &c., & in quelli Triste lupus stabulis &c. Ma perchè Virgilio non continua in questa Egloga l'ugualità della persona del pecorajo? attribuendogli contra ogni dovere la cura delle capre in que' versi

Tytire pascentes a slumine rejice capellas;

Ipse, ubi tempus erit, omnes in sonte lavabe.

L'a quindi può sermarsi ancora la quinta opposizione, che non ricordandosi Virgilio d'averlo satto prima, come ho detto, pecorajo, lo induce pastore di tori in quelli versi:

Ehen quam pingni macer est mihi taurus in agro! Idem amor exisium est pecori, pecorisque magistro.

ficcome ancora presuppone, che sosse guardiano di vacche in que versi

Ego hanc vitulam, ne forte recuses, Bis venit ad multirare, binos alit ubere setus, Depono

Digitized by Google

La sella opposizione serà, che Menalca in questa Egloga sta come caprajo, secome è cosa chiarissima in que' vers:

De grege non ausim quicquam deponere tecum;
Est mibi namque domi pater, est injusta noverca,
Bisque die numerant ambo pecus alter & bædos.

& in quelli

Dulce satis bumor, depulsis arbutus badis &c.

& in quelli

Qui Bavium non odit, amet tua carmina Mavi,

Sisque idem jungat vulpes, & mulgeat hircos.

e in quelli

Movimus & qui te transversa tuentibus hircis &c. Ma se, come dicemmo, vi sta come caprajo, come si tramuta tre volte in pecorajo in così picciolo spazio di tempo? che sono tre opposizioni, cioè sesta, settima, & ottava.

Prima dunque lasciata la persona del caprajo si veste quella del pecorajo

in que' versi

Parcite oves nimium procedere, non bene ripa Creditur: ipse aries esiam nunc vellera siccat.

Poi di nuovo in quegli altri

Cogite oves, pueri, si lac praceperie astas, Ut nuper, frustra, pressabimus ubera palmis.

Et ultimamente in quegli altri

His certe neque amor caussa est, vix offibus harent:

Nescio quis teneros oculus mibi sascinat agnos.

La nona opposizione sarà, che Dameta era guardiano mercenajo, e guardava le pecore altrui, cioè era poverissimo, consessandolo egli Resso:

M. Dic mibi, Dameta, cujum pecus? an Melibai?

D. Non, verum Aegonis; nuper mihi tradidit Aegon.

e in que' versi

Hic alienus eves custos bis mulget in hera.

e scusandosi esso per povertà non poter dare alla sua donna maggiori doni, dice:

Parta mea Veneri sunt munera, namque notavi

Ipse locum aerea quo congessere palumbes.

Era dunque guardiano di pecore altrui, e povero, e nondimeno ha una vitella da deporre per premio da giuocare a cantare, cioè da gittar via per ischerzo.

La decima opposizione sarà, che altri non comprende, come Mensica, che era figliuolo di samiglia, e che non ardiva a deporre in pegno, o in gaggio pure una capra, o capretto della greggia assidatagli dal padre, per la solen-

la solenne diligenza, che usava esso padre, e la matrigna in annoverar le capre, e i capretti due volte il giorno; s' induca a deporre una vacca di tanto prezzo, se è perciò verismile, che avesse vacca paterna, e spezialmente scusandosi, per più non potere in sar doni non maggiori all'oggetto da lui amato. Quod potsi GC.

L'undecima opposizione sarà, che non è cosa punto verisimile, che i due guardiani l'uno di pecore, e l'altro di capre, poichè l'uno e l'altro sosse signore della sua greggia, e padre di famiglia, sossero tanto scialacquatori del suo, e di così largo cuore, che in premio di canto volessono consumare una vacca di tanto valore. Il che appena il sarebbono due Signori richissimi, ma bastava da vantaggio il deporre l'uno un'agnesso, e l'altro un capretto, o ancora nulla, contentandosi dell'onor solo, siccome si contentarono Coridone, e Tirsi nell'Egloga settima.

La duodecima oppolizione sarà, che non istava bene, poichè era stato satto Menalca caprajo, che sosse presupposto essere vaccajo in que' versi

Numquam hodie effugies, veniam quocumque vocaris,

deponendo, come Dameta, una bella vacca.

La terzadecima opposizione sarà, che la risposta di Menalca in que' versi: Tum credo, quan me arbastum &c. non à a tempo per provare il disonesto patire, e semminile di Menalca. Dameta adduceva due argomenti, l'uno che conosceva il chi, e l'altro il dove; e Menalca risponde del quando. Faceva dunque di bisogno di rispondere del chi, o del dove, o dell'uno e dell'altro, e dire: Sì surono coloro, che ti videro sare il cotal missatto, e su ciò in quel Templo, del quale involasti le cose sacre, e simili cose.

La quartadecima opposizione sarà, che la risposta di Dameta in que versi Ant hic ad veteres sagas &c., non è a tempo; conciosia cosa che distrugga quella infamia, che intendeva di provare addosso a Menalca, e che era senza dubbio molto più grave, che non à questa: Novimus & qui te &c. Perciocchè dicendo, che conosce coloro, che hanno usato con lui, e l'Templo, dove usarono; e soggiungendo, che su allora quando Menalca ruppe l'arco, e le sactte a Dasni sotto i saggi vecchi : adunque con la sua confessione stessa ripruova quello, che aveva detto, non s'accordando nel luogo, nè nell'atto del tutto contrario a quello, che Dameta affermava essere stato satto a lui.

La decimaquinea opposizione sarà, che poichè era stato tanto il disprezzo di Menalca del canto di Dameta in que' versi

Cantando en illum? ane umquam tibi fiftula cera Juncta fuit? Non en in triviis indocte folebas Stridenti miserum stipula disperdere carmen?

E per confeguente molta la sicurtà di Menalca d'essere molto miglior cantore di lui, che non coveniva sare, che Menalca si desse poi a intendere, o almeno il mostrasse suori in parole a Dameta, che potesse avvenire, che

Digitized by Google

OPERE DEL CASTELPETRO 143 cantinado con lui fasse superato da Dameta. Si presuppone potere avvenira in que versi

De grege non ausim quicquam deponere secum;

Est. mibi namque domi pater &c.

perciocche, s'egli era sicuro della vittoria, non doveva temere, che il padre, e la matrigna con tutto il diligente raccontamento non sossero per ritrovare tutta la greggia intera, come gli era stata assidata.

La sestadecima opposizione sarà, che Virgilio sa, che questa tenzona di

questi due pastori su fatta di primavera in que' versi

Dicite, quandoquidem in molli confedimus herba,

Et nunc omnis ager, nunc omnis parturit arbos &c.

nella quale stagione non può Menalca con verità dire:

Quod potni, puero silvestri ex arbore letta

Aurea mala decem miss, cras altera mittam; non essendo in quella stagione le mele cotogne nè mature, nè da cogliere.

La settimadecima opposizione sarà, che essendo maggiore vantaggio tra coloro, che giuocano a cantare, di colui che prima propone, perciocchè ha il campo libero di dir quello, che più gli piace, e può essendo il primo eleggere le cose migliori, che non ha colui, che poi dice, essendo egli tenuto a secondare la proposta senza uscire de' termini prescritti, e convenendogli dire di quelle cose, che gli restano, qualunque elle si seno: non doveva toccar questo vantaggio a colui, che invita a contendere, ma a colui, che è invitato; perciocchè sempre il reo dee avere vantaggio, e non l'attore. Ma Dameta su lo 'nvitatore, dicendo:

Vis ergo inter nos quid possit uterque vicissim &c.

e Menalca lo 'nvitato

Nunquam hodie effugies veniam quocumque vocaris.

Perche Palemone male su da Virgilio introdotto a dire:

Incipe Dameta, tu deinde sequere Menalca.

La decimaettava opposizione sarà, che non si richiede alla condizione pastorale l'opinion di Giove, che di lui portano i Filososi, & Arato Uome dottrinato, la quale è rinchiusa in questi due versi

Ab Jove principium Musa, Jovis omnia plena,

Ille colit terras, illi mea carmina cura.

Ma se a niuno Pastore era poco richiesta ( e questa sarà la decimanoma opposizione ) si richiedeva meno a Dameta, il quale è presupposto essere tanto rozzo, & idiota, e ignorante, che ardisce Menalca a proponergli per dubbio da non sapere sciogliere questo:

Die quibus in ternis inseripti nomina Regumi-

Nascantur stores, & Phyllida solus habera.

il che era cose divolgata tra' pasturi della Religione Pagana.

- Le ventesima opposizione sarà, che o la chiaman delle Muse e superflut, se Gio-

se Giove riempie ogni cosa, e presta ajuto a fare i versi a Dameta, dicendo: Illi mea carmina cura. O non è vero, che Giove abbia cura de' suoi versi, se ha bisogno delle Muse.

E nota, che sotto lo scudo di questo esempia si potrebbe in certo modo coprire Annibal Caro dal colpo di Lodovico Castelvetro, che gli oppone

quasi simile errore.

La ventesimaprima opposizione sarà, che non sono da consondere le grazie attribuite dall' antiquità a gli Dii. Le consonde Virgilio, volendo, che Giove abbia la cura de' versi, la quale è cura propria, e particolare delle Muse, e d' Apollo, siccome è propria quella de' Terreni di Giove. Nel quale errore di consusson delle cure de gl'Iddii traboccò Virgilio non solamente in questo luogo, ma nel principio della Georgica, invocando in ajuto gl'Iddii, che sono sopraposti all' agricoltura, quando doveva invocare quelli, che sono sopraposti a sar versi, cioè, o le Muse, o Apollo, secome sece Esiodo, che scrivendo d'Agricoltura invocò le Muse.

La ventesima seconda opposizione sarà, che la risposta, che sa Menalca

in que' versi

Qui Bavium non odit, amet tua carmina Mavi Atque idem jungat vulpes, & mulgeat bircos, Non si consa punto con la proposta di Dameta

> Qui te Pollio amat, veniat, quo te quoque gaudet: Mella fluant illi, ferat & rubus asper amonum.

Ma per avventura sarebbe stata risposta consacevole, se avesse detto : chi odia Pollione, abbia ogni rea ventura.

La ventesimaterza opposizione sarà, che sa Menalca in que' versi:

Parcite oves nimium procedere; non bene ripæ Creditur: ipse aries etiam nunc vellera siceat; non si consa con la proposta di Dameta in que' versi:

Qui legitis flores, & humi nascentia fraga,

Perciocche quantunque l'ammonizione sia conforme, ha troppa dissimilitudine tra' fanciulli, e pecore, che vadano a rischio.

La ventesimaquarta opposizione sarà, che Virgilio sa, che Menalca argomenta disettuosamente, non rispondendo se non ad una cagione di poter gli agnelli divenire magri in que' versi

His cerse, neque amor caussa est, vix ossibus harent:

Nescio quis teneros aculas mihi sascinas agnos; essendone, o potendone esser dell'altre. Certa cosa è, che gli agnelli per la tenera età, quantuaque non sieno castrati, non divengono magri per cagion d'amore; ma possono ben divenire per mancamento di latte mater-no, o per lo pasco, o per lo caldo, o per avventura per altro. Perchè non si, conchiude, che se gli agnelli sono magri, poichè non sono magri per amore, sieno magri per malia, e fattura.

La ventesimaquinta opposizione sarà, che Virgilio sa dire a Dameta cosa, credendosi commendare, che è biasimata da ognuno, & acerbamente da Satirici:

> Pollio amat nostram, quamviš sit rustica, Musam: Pierides vitulam lettori pascite nostro.

Perciocché qual cosa è biasimevole tanto, o più, che pagare la gente, per chè legga i suoi versi? Dice Persio

> Scis comitem horridulum trita donare lacerna, Et verum, iniquis, amo &c.

Se Pollione ama i versi di Dameta, perchè meritano d'essere amati, non Dameta dee dare premio a Pollione, ma Pollione a Dameta; poich' egli è colui, che prende il diletto; e Dameta, che dura la fatica, e gli porge il diletto. Ma se non meritano d'essere letti, & amati, grande ingiuria si sa 2 Pollione a volerlo inducere per una vitella a dire la salsità, o a mostrare, che abbia poco giudicio, che lodi quello, che non è da lodare.

La ventesimasesta opposizione sarà, che Virgilio confonde di nuovo gli ufici de gl'Iddii, volendo, che le Muse sieno vaccaje, e pasturino le vacche,

e i tori in que' versi:

Pierides vitulam lettori pascite nostro.

Pollio & ipse facit nova carmina, pascite taurum; non essendo le Muse sopraposte a pasturare, o a fare ingrassar'armenti, ma a far buoni versi, per lo dono della qual grazia, coloro, che gli ascoltano, e ne prendono diletto, e coloro, che gli fanno, e n'acquistano grido, e fama, sono tenuti a render grazie alle Muse, & a sar loro sacrifici.

Perchè (e questa sarà la ventesima settima opposizione) Pollione doveva fagrificare una vacca, e un toro alle Mule; una vacca per lo diletto, che prendeva di leggere i versi di Dameta; un toro per gli nuovi versi, e non

mai più fatti così da niuno, se non da Menalca.

La ventefimaettava opposizione sarà, che non conveniva a Dameta pa-·store plebeo, e punto dall' acutezza de' motti di Menalca in luogo solitario, dove non erano genti, e spezialmente dove non erano donne, nè fanciulli, usar per onestà parole impersette; come non sece Teocrito in fimile caso. E se mi si dicesse, che Virgilio ha voluto aver riguardo al lettore, e come scusandolo dicono alcuni, tra' quali è Andrea Alciato, che fervivit scena: assai men male era non dire questo sentimento, e in suo luogo riporne un altro, che sosse stato biasimevole a Menalca, e non questo disonesto, poichè non giudicava, che fosse da dire, per riguardo del lettore nella maniera, che la idea dell' Egloga richiedeva che si dicesse. E infino a quì voglio, che basti aver detto delle opposizioni, che si potrebbono fare a questa Egloga. T

Digitized by Google

CHIQ.

CHIOSE NELLA TERZA EGLOGA DI VIRGILIO.

ORA resta, che veggiamo per bene intenderla alcune cosette non per avventura così distintamente vedute da gli altri.

Parcius ista viris tamen objicienda memento. Aveva Menalca rimproverato ad Egone, che Necra sosse, come le si partisse da lato, per chiamarlosi, & a Dameta, che mungeva se pecore a lui assidate. La onde nel numero del più dice Viris, nella virtù della qual voce è rinchiuso, che non istà bene ad uno esseminato, e pusillanimo ingiuriar due Uomini, e valenti. E con questa voce s'apre la via a dirgli la seguente villania per provargli la dilicatezza semminile; e ripruova ancora quello, che aveva detto, che Egone tenesse, che Neera antiponesse Menalca a lui, non essendo cosa verisimile, che Donna ami così satto Uomo, avendo per amante uno, che è veramente Uomo.

Transversa tuentibus bircis. In due modi si può intendere questo luogo.

O fi legge Hircis, o fi legge Hirquis; &c.

Quem me arbustum videre Myconis. Fidere può aver riguardo a Qui sopraposto Novimus & qui te. Et allora è di necessità intendere nel numero del più Novimus & eos, qui te & c. Ma può ancora avere riguardo ad Hircis; Et allora non sarà di necessità dire nel numero del più Novimus & eos qui; ma si potrà ancora dire Novimus & eum qui nel numero del meno.

Qua tu perverse Menalca. Qui ha disetto di molte parole, cioè: Le quali cosette, malvagio Menalca donasti a Dasni, sperando ch' egli sosse tanto

vile, & effeminato, che ti dovesse compiacere.

Et quem vidisti puera donata. Qui parimente ha difetto: E t'accorgesti, che gliese avevi donate, e che la speranza ti tornava vana, ti pentesti.

Quid demini faciant, audent quam talia fures? Menalca per queste parole presuppone, che l'arco, e le saette non sossero state donate da lui a Dasni; ma come per avventura prestatole gliele ritogliesse, e come sue le spezzasse, e come Signore del suo sacesse quello, che più gli piacesse. Ma, se tu Dameta avessi ritolta la roba tua, quando togliesti il becco di Damone, che surasti, che saresti? Perciocchè chi dee biassmare in altrui un distetto, ne dee essere lontano. E questo sentimento sarebbe molto diritto. Ora si possono intendere ancora altramente quelle parole Qua su perverse Menalca, e si può dire, che Menalca non donasse l'arco, e le saette a Dasni; nè sossero di Menalca, ma d'un' altro, che amava Dasni; e Menalca, che si credeva essere bello, desiderava che colui lo donasse a lui; & è da supplire, Qua su perverse Menalca cupiebas tibi donari. E perciò come tu le vedesti donate a Dasni, acceccato dall' invidia, e dal dolore, gliele rompesti. E questo intelletto più si consà con le parole.

Sed reddere posse negabat. Damone adunque non negava di volermi rendere il becco, che confessava esser mio; ma diceva, che non mel poteva rendere allora, trovando sue scuse: pogniamo che non voleva, che le capre restassero senza becco, infino a tanto che non n'avesse trovato un'altro, o

che mel pagherebbe. Can-

Cantando tu illum? aut umquam tibi fifula &c. E' da notare, che le Canzoni pastorali si cantavano a suono di Zampogna. Adunque si considera tre cose: la materia, o il verso, quando si legge; la voce, o il canto, col quale si canta; il verso, e'l suono accompagnante il canto: e di queste tre cose si poteva, e doveva dare sentenza. Ma noi, che leggiamo solamenta la materia, o il verso senza canto, e suono, non possiamo dare sentenza, se non d'una. Là onde altrove disse parlando di due cose:

Nec calamis solum aquiparas, sed voce magistrum.

Alter & bados. Adunque i capretti erano annoverati il diquattro volte, prima insieme con l'altre bestie due volte il di da ambedue, e poi separatamente dall' uno di loro due volte il di; & era ragionevole, che si tenesse ancora conto di loro separato dall'altre bestie, perciocchè più di leggieri si potevano dar via. Ma perchè pare, dove il Poeta pone pecus, & agni, come Et succus pecori, & lac subducitur agnis; o pecus & badi, come Depulsis arbutus hadis leuta salix sato pecori, che pecus s'intenda delle madri, come di più valuta, e perciò amenduni le numerano.

Ne quemquam voce lacessas. Non è da sporre voce, cioè col canto, come in quel luogo Nec calamis solum aquiparas, sed voce magistrum; ma voce, cioè con parele, e con grido vanaglorioso, con tutto che non sia da dannare del tutto la prima sposizione.

Ab Jove principium Musa. Questo argomento è comune, e si può acconciare a più cause: Giove riempie, & ha cura d'ogni cosa, ancora di quelle, che si fanno in terra; adunque riempie, & ha cura de' miei versi.

Et me Phoebus amat. La pruova seguente si può dirizzare a due sini: o che perciò Febo m' ama, perchè la riverenza mia verso lui così meritava, consacrando ad onor suo allori, e giacinti; o che perciò Febo m' ama, perciocchè si conosce dall' essetto, sacendo d' ogni tempo siorire appo me le sue piante; & allora si dee sporre Phoebus propter Phoebum, quasi dica: Concedendomi ciò Febo.

Notior ut canibus non sit jam Delia nostris. Qui possono essere due sentimenti. L'uno, che Aminta viene così spesso a me, che i miei cani lo conoscono, non meno che si facciano Delia; perciocchè quand'altri non è dimestico, non è conosciuto da' cani di casa, anzi gli s' avventano addosso, e gli abbajano. E risponde a quello, che Dameta aveva detto, che Galatea appena si lasciava vedere. L'altro sentimento è, che non pure è careggiata Delia da' nostri cani, e sono da quelli sattile vezzi, che io sia careggiato da Aminta. Delia si può prendere per Diana, Dea sopraposta alla caccia, la quale era conosciuta da' cani di Menalca, perciocchè andava spesso a caccia, come apparirà.

Quid prodest, quod me ipso animo non speruis, Amyuta, Si dum tu sellaris apres, ego retia serve?

si può prendere per una sanciulla di casa, conciosia cosa che i cani sac-T 2 ciano ciano molte carezze a' fanciulli, e gli conoscono più che gli altri per lo pane, che trovano loro in mano. Si può ancora intendere d' una amata, che avesse nome Delia. E nota, che prendendosi Delia per fanciulla, o per donna amata, ha scherzato col nome, e le ha aggiunta la conoscenza de' cani, perciocchè i cani sono consagrati a Delia Dea. Il che pare, che sia assai verissimile per la proposta di Dameta seguente, come si dirà.

Parta mea Veneri. Giulio Camillo Delminio soleva dire, che Virgilio aveva satto, che Dameta aveva nominata la donna amata per Venere, potendola nominare, o propriamente, o traslativamente, o per altra figura altramente, per lo dono, che le aveva trovato, che era di colombi, poichè i colombi sono uccelli consacrati a Venere Dea. Il che crediamo essere vero, poichè veggiamo, che Menalca ha nominata la sua donna Delia, volendole attribuire le carezze, e la notizia de' cani, come è stato detto.

Quod potui. Queste parole possono essere scusa, perchè non ha dato maggior dono, siccome è stato detto nelle opposizioni; ma possono ancora esser poste per abbassare, & avvilire il dono apparecchiato da Dameta alla sua donna, dicendo: Tu le doni quello, che non le puoi dare; ma io dono al mio vago quel, che posso dare, secondo il proverbio: Che più vale un tieni cieni, che cento piglia piglia; e più vale un picciolo uccello in pugno, che una

gru volante per lo Cielo.

Phyllida mitte mihi meus. Giulio Camillo Delminio foleva rendere accorta la gente, che Virgilio aveva fatto, che Dameta avesse cominciata la seconda, terza, e quarta voce di questo verso da M. Mitte mihi meus; e sa che Menalca nella risposta comincia parimente la seconda, terza, e quarta voce da A. Amo ante alias. Ora è da por mente, che Iola era marito di Filli, o almeno cosa simile. E pare, che alcune Corti d'Italia abbiano preso quindi il costume d' invitare alla festa, e al ballo le mogli de'suoi cittadini, e sudditi senza i mariti, nella guisa che sa qui Dameta Filli senza volervi il marito il di del suo natale; ma invita lui, quando si celebrerà la sefta della castità, della qual festa parla Tibullo nell' Elcg. 1. del 2. Libro. Mostra adunque Dameta d'essere assai nella grazia del marito, se gli può comandare, che gli mandi la moglie. Ma Menalca non mostra d'aver minore sicurtà col marito, poichè gli dice liberamente, che ama Filli sopra ogni altra donna, e ch'ella ha pianto per la fua partita, e gli racconta ancora le parole piene d'affezione amorosa, che gli disse nel partire, chiamandolo formoso.

Phyllida amo ante alias. Nam me discedere slevit,

Et longum formose vale vale inquit Iola.

Trifle lunus stabulis. Par che Virgilio abbia detto trifle riguardando a Lunus, quasi sia vira, cioè triflezza; siccome altrove è da credere, che riguardasse dicendo trifles que lunini. Ora sono tre le tristezze paragonate alla tristezza dello siegno d'Amarilli verso lui: Quella del lupo verso il bestiame, quella

quella della piova verso le biade, quella del vento verso gli alberi. Ma quella de' venti non è perpetua, perciocchè lo 'nverno, e quando ancora hanno frutti, e'l vento non è molto impetuoso, la sua tristezza non è molta. Perchè Menalca rispondendo ha lasciato di rispondere a quella con dolcezza contrapposta, divisa la dolcezza del bestiame in due, cioè in quella delle madri gravide, e de' cavretti. Ma dove Dameta diceva, che lo sdegno era a lui di tristezza, non negando, che ne potesse ricevere tristezza d'altronde, Menalca dice: Mihi solus Amyntas, negando di potere esser addolcito per altra via. Il rimanente è dichiarato di sopra nelle opposizioni, e in quello, che è stato detto prima.

#### LUOGO DELL' EGLOGA SESTA DI VIRGILIO SPOSTO COME SI DEE.

NElla sesta Egloga di Virgilio intitolata Sileno si leggono questi versi.

Quid loquar aut Scyllam Nisi quam fama sequuta est.

Candida succinstam latrantibus inguina Monstris

Dulichias vexasse rates, & gurgite in alto,

(Ab timidos nautas!) canibus lacerasse marinis.

Li quali versi, perciocche Scilla di Niso su trasformata in uccello, e non in sasso, o in mostro marino, hanno turbata assai la mente de gli spositoris e si sono indotti a dire, che, Virgilio per licenza Poetica ha posta una Istoria per un'altra, cioè Scilla figliuola di Niso in luogo di Scilla figliuola di Forco, alla quale avvennero le cose, che qui racconta Virgilio; e di questa Opinione sacemmo menzione essere Carlo Sigone da Modena. Altri, parendo loro che questa licenza sosse più tosto da pazzi, che da Poeti, hanno detto, che nel primo verso ha disetto d'un'altro Aut, e che si deo scrivere così:

Quid loquar ant Scyllam Nis, aut quam sama sequuta est &c. acciocchè si possa ancora intendere di quella Scilla, che sussigliuola di Forco. Ma gli uni, e gli altri, che hanno date queste soluzioni a questa dissicultà, sanno dissicultà per la loro ignoranza, dove non è. Non dice Virgilio, che Sileno narrasse, come Scilla figliuola di Niso sosse trassormata in mostro marino, e facesse que' danni à compagni d'Ulisse; ma dice, che narrò della Scilla di Niso quel, ch'è vero, cioè che su trassormata in uccello per tradimento usato al padre. Ma egli soggiugne di sua persona per riprovare la falsa sama sparsa di lei, che sosse stata trassormata in mostro marino, Quam sama sequuta est. E dicendo sama intende della Voce bugiarda, che non ha autore autorevole. Ora, che ciò sia, leggasi quello, ch' cgli dice in Ciri parlando pure di questa Voce bugiarda, la qual similmente così riprova in quel luogo, come in questo.

**I**mpia

Impia prodigiis ut quondam exterrui amplis Scylla, novosque avium sublimis in aére catus Viderit, & tenui conscendens sidera penna Caruleis sua testa super volitaverit alis, Hanc pro purpureo panam scelerata capillo Proque patris solvens excisa funditus urbe. Complures illam, & magni, Messala, Poetæ (Nam verum fateamur, amat Polyhymnia verum) Longe alia perhibent mutatam membra figura Scyllaum monstra in saxum conversa vocari: Illam esse arumnis quam sape legamus Ulissi Candida succinctam latrantibus inquina monstris Dulichias vexasse rates, & gurgite in alto Deprensos nautas canibus lacerasse marinis. Sed neque Mæonia hac patiuntur credere charta, Nec malus istorum dubiis erroribus auctor.

Ne dee parere altrui maraviglia, che Virgilio in questo luogo di sua perfona ripruovi l'opinione falsa, e sparsa dal vulgo; conciossa cosa che Pindaro altresì, se ben mi ricorda, faccia simile cosa nella prima Oda de gli Olimpici, parlando di Pelope. L'uno, e l'altro de' quali su seguito dal Petrarca in riprovare di sua persona l'opinione falsa di Didone, dicendo

nel trionfo della Castità.

E veggio ad un laccinol Giunone, e Dido, Ch' amor pio del suo sposo a morte spinse, Non quel d' Enea, com' è pubblico grido.

E ancora

Poi vidi fra le donne peregrine
Quella, che per lo suo diletto, e sido
Sposo, non per Enea, volse ire al sine.
Taccia il vulgo ignorante, io dico Dido,
Cui studio d' Onestate à morte spinse,
Non vano amor, com' è pubblico grido.

Ma poiché fi sa menzione di Scilla figliuola di Forco trasformata in stilo marino, non sarà male, che si dica, come o è mal puntato il verso, dove si sa menzione di lei nel Petrarca nel Trionso 2. d'Amore, o vi manca il legame E. Leggesi adunque così male.

Vidi il pianto d'Ageria in vece d'osse, Scilla indurarsi in pietra aspra, & alpestra, Che del mar Ciciliano insamia sosse.

e deesi legger così:

Vidi il pianto d'Ageria, in vece d'osse Scilla indurarsi in pietra &c. Vidi il pianto d'Ageria, e in vece d'osse Scilla indurarsi in pietra &c.

Ovvero

velendo

volendo il Petrarca dir quel, che disse Ovidio d' Eco: Osa ferunt lapidis traxisse siguram.

#### OPPOSIZIONI-FATTE ALLA SETTIMA EGLOGA DI VIRGILIO.

Poiche qua addietro s'è dichiarato un luogo male inteso dell'Egloga settima di Virgilio, non sarà se non bene dir certe altre cosette intorno alla predetta Egloga non per avventura così considerate da ognuno. E prima vi si faranno alcune opposizioni.

La prima opposizione sarà, che Melibeo è introdotto a sar questa narrazione, che occupa tutta l'Egloga, non essendovi persona, che nel domandi, o l'ascolti, non avendo egli grado di prolago, o di persona passio-

nata, che possa ragionare solo, o altra apparente scusa di farlo.

La seconda opposizione è, che sa Virgilio Melibeo trapassare da narrazione a rappresentativa, il che quando Platone ha voluto sare, s' è scusato dicendo Ne sapius inquam, & inquit interponeretur. E il simile ha satto Cicerone scrivendo, ancora che Cicerone non dovesse dire inquam, non ragionando egli nel ragionamento de Amicitia. Il che ancora su notato da Lorenzo Valla.

La terza opposizione sarà, che non è detto secondo il paese di Mantova:

Forte sub arguta consederat ilice Daphnis;

non essendo elci sul Mantovano.

La quarta opposizione sarà pur per cagione del paese, che dice Heic arguta sacra pendebit sistula pinu.

non nascendo pini sul Mantovano.

La quinta opposizione sarà per non dissimile cagione dalle due prossime soprascritte, che dice:

Stant & juniperi, & castanea hirsuta;

non nascendo castagni in sul Mantovano:

La sesta opposizione sarà pure dal costume del paese, che dice:

Compulerantque greges Corrdon, & Thyrsis in unum,

Thyrsis over, Corydon distentas latte capellas

perciocchè in sul Mantovano non si pasturano greggie di capre.

La settima opposizione sarà, che dice:

Ambo florentes atatibus, Arcades ambo.

e induce pastori d'Arcadia abitare in sul Mantovano, che è cosa tanto poco verisimile, e nuova. E non dice, come sieno trasportati di così lontano paese in sul Mantovano, e come abbiano essendo giovanetti appresa la Lingua Latina, sicchè potessono sprovedutamente sar versi.

L'ottava opposizione sarà, che dice:

Et cantare pares, & respondere parati: contradicendo a questo nel fine dell' Egloga, quando dice: Hac memini & viltum frustra contendere Thyrsim. Come dunque erano pari?

La nona opposizione, sarà, che si sa menzione nel raccontar le condizioni de' pastori, che l'uno sosse pecorajo, e l'altre caprajo, cioè delle

g reggie

152 OPERE DEL CASTELVETRO

greggie delle pecore, e delle capre; e nondimeno ciò non serve punto al canto de' pastori, anzi rivolgono il parlare ad altro bestiame.

Quum primum pasti repetent prasepia tauri &c. Ite domum pasti, si quis pudor, ite juvenci.

La decima opposizione sarà, che dice:

Heic mibi dum teneras desendo a frigore myrtos, non apparendo, che sosse stagione fredda, anzi caldo, e grande, poiche Dasni, e Coridone, e Tirsi si riducevano all'ombra d'un'elce con le greggie, & appare in que' versi Muscosi sontes & c. & in quegli altri Aret ager & c.

L'undecima opposizione sarà che dice:

Huc ades, o Melibae: caper tibi salvus, & hedi, non avendo nondimeno detto di sopra, che avelle smarrito se non il capro, o il becco. Vir gregis ipse caper deerraverat.

La duodecima opposizione sarà, che dice:

Et si quid cessare potes, requiesce sub umbra; Huc ipsi potum venient per prata juvenci, Heic viridis tenera pratexit arundine ripas Mintius, eque sacra resonant examina quercu.

cioè dice tutte quelle ragioni, per le quali Melibeo non restò; e tace quella, per la quale restò, cioè la tenzone de due pastori sutura, che lo ritenne.

La terzadecima opposizione sarà, che dice:

Quid facerem? neque ego Alcippum, neque Phyllida habebam, Depulsos a laste domi qua clauderet agnos; perciocchè non bastava a dir questo, ma bisognava dire, che sossemalate al mercato, o altrove per alcuna faccenda donnesca.

La quartadecima opposizione sarà, che dice.

Et certamen erat Corydon cum Thyrside magnum; e nondimeno non pone l'origine di quella tenzone; e dee parere maraviglia, perciocchè in tutte l'Egloghe, nelle quali Virgilio induce tenzoni di pastori cantanti, anzi semplicemente pastori cantanti, pone l'origine della tenzone, o del cantare, se non in questa tenzone, e nell'incantatoja: le quali tenzoni nondimeno sono le più samose.

La quintadecima opposizione sarà, che dice Alternos Musa meminisse volebant.

ora dove erano le Muse, che comandassero, che si cantasse a questa guisa? E perchè volevano, che si cantasse più a questa guisa, che ad un' altra?

La Sestadecima opposizione sarà, che dice: Aut si non possumus omnes; perciocchè questo modo di parlare non è a tempo; poichèse tutti potessono sar versi, quali sa Codro, e le Muse permettessero ciò a tutti, non era cosa da desiderare, siccome comune; anzi doveva dire: Ma se nol possono, se non pochi, tra' quali non capisco io &c.

La fettimadecima sarà, che dice: Aut si ultra placitum laudarit; perciocchè non ha diviso bene dicendo: Coronate il Poeta, acciocchè Codro abbia invidia. Della quale invidia possono nascere due essetti: o che sarà tanta,

Digitized by Google

che ne scoppiera; o se non sara tanta, the l'uccida, cerchera per vie segrete di nuocere, perciocche per aperte, e per sorza non è da tanto, che ardisca a nuocere. Adunque dovea dire: Coronate il Poeta in segno di vittoria d'edere, acciocche Codro scoppi d'invidia, e se non iscoppiasse, aggiungete alla corona il buccaro, acciocche con incanto non gli nuocia.

La decima ottava opposizione sarà, che dice:

Nunc te marmoreum pro tempore secimus; at tu,

Si foetura gregem suppleverit, aureus esto;

perciocche non si conviene a Priapo Dio de gli orti statua di marmo, o d' oro, ma di legno, come appare per le scritture de gl'antichi.

La decima nona opposizione sarà, che dice: Nos te marmoreum pro tempore sessimus. La rendita d'un' orto non comporta, che si saccia una statua di marmo al Dio Priapo; e meno la secondità della greggia, che gli si saccia una statua d'oro.

La ventesima opposizione sarà, che dice: Aut numerum lupus, perchè v'ha disetto di pecore, le quali di leggieri non si possono intendere; perciocchè la comperazione è sondata sopra le cose offendenti, e resistenti, come il suoco, e'l freddo, il siume, e le ripe; ma il lupo non truova resistenza nelle pecore.

La ventesima prima opposizione sarà, che dice:

Strata jacent passim sua quaque sub arbore poma.

Omnia nunc rident.

perciocche non pare, che si sia dimostrato bene il riso di tutte le cose; se da gli alberi sono caduti i frutti. Ma gli alberi si dicono ridere, quando hanno i loro frutti.

La ventesima seconda opposizione, sarà che dice

Supius at si me Lycida formose revisas,

perciocche l'avversario non aveva fatti, ne sopraposti prossimamente versi di Filli ad alberi, ma d'albero amato da Filli ad asseri amati da Dei. Il che doveva ancora far Tirsi, non d'un'albero, o di Licida vegnente a lust ad altri alberi stanti in orto, o altrove; ma doveva fare, de gli Dei stanti appresso ad alcuno, o alcune, prendere più bellezza, o dignità, se voleva dire; che Licida vegnente a lui prendesse maggioranza.

E nota, che quindi nasce la ventesima terza opposizione, che vuole, che la persona amata riceva maggioranza dall' amante, concio sia cosa che l'amante voglia sempre essere minore dell'amato.

La ventesma quarta opposizione sarà, che dice:

Mac memini, & villum frustra &c.

perciocche non pone, come il pastor Coridone restasse di cantare, non essendogli comandato da Giudice, che non procedesse più avanti, o impedito da altro.

La ventesima quinta opposizione sarà, che dice i Er villus frustra consendere Thyesim; non dicendo le cagioni, perchè sosse da riputar vinto. V DOMAN-

T.

P Rima adunque si domanda, per qual cagione nell' Egloga quinta Virgilio faccia menzione della terza Egloga, e della seconda, e della quinta in questi versi:

Hac te nos fragili donavimus ante cicusa; Mac nos formosum Corydon ardebat, Alexim, Hac cadem docuit cujum pecus an Melibai.

tralasciando la prima, e la querta. Ora è da rispondere, che sono da confiderare attentamente due voci poste nel primo de soprascritti versi, cioè cicuta fragili; perciocchè la voce cicuta presuppone, che la materia, dimagstrata per quella, sa di suono, e di canto: del qual saono, e canto non è composta la prima Egloga, contenendovisi solamente ragionamenti puri, e famigliari de pastori. E la voce fragili presuppone, che la materia dimostrata per quella sia umile, e pastorale, dalla qual materia umile e pastorale è molto lontana l'Egloga quarta, contenendovisi più tosto materia Reale, e più atta alla tromba, che alla sampogna. Perchè con gran ragione non si sa menzione nè della prima, nè della quarta Egloga; secome dall'altra parte non senza ragione si riposero sotto cicuta fragili la seconda, la terza, e la quinta Egloga, nelle quali tutte sono canto, e suono pastorale.

Si domanda ancora, perchè Virgilio nel fine de' libri dell'agricoltura dice:

Carmina qua lusi pastorum, andaxque juventa, Tytire tu patula recubans sub tegmine fazi.

Ora non sarebbe per avventura male rispondere, che ha con queste parole distinte le sue Egloghe in due parti; cioè in quelle, che contengono canto, e suono di pastori, e in quelle, che contengono cose maggiori, che di pastori; e che abbia comprese quelle, che contengono suono, e canto di pastori sotto queste parole Carmina qui lusi pastorum; e quelle, che contengono ragionamenti di cose maggiori, che di pastori, sotto quelle parole Audaxame inventa Titrre tu patula recubans sub tegmine sagi, ponendo la prima Egloga non per esempio di materia Pastorale, ma per esempio di materia maggiore, che si convenga a' pastori; e che di ciò si scusi, dandone la colpa alla gioventù, che sa altrui ardito, e induce a sar cosa, che non ista bene, conciosacosa che non si potesse denominare audax per iscrivere materia pastorale, quantunque sosse giovane, se non v' avese mescolata materia Reale, che era da trattare in età più grave,

Si domanda oltre a ciò, perchè Virgilio dicesse nell'Egloga prima

Sylvestrem temi Musau meditarit avena, trattandosi in quella Egloga d'Augusto, e di materia Reale, E nella sessa Agressem temi meditahar arunding Musam,

trath

tri

trattandosi in quella Eglogà canto di Sileno contenente con naturali, e istorie lontane dalla notizia pastorale. È perchè nel Libro primo dell' Eneida

Ille ego qui quondam gracili modulatus avena Carmen. & egressus situs &c.

non essendo vero, che nell'Egloghe sue sieno versi composti con istile soctile, ma alto molti di quelli, fecondo che la materia Reale richiede. Ora è da dire, che nella prima, e nella festa Egloga quantunque le materie principali sieno o Reali, o Naturali, o Cittudinosche, nondimeno perchè hanno mescolate le persone de' pastori, per cagione de' quali sono introdutte, per ragione del mescolamento si dicono essere di stile pastorale; e che nel principio dell' Eneida tutti i versi dell' Egloghe si domandano stile umile, perchè per lo più è tale. E in tutti questi luoghi si ssorzò Virgilio di dare ad intendere al Lettore, che fosse tale, volendo mostrare, che fosse da basse montato per gradi ad alto, secondo che pareva che richiedesse l'età sua montante, e le materie. Ma è da por mente, che Virgilio nel principió dell' Eneida riguardò a trè cose, alle aunh ancora riguardò nel titolo della sua sepoltura, quando disse: cecini pascua, rura, duces; perciocchè disse Sylvas, Arva; & Arma horrentia Martis. Il quale riguardo nondimeno non è uguale, conciosa cosa che cantasse i pastori, o le selve, se non in quanto canto i ragionamenti ozioli de' pastori per passare il tempo, mentre pasturavano le bestie. Ma non cantò già i ragionamenti oziosi de gli aratori de'campi, o de' potatori delle viti. Anzi sotto il canto de' campi comprende gl' insegnamenti, e la cura, che si dee tenere in coltivare i campi, e in fargli fruttificare; e non solamente i campi, ma le bestie ancora, e come si deono pasturare, e che appartiene all'agricoltura. E quando ragiona di Capitani, o dell'arme di Marte, non ne ragiona miga, o canta, come aveva fatto de' paschi, o delle selve, nè come avea satto de' campi; e dell' altre parti dell' agricoltura; perciocchè non insegna come si debbano trattar le armi, e quale usicio sia quello de' Capitani per vincere le guerre, ma narra una particolare azione d'Enea, di cui una parte si consuma in guerra. Ultimamente è da notare, che Virgilio induce pastori a cantare con proposte, e risposte con pari numeri di versi nella terza Egloga, dove due versi proposti hanno altri due per risposta, e nella quinta, dove XXV. versi proposti hanno altri XXV. per risposta, e nella settima dove quattro versi proposti hanno altri quattro per risposta, e nella nona, dove tre versi proposti hanno tre altri per risposta, e quattro proposti hanno altri quattro per risposta. Ma nondimeno nell'ottava versi XLV. proposti hanno XLVI. per risposta: il che non so, se sia stato consiglio, o errore di numerare. Ma s'è stato configlio, non riconosco la cagione del configlio.

**V** 2

OPPO-

J. L.

# OPPOSIZIONE FATTA A VIRGILIO NEL LIB. 6. DELL'ENEIDA.

E Da notare per quel, che dice Virgilio nel sesso libro dell'Eneida Corpera viva nefas Sergia vestare carina, Nec vero Alcidem, nec sum latatus euntem Accepisse lacu, nec Thesea, Pirithoumque.

che Eustachio nel lib. K. 2005. 1666. 34. vi et mi &c. dice che per sicurtà di ragione è detto questo. Perciocchè ancora che alcuni sieno andati allo Inserno, come Ercole, Teseo, e Peritoo, niuno nondimeno v'andò con nave nera, conciosia cosa che il passeggier Caronte, e la navicella sua sieno così savolosamente trovate da que', che dopo Omero sono stati. Perchè il Poeta significa ciò come cosa molto strana. Virgilio adunque ha seguitati que' che sono stati dopo Omero; ma quanto bene in sare, che Ercole, Teseo, Piritoo, & Enea vadano allo inserno in sulla navicella di Caronte i quali surono avanti Omero, veggaselo egli.

Mov

D'Ante nel cap. 1. dello 'nferno induce Virgilio a parlar di se stesso in questa guisa.

Nacqui sub Julio, ancorche sosse tardi, E visse a Roma sotto il buono Augusto Al tempo de gli Dei salsi, e bugiardi.

Ne' quai versi s'è commesso prima questo errore, che Virgilio dice d' esser nato sotto Giulio Cesare, e tardi, non essendo vero, ch' egli nascesse sotto Giulio Cesare, ma prima, nel tempo, che Roma era libera, e viveva a comune, cioè l'Anno dall' edificamento di Roma 683., essendo Consoli Gn. Pompeo Magno, e M. Licinio Grasso la prima volta, secondo ehe testimonia Donato nella vita sua. Appresso è commesso un' altro errores perciocchè si dice, che Virgilio visse sotto il buono Augusto, siccome è vero, perciocch' egli morì l'anno 734. dall'edificamento di Roma, essendo Consoli C. Senzio, e Q. Lucrezio, secondo che testimonia Euschio, o secondo che si truova scritto nella vita di Donato, Gn. Plauzio in luogo di C. Senzio, benchè io stimi errore nella scrittura della predetta vita, che su l'anno quartodecimo, da che Augusto era succeduto a Giulio Cesare. Ma se morì nel quartodecimo anno dello imperio d'Augusto, come poi sa dire a lui medesimo nel cap. 9, pur dell' Insi

Pero è, ch' altra fiata quaggiù fui
Conginrato da quella Eriton cruda,
Che richiamava l'ombre a' corpi sui.
Di poco era di me la carne nuda,
Ch' ella mi sè entrar dentro a quel muro,
Per trarne un spirto del cerchio di Giuda.

Poichè Ericto, della quale sa menzione nel predetto Capitolo, su al tempo della battaglia, che su tra Cesare, e Pompeo in Farsaglia, e congiurando sivocò uno spirito al corpo suo per dar risposta al sigliuolo di Pompeo, che voleva saper l'avvenimento della guerra, siccome racconta Lucano. Il che su prima che Ottaviano sosse Imperatore, non che morto Virgilio.

## DEL PRIMO CANTO DEL PURGATORIO

Per correr miglior' acqua & c. Si domanda, se la materia, che s'ha da trattare in questa Cantica sia più agevole da mettere in verso, che quella della prima Cantica. E si risponde, che per le parole di Dante medesimo, il quale chiama questa migliore acqua, e quella mare sì crudele, è più agevole. Ma come è, che nel passare il mare crudele, presupponga Dante di non aver' usate vele, e le voglia usare in correre acqua migliore? Appresso perchè chiama in ajuto le Muse in materia agevole a trattarsi contra l'insegnamento comune, che non si dee ricorrere a loro, se non in necessità

PCL

per chiamarle in ajuto a comporre versi? Rispondi, che Dante non ha presupposto di non avere usate le vele nel passar' il mare crudele, con tutto che dica quì, che alzi le vele per correre migliot'acque, che non è altro che dire, che è giunto a materia da trattare più piacevole. Nè chiama de Muse perchè la materia il meriti per la sua difficultà, ma perchè egli ha consumate le sorze sue, e 'l savore prestatoghi dalle Muse, nella materia passata, in guisa che tutto che la materia sia assat agevole, non è perciò per

la stanchezza atto a trattarla senza l'ajuto loro.

Ancora si domanda, perchè questa materia sia più agevole da trattare, che la passata. Di vero altro non si può rispondere, se non che quella era di maggiori pene, cioè Insernali, e questa di minori, cioè purgative. Ma l'agevolezza del trattar la materia, e del comprendersi in versi non si considera per le cose, che ossendono più, o meno, ma per le cose, che sono più, o meno ustate a gli uomini comuni, o più comprendevoli, o meno da loro. Là onde l'Arti, e le Scienze sono più difficili da scriversi, perciocchè più si scostano dall'intelletto popolare, che non sano le Istorie, e le Favole. Perchè non è detto, se non meno che propriamente, che la materia della presente Cantica sia migliore, che la passata, quanto è alla scrivere, non essendo l'una più vicina, o più lontana dalla conoscenza pepolaresca. Anzi questa è peggiore, perciocchè in essa si trattano questioni più sottili.

Ma qui la morta Poesia &c. Non è da dir morta, perchè abbia rispetto al suo tempo, nel quale non viveva la Poesia; ma ha rispetto alla stanchezza presa in comporre XXXIV. Canti dell' Inserno, dove ha consumati gli

spiriti spiratigli dalle Muse. Il che significa per la morta Poesia.

Le colpo tal, che desperar perdono. Tale, dice, su il canto delle Muse, quando tenzonarono con le Piche figlivole di P...., e di tanto avanzò quello delle Piche, che esse Piche non giudicar trovare perdono del loro ardire d'aver voluto tenzonare di canto con le Muse. Se non vi sosse suno molta disserenza, quantunque sossero state superate, potevano sperare, che la gente avesse perdonato loro questo fallo, poichè avevano, onde porsi a tenzone. Ma è da por mente, che Ovidio nelle Metamors, nel sine del V. Lib. dice il contrario; perciocchè esse non riconobbero il canto delle Muse per migliore del loro, anzi risiutaro la sentenza delle Ninse, e dissero villania alle Muse. Perchè siegnate le Muse le convertirono in gazze.

Fuorch' alla prima gente. Intende de' primi parenti Adam, & Eva, che furono posti nel Paradiso terrestre, che è nell' altro Emisperio. E con

Dante non riceve gli Antipodi.

Lunga la barba &c. Dal lib. 2. di Lucano
Ille nec horrificam fancto dimovis ab era
Cafariem, duroque admist gaudia vulcu.
Ut primum tolli feralia Viderat arma,
Intonfos rigidam in frontem descendere canos
Passus erat, mastamque genis incresere barbam:

Digitized by Google

Chi

Chi sete voi éra. Prima si domanda, come Carone sapelle, che Dante, e Virgilio venissono d' Inserno? Perchè non si poteva più tosto immaginare, che venissero dal Mondo, menati quivi dall' Angelo di verso il Tevere? Poi si domanda, poichè le quattro stelle rendevano il luogo lumiboso, perchè Catone non s' avvide ad alcuna cosa, o atto, che Dante sosse vivo, e non le reputasse morto? Ancora si domanda, se Virgilio è dannato, o nò. Mas'è dannato, perchè il niega egli dicendo: E Minos me non lega, quasichè la legge, di che parla Catone essere stata satta, quand'egli si parti del luogo, dove è Marzia, non costringa così Virgilio, come Marzia, e gli altri. Appresso si domanda, qual balla abbia Catone nel Purgatorio, poichè si vede, che gli spiriti, che vengono a purgassi, non vi vanno dinanzi; ma egli usa autorità, o imperio, o esaminazione verso, o sopra loro.

Che contra il cieco siume. Per lo quale erano, uscito dell'Inserno, andando contra al corso suo. Questo siume non ha nome, e scendendo al centro non

opera nulla, se non che serve all' uscita della porta dell' Inserno.

Di là dal mal fiume. Intende Acheronte.

Di quella legge &c. Morto Cristo, e risuscitato, surono tratti i Padri del Limbo, e Catone, e constituito il Purgatorio, & ordinato, che non s'avesse più affezione a que', che erano sospesi nel Limbo, siccome a' dannati; e perciò Catone non cura più Marzia.

Venite alle mie groete. Presuppone, che Catone avesse quivi stanza.

D'un Giunco schiesto. Significa la simplicità, perchè il giunco non ha nodo si e i nodi significano la frode, come s'è veduto nella cintura, o corda annodata, che gettò Virgilio nel Burrato di Gerione.

Così sparì. Cioè si ritrasse nella sua stanza subitamente.

Dove la rugiada pugna col Sole. Ancora non era uscito il Sole suori dell'orizonte, come dunque poteva la rugiada pugnare col Sole? Appresso se la rugiada pugnava col Sole, come poteva essere in parte, ove adorezza? Ustimamente se il luogo era piano, e senza piante, non poteva la rugiada essere in parte, ove adorezza. Alle quali tre questioni si può rispondere così: Che Dante, e Virgilio erano giunti in luogo dove era l'erba solta, e conservante la rugiada, ancora quando il Sole è uscito nell' Emisperio, e dove adorezza per l'ombra del Monte, avvegnacchè quivi, non adorezza per l'ombra delle piante.

## DEL CANTO SECONDO DEL PURGATORIO.

IV era il Sole &c. Cioè si faceva giorno nell' Emisperio de gli Antipodi; e quindi si coglie, ch' egli aveva opinione, che Gerusalemme sosse situata nel mezzo diritto del Mondo nostro abitato.

Es ecco qual su. A me pare, che su abbia rispetto a Giù, cioè all' Emisperio de gli Antipodi. Ma sarebbe meglio leggere sorpreso dal massino, come hanno alcuni testi.

Giù nel ponente. Perciocché se si trovasse verso Oriente per la venuta dei Sole, non avrebbe tanto rossore.

Si aucer lo veggia. Desidera d'andar morto nel Purgatorio per essere sicuro

della vita eterna. Adunque così qui lo veggia, poiche sarò morto.

Per domandare il Duca mio. Indarno avrebbe Dante domandato Virgilio, che eosa fossero i Bianchi, poiche nol sapeva, secome dimostra chiaramente.

Lo mio maestro ancor non sece motto, Mentre che i primi Bianchi aperser l'ali, Allorche ben conobbe il galeotto

Gridd &c.

Tal che parea beato per iscritto. Modo proverbiale. Parea che l'Angelo fosse beato in guisa, che non potesse perdere la beatitudine, nè quella gsi potesse essertiolta, poichè glien'era stato satto stromento da Dio.

Si fur di me accorti per lo spirare. Vedi, se è cosa verisimile, che essendo l'aer temperato, e non freddo, e levato il Sole, che altri vegga il siato di persona, il quale non si suole vedere, se non d'inverno, quando l'aere è

großo.

Di maraviglia credo mi dipinfe. Io non veggo, perchè Dante si dovesse dipingere di maraviglia, perchè non potesse abbracciare l'anima d'un morto. Rispondi: In Inserno aveva veduto, e provato il constario, prendendo i capelli di Bocca Abbati, & essendo stato posto nel pozzo da Anteo, e portuto in groppa di Gerione, e da Nesso Centauro, in guisa che si doveva poter maravigliare di ciò, come di cosa nuova. Ma è contrario questo, è quello, che si dice 14.6.2.

---- e ponevam le piante

Sopra lor vanità, che par persona.
e nel Purgatorio stesso 95. 6. 24. parlando di Sordello, e di Virgilio dirà:
E l'un l'altro abbracciava. E perchè altri potrebbe dire, che questo può
aver luogo tra anime d'abbracciarsi, vedi che parimente non ha luogo tra
anime 133. a 24. cioè tra Virgilio, e Scazio.

Ma tu, che vai, non essenda ancor morto. Quasi dica: Resterai, poiche sarai purgato, nel Purgatorio? o passerai in Paradiso? A che risponde Dante, che sa questo viaggio d'andare in Purgatorio, e in Paradiso, non per restarvi, ma per tornarvi un'altra volta, compiuta la vita; e vuole che questa andata gli sia una preparazione alla seconda andata. Ora quelle parole Là dove io sono, non si deono intendere del suogo, dove si truova al presente, che non istarebbono bene, ma sarebbono Qui dove sono io. Ma intende del Paradiso, dove è con l'animo, e col pensero; e rignardò a quel di Paolo: Sie la vostra conversazione in Cielo.

Ma a te com' era tanta terra tolta? E' da leggere Tanto ha. E torre terra ad alcuno s' è vietargli d'andare in porto, così come si dice prender terra per andare a riva, & a porto.

Tita-

Veramente da tre mesi &c. Qui si dicono due cose notabili, e sorse tre: La prima, che l'anime de' morti non vanno in Purgatorio, subito che sono separate dal corpo. La seconda, che il Giubileo non opera altro, che il potere andare al Purgatorio, ma non liberarle dalle pene del Purgatorio. La terza, che le anime per se senza ajuto de' vivi non possono godere del privilegio del Giubileo d'andare al Purgatorio. Le quali tre cose non credo, che la Chiesa Cattolica concedesse.

Con tutta pace. Dell'Angelo, e senza che egli vi facesse dissicultà niuna. A spogliarvi lo scoglio. Questo esempio solo può scusare il Caro d'aver detto: Venite all' ombra de gran gigli d'ora. Perciocchè lo scoglio si rimuove, si spezza, si rompe, si fora &c., ma non si spoglia. Nè perchè alcun Poeta dicesse, che Ecuba su vestita di sassi, ha cosa comune con questa traslazione; perciocchè il vestire è traslativo, e i sassi propri. Ma qui lo scoglio è traslativo, e lo spogliarsi similmente. Quanto disse meglio il Petrarca, parlando della mano:

E contra gli occhi miei s'è fatta scoglio.

Rispondi, che scoglio è la pena della superbia; e perchè è la prima, si

pone per tutte le pene.

Correte al monte. Queste anime non sanno la via d'andare al Purgatorio, e non è chi loro la insegni; e nondimeno Catone le sgrida come pigre. Nè so, come sia ben satto, che Virgilio, e Dante negassero di sapere la via, avendo loro detto Catone:

Lo Sol vi mostrerà, che surge omai.

o almeno dovevano loro dire quello, che loro era stato detto.

## DEL CANTO TERZO.

D'Ispergesse color per la campagna. Cioè che niuno andò dove andò l'altro, e chi corse in quò, e chi in là. Il che appare per quel, che se guita, che egli corse dietro a Virgilio, nè si separò da lui.

E come sarei ie senza lui curso. Se gli altri per paura correvano, e Virgilio medesimo, perchè sarebbe stato più forte d'animo Dante a non correre?

Chi m' auria tratto su per la montagna? Virgilio; perciocchà cessato il corso, e la paura sarebbe ritornato a Virgilio, il quale era in luogo, che non si perdeva di vista.

Che prima ristretta. Per la paura, e non attendeva acosa altra, che a suggire. E perciò non vedeva quello, che aveva davanti, con gli occhi. Ma cessata la paura, l'anima lasciò, che la potenza visiva facesse per gli occhi suo usicio, e vide l'ombra; edi sotto sarà menzione di quelta occupazione dell'anima.

to mi velse da lato. Conveniva, che Dante sosse o davanti, o almeno

al pari a Virgilio, poiche guardando innanzi nol vedeva; e così Virgilio non era sua scorta; ne ben si verifica quel che dice:

Io mi ristriusi alla sida compagna.

Simili carpi. Intende l'anime. Alcuni Scrittori Ecclesiastici le hanno simile mente nominate corpi, come Tertulliano.

La wirth. Divina.

State contenti &c. Sconforta gli uomini dal voler' intendero i secreti di Dio, secome impossibili, e non comprendevoli, e spezialmente per due ragini. L' una delle quali è, che se sossono comprendevoli, indarno sambbe nato Cristo i l'altra è: coloro, che gli hanno voluti sapere, solo per ciò sono dannati, à hanno il desiderio di sapere senza speranza di pervenire all' effetto. Ora dunque come è, che gli uomini, postochà intendessero i Secreti di Dio, non avrebbono bisogno di Cristo? Dante seguendo i Fisossih a opinione, che la beatitudine consista in congiugnere lo intelletto possibile con l'agente, e conoscere le cose divine. Il che reputa impossibile, perchè ci è un' altra via di pervenire alla beatitudine, cioè Cristo.

Una gente d'anime. Gente per moltitudine.

Io dico dopo nostri mille passi. Poiche avemmo satti mille passi ancora, restava tanto spazio, quanto è un trarre di mano o pietra, o asta.

Quando si strinsero entri. Non veggo ragione, perchè dovessono queste anime restare, non avendo ancora conosciuto, che Dante sosse vivo.

La testa di quella mandria. Cioè coloro, che crano avanti, & crano più

anime per quello che seguita Come color dinanzi:

Tornate diffe entrate imanti. Quelle anime dissono, che tornassono indietro, e che andassero innanzi a loro, se non volevano andando con loro perdere tempo, o andassono innanzi, cioè lungo il monte, tanto che trovassono la falita.

Ca doss delle mani. Quando chiamiamo a noi persona, sacciamo a lui segno con la pancia della mano; ma quando vogliamo che si scolti da noi, col dosso.

Pon mento, se di là mi vedeste unque. Questa domanda è sciocca perciocanà Manfredi su ucciso l'anno, che nacque Dante. Adunque come in vista poteva mostrar tanta età, che lo potesse aver veduto? Non è adunque simile al vero, che Manfredi sosse così sciocco, che sacesse simile domanda.

Dice con l'ale snelle, e con le piume

Del gran desso di retro a quel condotta.

Condition in congruence con Come vali dette avanti.

, Pin streeta. Cioè più brievi.

Dentro raccolto. Intra le flesso.

Che 'l menza cerchiou Che divida il Mondo per metzo Rimantera il Sole, e 'l verno.

.. 1

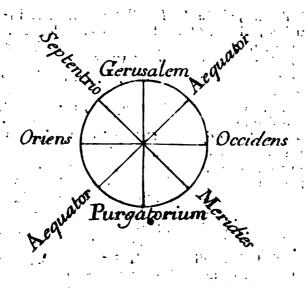

Quando gli Ebrei vedevan lui. Dice questo, perchè al presente non sono più in Gerusalemme, ma dispersi.

## DEL CANTO DECIMO QUINTO.

S leche tacer mi fer le luci vaghe. Essendo venuto nel terzo giro, dove si purgava l'Accidia, lasciò di dire quello, che voleva dire per guardar la novità del luogo, essendo sviata la mente da gli occhi vaghi di veder cose nuove.

A guisa di fanciul che scherza. Sempre il fanciullo è in continuo movimento, e così è il Sole. Egli è vero, che più si conviene il movimento del Sole in sul principio del di al movimento del fanciullo.

E godi tu, che vinci. Vinci, cioè passi dentro a questo girone. Est congratulatio propter duo peccata purgata.

Se ne riprende, perchè men sen pianga. Altri non dee maravigliarsi, se egli riprende noi, perchè men se ne piagna, che non conviene, cioè perchè non abbiamo quel dolore, che si conviene. Ovvero non è maraviglia, se riprende noi, acciocchè abbiamo poi a piangere meno, non curando le cose del mondo con tanta assezione.

DEL

## DEL CANTO VENTESIMO QUARTO:

E' il dir l'andar, ne l'andar lui più lente Facea. Il dire suole impedir l'andare, e l'andar forte sa rallentare al lungo andare il dire, stancandosi altri:

Per l'altrui cagione &c. Per rispetto di Virgilio.

Qui non si veta nomar &c. Cioè è dovere, che si nomini, poichè la faccia non lascia conoscere.

A voto. Perchè non aveva cibo da mangiare, non piena la bocca, o a

voto per desiderio.

E qual più a gradire oltre si mette. Colui, che si dà a commendare i nostri stili oltre i vostri, non vede più, cioè non ha lode maggiore da stile a stile, in guisa che non s'intende di stile. Ovvero colui, che è fornito di più acuta vista di giudicio, non vede più, cioè maggiore spazio, nè maggiore disserenza tra stile, e stile di questa, che è tra lo stile nostro, e vostro. Ovvero colui, che si mette ad aggradire, cioè a commendare più oltre alcun Poema, non vede più, cioè non ha lode maggiore di stile a stile di questa che ha detta Dante, che sia composto secondo l'assezione, di che parla Aristotele nella Poetica, e Cicerone nel Libro de Oratore. Ma perchè nel primo, verso si legge: E qual più a guardare oltre si mette; gli Spositori dicono, come il Landino, che colui, che ha più persetto giudicio, non può giudicare tutto lo spazio, che è tra l'uno stile, e l'altro. Il che non dicono le parole.

CHIV



Rologus. Io domando, qual persona è questo Prolago, a cui appartenga la disesa dell' Autore, o'l predire l'argomento. Quanto alla disesa, converrebbe, che sosse o Avvocato, o l' Autore stesso: Quanto all' Argomento, converrebbe che sosse l' Autore, o un Dio divino. Adunque molto meglio secero i Greci, che non usaro simili Prolaghi, e men male sece Plauto, che introdusse Dio a prologare.

Paesa. Non veggo, con qual ragione questo Prolago nomini Terenzio Poeta, o soggiunga quas secisset sabulas, non essendo Poeta, ma puro traslatore; nè avendo satta savola niuna, come si consessa ne Prolaghi

stelli.

Id sibi negotii credidit solum dari Populo &c. Non aveva Terenzio giusta cagione di credere, che non dovesse avere a fare altro in iscrivendo, o in interpretando le favole altrui, che piacere al popolo. Perciocche doveva sapere, o sapeva, che prima si mostravano le Favole, o le Commedie a gli Edili, che le comperavano; i quali se non se n'intendevano, le mostravano a' Poeti, o ad altri, che le approvassero; perciocchè non volevano comperar gatte in sacco, come si dice.

Ram in prologis scribundis operant abutitur. A far, che le Commedie piacciano al popolo, perchè non appartiene a ciò il rimovere l'oppositioni, che fossero state sparte da alcuno nel popolo? Adunque non perde l'opera il Prolago in disendere l'Autore. Ma non son ben certo, che non la perda in raccontare l'argomento, perciocchè dee l'Autore in guisa comporre la Commedia, che per se senza ajuto sorestiero

s'intenda.

Menander secit Andriam, & Perinthiam. Oppone l'avversario a Terenzio, che propone di traslatare l'Andria di Menandro, e che di quella ha lasciate molte cose, in luogo delle quali ha risposte cose della Perintia. A ciò risponde Terenzio, che l'Andria, e la Perintia sono d'un' argomento simile, e che questo lasciare, e riporre ha fatto ad esempio di Nevio, di Plauto, e d'Ennio, non dicendo perciò, in quali Commedie abbiano fatto simili cose, nè provando che abbiano fatto bene, nè che l'abbiano fatto in Commedie, che avevano simile argomento.

Led tamen dissimili oratione sunt salla, ac stylo. Altra disserenza doveva essere tra l'Andria, e la Perintia di Menandro, che di paroles ma vi doveva essere di sentenza. Altramente lo Interprete Terenzio non avrebbe alterata l'Andria per prender le cose della Perintia; sicchè è da sporre orazione, cioè Sentenze comprese sotto parole.

Faciunt na intelligendo. Na si dee sporre per Nimis; altrimenti non sarà

senso ragionevole.

Quorum amulari exoptat negligentiam. Se Nevio, Plauto, & Ennio nel mesco-

mescolamento di più Favole ne secoro una migliore di quella, che si prendevano a traslatare, non erano da biasimare; ma se la piggioravano, non erano da lodare, ne da seguittare. Esti viò non se motto al disensore Terenziano.

Mule fatta ne noscant sun. Questa minaccia è di nun valore, che perchè si scoprissero i salli dell'avversario, non si scuserebbono perciò i salli di Terenzio, ma a loro soli non sarebbe se non di giovamento che riconoscessero i salli suoi. E mal sa Terenzio a non sargli palesi, perchè si recherebbono bene ad ingiuria, se si pubblicassero ad altri.

Spellanda an exigenda. Questo, come ho detto, non perteneva al popolo, ma al Magistrato, che le comperava.

## Jes. 1. Se. 1.

705 ifiliac. Questa narrazione non contiene necose vere, ne verismili. Perciocchè non narra Simone cofa di Panfilo suo figliuolo che Sosia non la sapesse, come de suoi costumi, e dell'amore di Gliceria, e delle nozze paturite con Cremete; e poi frastornate. Perciocché se le sapeva Panfilo, e Davo, perchè non le sapeva egli, che era tanto caro a Signorfo? Solamente poteva ignorare, se si solle di nuovo convenuto con Cremete, poiché Paufilo, e Davo ignoravació; e ciò bastava a dire. Benchè farebbe fato meglio a non dire ancor questo, che a dirlo a Solia, concioliacofa che, poich' egli credeva le mozze ellere vere, avrebbe follicitato con più studio, e fattele parere ancora più vere. Salvo fe Simone non avefse voluto risparmiare la spela, dicendo: Mostra di cuocere, o d'uccidere capponi, e vitello, e non gli nceidere, perciocche non si deono sur le mozze, e non sarebbe pos chi mangialse. Della qual cofa non la motto alcuno. La onde il fine di tutto quelto ragionamento è vano, il quale non fi poteva fare, le non con una persona forestiera, e non domestica.

Paucis se volo. Meglio non paucis, essendo la narrazione così lunga; fiecome avrebbe fatto meglio di fotto, là dove dice: Quin tu uno verbo dic, quid est, quod me velis. S. Itu faciam; a dire: Itanon faciam, quia

fieri non pateff.

Mot primam in re hat pradice tibi: Doveva congiungere il proemio di Simone, tratto da benefici fatti a Sofia, con questa narrazione, e nol lasciare spezzato.

Namque hec tempore objequium amicos &c. Quella lentenza non li conviene in cofa tanto leggiera, ne nella parte del fecondare, ma dell'avversare, e contrariare:

Ne quid Andria apporter mali. Quasi che i Servitori non conoscano i vicini, e quollo, che pubblicamente samo, e se muojono.

Primum

.: Carabo, camus nunc intra. Non conviene al Servitore Zamus intro. Nè 10, perchè voglia Sosia, che il Signore vada in casa, e spezialmente

non v'andando poi.

#### At. 1. Sc. 1.

JON dubium est, quin. Altro ragionamento sarebbe convenuto a Simone in questo kuogo, cioè: ch' egli avesse detto per mostrar, che le nozze fassero vere, che voleva dire a Davo, che non le curbasse. : Id voluit: Se Simone volesse dare altra moglie, che la figlinola di Cremete a Panfilo, forse potrebbe dir ciò Davo. Ma volendogli dare quella medefima, o fingendo, doveva Davo dire, che perciò Simone quando furono frastornate le nozze, non ne sece rumore, perciocchò egli aveva negato, che il figliuolo non amava, e sperava di conducere al fine l'opera.

Id populus surat scilicet. Virgilio: Scilicet is Superix labor est.

Hoscine: agis, an non? La intenda: Tu dì, Davo, che il popolo non cure l'amor di mio figliuolo. Ma ru lo curi, o nò? Egli risponde: maisì. Hoc quid se. Questo à forte puneo al parer mio. Par che dica: Dio voglia, che questo pregare sia qualche cosa; cioè che esso Davo nè perciò farà, che il figliuolo ritorni in buon senno.

#### At. 1. Sa 3.

E Nimerero Dave. Non su mai cosa più vana. Simone signore vuol sar le nozze apparenti, nè dice al servitore Davo, che vada in casa a spazzare, o a fare altro, e lo lascia in sull'uscio con le mani spenzolate. Ora io non posso lodare questo regionamento così lungo in un' Uomo folos & è pecesto comune in tutti i Tragici, e Comici, e spezial--mente quando è continuato.

Quantum intellexi mola. Mostra Davod' avere inteso pure ora da Simone della certezza delle nozze; e pure nella. Scena passata prossimamente, Prima che avesse parlato al signore, mostrava ancora d'averne certezza.

Providentur. Probibentur vuole dire. Anzi Providentur vuol dire si schifano, secome probibere malum per ischifarlo.

Me. Io non veggo, perchè dica Davo, che debba estere tanto suo danno,

se non turba queste nozze.

Panphilum ne adjutem. Ancora non è stato domandato da Pansilo, ne sa, se si voglia il suo ajuto. Ma questo non è quello, che doveva dire della dissicultà dell' ajuto. Perciocchè i rimedi usati altra volta non erano più valevoli. Perciocchè quando Cremete gli volle dar la sigliuola, e Davo gli sece intendere dell' amore di Gliceria, se ne rimase; e ciò non ostante si conducea dargliele. Adunque qual rimedio si prenderà più sed Mysis ab ea egreditur. Queste parole non servono a nulla. Ma doveva dire la ragione, perchè non si voleva sermar più per l'uscita di Misi.

#### Atto 1. Sc. 4.

I Mportunitatem spettate anicula. Qui si volge il parlare a' veditori, il

quale è famigliar difetto di Plauto.

Sed quidnam Pampbilum examinatum video? Non è passato tanto tempo tra la partita di Simone, e le parole di Davo, che possa Simone essere andato in piazza, & aver parlato a Pansilo, & egli essere giunto a casa.

#### At. 1. Sc. 5.

Hoccine est humanum fastum. Non par verisimile, che Pansilo, venga di piazza infino a casa muto, e che come s'appressi a casa cominci a gridare, e dica un ragionamento così lungo, che sia udito da una fante tutto, senza avvedersene egli mai.

Quid agit? Missi doveva essere la prima, che facesse menzione di Gisceria, siccome aveva proposto di voler fare, e non aspettare, che Pansilo

la prevenisse.

Hujus formam, asque asasem vides &c. Egli è vero, che l'essere bella, e giovane nocciono alla pudicizia; ma l'esser bella non nuoce a guadagnar roba. Ma onde ha donna di Mondo così cara l'altrui pudicizia, senza scusar la sua stemperanza, e senza dir perchè sia stata Donna di Mondo?

ka spero. Qui Misi doveva consortare Pansilo ad andare a visitar Gliceria, come aveva proposto.

At. 2.



#### At. 2. Sc. 1.

OI istum amorem ex animo amovens tuo quam id longe &c. Pro Petr....

Sed Pamphilum video. Non è vero, che Pansilo si sia partito di Scena, siccome ci vuol dare ad intendere Donato: Là onde l'Atto non è ben distinto.

Fugin' hinc & c. Si rimuove la persona di Birria dalla presenza, e dal ragionamento di Davo, non per altra cagione, se non perchè possa come ingannato raccontare a Carino, che Pansilo ha acconsentito a suo Padre di prendere moglie. Ma Carino, che sapeva il tutto, non si doveva turbare. Sicchè questa è una vanità.

#### At. 2. Sc. 2.

ON opinor Dave. D. Opinor, narras! nam rette accipis, certa res est.
Pro Petr. . . . . . Di poca sede era io?

#### A. 2. Sc. 3.

Uid igitur sibi vult pater? Questa investigazione del consiglio di Simone di singere di dar moglie al figliuolo, è leggiera, poichè non truova tutto quello, che poteva avvenire; e spezialmente se dicendo il figliuolo di voler moglie, che Simone potesse persuadere a Cremete il dargliela siccome avvenne, o ritrovarne un'altra.

Tum bas sola est mulier. Troppo strettamente si dicono i mali, che sar

può Simone a Gliceria.

Nam quod tu speras. Pro Virg. Tantum sperare dolorem.

# .A. 2. St. 5.

Herus me relissis &c. Oh come è verisimile, che Carino voglia, che Birria s'impacci più di questo fatto:

#### A. 2. Sc. 6.

Que quicquam. Il testo è guasto. Forse de' dire Nequicquam. Quid bos rei est? Pro Epigramm. in Priap. . . . . ————

### A. 3. Sc. 1.

E Go in portu navigo. Pro Petrarcha.....

Y

1. 3.

#### A. 3. Sc. 2.

S. Quid taces? D. Quid credas? Forse Quid taces qued credas?
S. Irrideor. Forse Irrideor senza la persona S.
S. Falso. Forse Falso senza la persona S.
Jam primum hac se a Pamphilo gravidam esse dixit. Dove è, che Gliceria sia stata trovata bugiarda, che non sia gravida di Pansilo?

## A. 3. Sc. 3.

A Lium esse censes nunc me asque olim. Pro Petrar. Quand' era in parte altr' nom.

# A. 4. Sc. 1.

Arinus, Pamphilus &c. Qui comincia l'Atto quarto, e nondimeno non appare, che Panfilo, e Davo si seno partiti di palco.

Hoccine &c. Assai meglio era, che Carino non avesse saputo da Birria.

Hoccine &c. Assai meglio era, che Carino non avesse saputo da Birria, o non gli avesse creduto cosa alcuna delle nozze. Ma bisognava, che egli che era andato per mandar mezzani a Cremete, avese inteso da que' mezzani, che Cremete si sosse mutato d' opinione, e volesse dat la figliuola a Pansilo, acciochè non servisse di vento quel consiglio d'usar mezzani; o ancora far, che Pansilo sosse il primo, che andasse a trovar Carino per dirgli, che non gli può servare la fede.

# A. 4. Sc. 2.

SCIO quid conere. Forse vuol' essere così segnato. P. Scio, quod conere hoc ego tibi prosetto essettum reddam. D. Jam boc opus est, Quin jam habeo.

Quin jam babes. Il configlio, che prende Davo ora, era già preso, quando ragionò con Simone, che il fanciullo di Gliceria sarebbe portato davanti alla porta sua. Sicchè non ha trovata astuzia niuna nuova; e sarebbe più gradita, se non sosse stata predetta.

# A. 4. Sc. 4.

L'X ara hinc sume verbenas. Questo non istà bene, perciocchè nelle vie pubbliche non sono altari con vermene; e se sono quì in palco, non sono come cose della via, ma come suori della via.

Quod mea opera opus sit vobis, aut su plus vides. Vuol dire: Quod mea opera opus sit, nobis autem plus vides. E la S. nello Scandere si gitta.

M. 4.

At. 4. Sc. 5.

A Liquet affuerunt libera. Non è verisimile, che in casa d'una donna di mala vita concorressero donne oneste ad ajutarla a partorire.

Per tempus advenis. A tempo significa, Per tempo, Tosto in volgare.

At. 4. Sc. 6.

N bac babitasse. Questa riconoscenza è poco verisimile. Prima bisognava dire, che guerra era quella, per la quale Fania si partì d'Atene. Appresso perchè Cremete sosse in Asia, e perchè avesse menata seco l'una figliuola, e l'altra nò. Appresso come è verisimile, che Cremete, che sapeva il fratello essere venuto a trovarlo con una figliuola, non abbia voluto intendere in tanto tempo, che ne sia divenuto. E se non n'ha inteso, perchè non n'abbia inteso, & onde sia nato l'errore. Appresso come Cremete conosce Critone, e conoscendolo come sa, perchè Fania non disse, che era fratello di Cremete, e che quella sanciulla era sua figliuola. Poi, perche non dice, come Crisi divenne semmina di Mondo; chi la costrinse a far disonore alla famiglia sua; come condusse con seco questa fanciulla? Ultimamente perche non riconobbe in tanto tempo i parenti, sapendo il nome del Zio, e la contrada, o almeno Pansilo, a sui questa cosa tanto toccava?

At. 5. Sc. 4.

Er qua non vult audiet. Che poteva faper Critone di Simone, nol conoscendo nè per vista, nè per fama?

Egon' isthec moneo? hand turo: non en tunm malum animum aque anime

feres. Simile cosa contra il Caro.

Cb. Nomen . forse S. Nomen .

Phania. Forse Chr. Phania.

: Crito. Qui ha difetto, poiché Critone venuto d' Andro, e cagione della riconoscenza, non guadagna l'eredità della parente prossima.

CHIOSE NELL' EUNUCO DI TERENZIO.

PROLAGO.

SI quisquem. Quella opposizione, che su satta al Prolago dell'Andria, cioè che io non so qual persona sia questo Prolago, ha luogo nell' Eunuco. Appresso v'è altra opposizione, cioè che il Poeta si dea vanto d'essere un di coloro, che sono intenti a compiacere gli uomini dabbene, & a nuocere a pochi, ma non lo pruova per azione sua niuna, in guisa che rimane sospesa senza pruova.

Y 2 Si

Si quis est qui distum in se inclementius &c. Questa è bugia manischta; perciocchè Terenzia biasima l'avversario suo d'aver traposto l'ordine delle ragioni del Fesoro; e nondimeno ciò non è per risposta a quello, che gli era stato opposto, anzi è cosa diversa, e come diversa si pone. Sicchè ancora questa non si pruova per azione succedente.

Qui bene vertendo, & eas describendo male. A me pare, che qui manchi alcun verso; ma se non manca, è da supplire Fabulas; e da interpretar Bene, non per acconciamente, ma per assai; e scherza Terenzio

nel significato doppio di Bene.

Atque in Thesauro scripsit causam dicère. Tesauro è nome di Favola, o di Commedia, nella quale convenendosi dire due cose, cioè perchè alcuno assermasse, onde sosse stato nascoso un tesoro nella sepoltura paterna, & onde pertenesse a lui detto tesoro; e dovendo secondo ordine di natura cominciar prima dal nascondimento, cominciò a mostrare, com' era suo; e poi passò al nascondimento. E questo reputò Terenzio così gran peccato, quasi non si possa trasporre l'ordine delle cose, che sono da narrare, ancora che per avventura Menandro avesse satto altramente.

Defunctus jam sum. Cioè io non iscrivo più Commedia, ma l'ho scritte, e recitate in guisa che il riprendere, poichè sono piaciute, non ha più luogo. La qual ragione non è così da sprezzare, conciosa cosa che più ossenda l'essere ripreso, prima che la Commedia abbia il suo esfetto, che non sa poi che l'ha avuto.

Condonabuntur. Io credo, che voglia dir condonabimus per servare il verso. Si id est peccatum, peccatum imprudentia est. Questa non è scusa accettevole. Dunque Terenzio non si vergogna a consessare di non aver

vedute le Commedie di Nevio, e di Plauto?

Quod si personis iissamenti aliis non licet. Quì entra Terenzio in pelago, del quale non uscirebbe con poche parole, cioè: insino a quanto sia lecito a prendere da un' altro per fare una Commedia che sia sua. E senza dubbio non è lecito a prendere quella parte, o tanta parte, che sia riconosciuta essere d'altri, come su il Parasito di Gnatone, e'l Soldato glorioso di Nevio, e di Plauto. Ma non parla Terenzio a tempo, perciocchè non faceva Commedia, che dovesse essere riputata sua, ma traslatava l'Eunuco di Menandro non traslatato da niuno, nel quale da altra Commedia, cioè dal Lusinghiere traslatò, o trasportò le due persone di Gnatone, e del Soldato vantatore altra volta Latinizzate. E perchè diceva l'avversario di Terenzio: Et nihil verborum dedisti tamen, doveva mostrare che le parole erano diverse, e migliorate, se voleva parlare, come si conveniva.

Digitized by Google

#### At. 1. Sc. 1.

Roin tu, dum est tempus, etiam atque etiam cogica. Disputa Fedria tra se stesso, e con Parmenone, se si dee levare dall' amor di Taida, o nò. E Parmenone, quasi disputasse, se l'amore di Taida dovesse amare misuratamente, o nò, soggiunge, che in amore non è misura: di che non si può vedere cosa più lontana dalla proposta. Poi volendo provare, che in amore non è misura, e non ha luogo deliberazione, dice: In amore bac omnia sunt vitia, injuria, suspiciones, &c. quasi che per tali cose avvenga, che non si possa usar la ragione, e la deliberazione, le quali tutto di avvengono nella guerra, nella quale ha luogo ragione, e deliberazione, & in altre azioni umane. Ma quanto all' Amore Ovidio sece il libro de Remedio amoris.

Et quod tute nune iratus cogitas &c. Non parla a tempo Parmenone, e conchiude, che non è possibile a levarsi dall'amore di costei, potendo

più una lagrimetta di costei, che ogni silegno di Fedria.

Quid agas? niss ut te redimas captum &c. Questo configlio contrasta, e distrugge quel, che è stato detto di sopra, che in amore non è configlio, nè ha luogo ragione.

#### At. 1. St. 2.

Iseram me vereer. Questa uscita di Taida è senza cagione. Ma bifognava, ch' ella dicesse d'aver veduto Fedria star sermo dinanzi
alla porta, e dubitando, che non sosse silea de non volesse venire
a lei, se n'usciva per placarlo. Appresso doveva render ragione, che, prima che lo serrasse fuori, essendovi il Soldato, non gli
aveva detto, o satto dir quello, che gli dice al presente per impetrar
da lui, che stea lontano due dì.

Dic mihi hoc primum: potin' aft hic tacere? Io non veggo, qual secreto sia questo, che palesato possa nuocere punto a Taida, che Parmenone ancora cianciatore non possa sapere. Anzi saputo da più, opera maggior' onore a Taida. Sicchè questa taciturnità richiesta da Taida è

una vanità.

Mater mea illie mortua est &c. Deh dicami Terenzio, appo quali nazioni è statuito per legge, che la figliuola sia esclusa dall' eredità materna dal Zio? Adunque se l'eredità era di Taida, perchè vendeva le serve contra sua volontà il Zio?

Fingit caussas, ne det sedulo. Nondimeno Taida non ne dice, se non una, di dover essere posposto a Fedria, come avrà data questa vergine.

Ad virginem animum adjecit. Se il Soldato è innamorato di questa giovane, ancora che Fedria conceda d'essere posposto al Soldato, egli non la dala darà a Taida. Ma dovea dire Taida, che molte erano le cagioni di levargliele delle mani, e spezialmente acciocchè egli non s'innamoralla della giovane renendola appo lui, & ella perdesse la serva, e l'utile, che trae di lui. Benchè non par punto verisimile, che un Soldato giovane, e stemperato, compri una giovane bella, e la conduca con esso lui per mare, e per terra molte giornate, e non la conosca, con tutto che la voglia donare ad una semmina di Mondo per ischiava, perciocchè non sarà men cara a questa semmina corrotta, che pulcella. Sicchè questo non è molto verisimile.

Nam quasiroi nunc ego eam. Dove appare, che Taida abbia parlato con quelta pulcella, in guisa che le abbia potuto domandare, se il Soldato abbia dormito seco. E forse che le ha da prestar sede assai, quantunque negasse? Ma che monta a Fedria, che il Soldato abbia adempiuto il desiderio suo con questa pulcella, o nò, che convenga domandarne Taide?

Multæ sunt caussa. Doveva dire, che postochè sosse schiava, essendo bella, e bene ammaestrata, le doveva essere cara, & essendo allevata con esso lei le aveva assezione. Ma quanto alla restituzione, senza che il Soldato gliela donasse, si poteva fare, perciocchè essendo libera, e non presa debitamente, poteva essere tolta per via di ragione al Soldato. A che doveva Taida rispondere per acquetar Fedria.

Nunc uti meam benignitatem &c. Se Fedria era figliuolo di famiglia, & avea padre: come è verisimile, che potesse così largamente spendere-per soddisfare all'ingordigia d'una semmina senza rumore di casa?

Me miseram. Non veggo io la cagione, perchè convenga sar Taidaamar di cuore Fedria, più tosto che sintamente, come sanno le donne di Mondo.

Ezo quoque una perii quod mibi est carius, Ne istuc tam inique patiare animo. Pro Petrarca:

Vie men d'ogni sventura altra mi duole.

#### At. 2. Sc. 2.

Di immertales. Il Parasito non s' introduce in Commedia, se non appresso alcun figliuolo di samiglia, il cui padre sia lontano, o appresso un Soldato vano, & uno scialacquatore. Perchè Gnatone, che dice di tener dietro a que', che presumono assai di se, dice corto; perciocchè bisogna, che non solamente presumano assai di se, ma sieno ancora liberi. Là onde è bene introdotto quì, e nel Formione. Nota questo ragionamento così lungo, non parlando con persona; nè la materia si consà con l'accompagnamento d'una donzella. Et è da notare questo principio: Hemini homo quid prastat? Stulso intelligens quid interest, che

che non è detto a tempo, dovendo dire: Ego adeo hanc primus inveni viam; perciocchè coloro, che trovano invenzione nuova, non sideono gloriare d'avanzar gli stolti, che è poca cosa, ma i Savjancora, secome i primi Filosofi, che trovano le sette.

Omnes noti me atque amici mei deserunt. Pro Psalmo....

Omnia habeo, neque quicquam habeo, nihil quum est vihil desit tamen.

Pro Paulo..... Olim isti fuit generi quidam quastus apud seculum prius. Contra Petrar...

Di que, che volentier già il Mondo elesse.

Omnium rerum hens vicissisude est. Pro Salomone....

## At. 1. Sc. 3.

Vid su es tristis, quidve es alacris? Pro Petr. Liete, e pensose.

Quum mazis bona felicitatis omnes adversa sint. Forse adversi.

Resta inquit. Forse Rette inquit, e subaudi Valeas.

Illumne obsecto inhonestum hominem? Se Cherea sapeva, che era stato comperato l'Eunuco in casa, non è verisimile, che sapesse ancora per chi sosse istam Thaidem. Non è verisimile, che Cherea non sapesse, che suo fratello sosse istam Thaidem. Non è verisimile, che Cherea non sapesse, che suo fratello sosse innamorato di Taida, e che non la conoscesse di vista, e che non sapesse, che sosse sua vicina. Ma per sare, ch' egli non sosse conosciuto, bisogna sar tutte queste sconvenevolezze.

Abduc quantum potes. Subaudi Celeviter.

# At. 3. Sc. 1.

Agnas vero agere gratias Thais mihi! D. Ingentes. Pro Dante. E mal da lui intesu. Ora è da por mente, che Gnatone era entrato in casa di Taida con la pulcella, e non appare, che sia uscito suori. Appresso la doveva invitare a cena col Soldato, e non ne dice nulla col Soldato, se voglia venire, o nò. Appresso il Soldato è introdotto a venir qui senza cagione niuna, e ultimamente se ne parte senza cagione niuna.

Hue proviso, & ubi tempus siet deducam. Qual tempo aspettava Parme-

none da condurre l'Eunuco? Perchè nol dice egli?

Labore alieno magnam partam gloriam &c. Questa risposta non è a tempo.

Non diceva Trasone, che ogli sosse lodato di quel, che facessero gli
altri, ma di quel, che faceva egli, e che gli altri non erano lodati di
quel, ch' essi sacevano.

Rex te ergo in oculis. Thr. Stilicet. G. Gestare. Pro Petr. . . . . —— Quasi abi sorse thi.

At.

#### At. 3. Sc. 2.

Primum ut maneat. Taida femmina di Mondo va a cena col Soldato, la qual cena ragionevolmente sarà tirata in lungo infino a mezza notte, e poi seguiranno altre saccende; e vuole, che Cremete l'aspetti che torni; e se ben tornò, su per accidente, come apparirà. Ora bisognava, che Taida sosse costretta innanzi tempo ad andar via dal Soldato: io dico innanzi tempo, perciocchò avuta la vergine aveva mandato per Cremete, il quale tardando troppo a venire, se ne va, e lascia ordine di quel, ch' egli s'ha a dire. E doveva Cremete venir col messo, col quale avrebbe potuto dire con alcua proposto quel, che nella Scena seguente si dice con niuno.

# At. 3. Sc. 4.

Heri aliquot adolescentuli &c. Non è punto verisimile, che a Cherea foise data l'impresa di sar la cena de' compagni, essendo di guardia questo di nel Pireo. Non poteva sarsi intendere questo ordine, ragionandosi con Cherea Antisone senza parlar da se. Quantunque questa persona è del tutto superssua, e poteva dir quello, che aveva con Parmenone, il quale ragionevolmente doveva aspetrare molto lontano quel, che succedeva.

# A. 3. Sc. 5.

One est profetto interfici, quam perpeti me possum Ne hoc gaudium &c.
Pro Petr. Muor mentre sei lieto.

Deum se in bominem convertisse. Questa Allegoria non conviene alla persona di Cherea.

Qued sum fasua? Questa oscurità per onestà, non conviene alla solitudine di due giovani; e I servire alla Scena, & al Teatro, è un contaminare la Favola.

Non domo exulo. Questa è vanità pura, perciocchè si poteva certificare prima, se era tornato il fratello, il quale non so, come sapesse, che sosse in cala, o non sosse, e similmente il padre. Anzi doveva fare. OPERE DEL CASTELVETRO:

197 fare, che Antisone domandasse Parmenone, e da lui, o da chi rispondesse, sapere chi era in casa. Ma Parmenone non si doveva movere d'in su la via, mentre Cherea era in casa della semmina disonesta, come è stato detto.

#### At. 4. Sc. 1.

Ta Dii bene ament. Questo ragionamento ha dell'Angelo, e perciò biasimevole. Ma perchè non faceva, che Dosa avesse trovata per contrada alcuna comare, alla quale preso tempo avesse dette queste medesime cose?

At. 4. Sc. 2.

A Liam rem ex alia cogitare. Pro Petr. Di pensier in pensier.

At. 4. Sc. 4.

Vem tu vero videre velles Phedria. Pare, che si noti Fedria per paderastis, & è in questo luogo motto sconvenevole.

## At. 4. Sc. 6.

マRedo &c. Questa riconoscenza di Cremete fratello, verso Panfila sorella, è freddissima, perciocche se su rapita, e venduta in lontan paese da ladroni, non tennero i segnali; nè, se pur si tennero, la seconda volta che su venduta da' fratelli di Taida non ebbe i segnali da portar seco; e se gli ebbe, Taida nol sa. Ma Cremete è tanto giovane, che non può aver memoria di fegnali riconoscevoli; siechè è agghiacciata, non che fredda. Egli è vero, che quelto s' ammenda con la nosizia della nutrice poco appresso.

# At. 4. Sc. 6.

l'Ancine ego &c. Questo apparecchio di Trasone è fuori d'ogni convenevolezza; nè ha uscita debita; & è non men freddo, che si sia la riconoscenza.

# At. 5. Sc. 1.

D Ergin Scelesta &c. Non appare cagione, perchè Taida esca di casa con la fante per volere intendere, come stia la cosa dell' Eunuco suggitivo, 🕆 ma la poteva intendere, quanto al ratto, da Panfila. Æ.

Digitized by Google

#### At 5. Sc. 2.

A Pud Antiphonem. Quelta è parte da nunzio, e perciò mon conviene a Cherea.

At nunc &c. Questa sentenza, e quello, che seguitano dette da Cherea, si convenivano a Taida, perciocchè a lei toccava a ridurre Cherea a voler prondere questa giovane per moglie. L'aonde Cherea poco verifimilmente si profera di volerla prendere quasi malgrado del padre.

## At. 5. Sc. 3.

Move vere ocrus. Si poteva conturbar più questa azione con fare; che Cremete avesse inteso, che la sorella sosse stata sforzata; e Parmenone, sapendo ciò, avrebbe maggiormente data sede alle parole di Pithia.

De cognitione ut certum sciam. Basta entrar dentro per introdurre Cremete, e tornar suori, come le era stato comandato da Taida; perciocchè se vorrà intendere la riconoscenza tutta, poteva avvenire che Parmenone sosse andato via; e se vien suori tosto, non è verisimile che abbia veduta tutta la riconoscenza.

## At. 5. Sc. 4.

Que dum foris sunt. Questo appunto si può dire delle meretrici de'
nostri tempi.

Colligavit primum eum miseris modis. Bisognava dire alcuna cosa, e impedimento, perchè subito nol castrasse, come d'aver mandatoper persone atte a sarlo &c.

# At. 5. Sc. 6.

Constrinxere. Ora Lachete doveva domandare, che se ne sapeva.

Non dubium est. Perchè Parmenone non entrava col Signor suo in casa?

Egli mi pare il Signore.

# CHIOSE NELL' EAUTONTIMORUMENO DI TERENZIO

PROLAGO.

E cui sit vestrum. Io non veggo, perchè si convenga dare più la parte del Prolago ad un giovane, che ad un vecchio; nè credo, che Terenzio stello il Apesse, quantunque, l'affermis nè la ragione, che asse-

assegna in questo luogo, è guardata da lui altrove. Perciocche gli altri Prolaghi scritti da lui non contengono materia diversa dalla contenuta in questo; Là onde ancor doveva altrove dare ad un vecchio questa parte.

Duplex qua ex argumento fatta est simplici. Vuol dire, che d'una Favola si sono fatte due Commedie, cioè una Greca da Menandro, & una

Latina da Terenzio.

Et qui scripserit. Cioè Terenzio.

Et cuie Greca se. Cioè di Menandro.

Multas contaminasse Gracas. Questa opposizione non contrasta a questa. Commedia, la quale è pura intera, tratta da una intera Greca; ma conviene alle due prossime pustate, che sono tratte di più Commedie Greche. Adunque dando la risposta usata non risponde secondo Ret-

torica, perciocchè in questo poteva usere la Inficiazione.

Amicum ingenio fretum. Pare, che Terenzio in questo luogo nieghi d'effere ajutato da gli amici a far Commedie; e nel Prolago de gli Adelfi lo consessa tutto apertamente. Sicchè non si concorda con se stesso, nè risponde all'argomento de gli avversari, i quali dicevano, ch'egli non sapeva nulla di Poesia, o di sar versi, e di repente esser satto Poeta. Adunque è ajutato.

Qui nuper secit servo &c. Qual peccato è questo il fare, che il popolo

dia luogo ad un Servo corrente, e che serva ad un parzo?

In hac est pura oratio. Non intende pura quanto è all'elocuzione, ma quanto alla proferenza, non convenendo alterazione: altramente non si parlerebbe a tempo.

Involta heis surs. Quì senza dubbio ha errore, perciocchè se era sesta, mon doveva lavorar Menedemo; e se lavorava, Cremete il doveva riprendere, e prender tempo a ziprendere dalla sesta più tosto, che da altro. Ma appresso, se erano Diomosta, erano così per Menedemo, come per Cremete. Adunque non era da invitar lui, nè Fania, avendo

essi la sesta a casa loro.

Ezomet convivas moror. Ma se è ora di mangiare, come s'indugia poi

tanto, che si facciano tanti ragionamenti?

. Huc concessero Questo è contra il verisimile, perciocchè un padre di famiglia non sospetta, perchè s'apra l'uscio della casasua, e non si dee ritirare, quasi abbia tema d'essere colto in alcuno mal satto ècc.

At. 1. Sc. 2.

Haudquaquam adhuc cessant. Gran presunzione di Clitisone! & è cosa poco verisimile, che voglia menare apertamente in casa il padre e la

madre, una semmina disonesta per un'altro, e che il padre, e la madre sieno per comportargliene. Z 2 At. 2.

#### At. 2. Sc. 1.

Oam iniqui. Clitifone non fi parte di palco, e nondimene si comin-

#### At. 2. Sc. 2.

A In tu. D. Sie est. Introduce Terenzio a parlar due Servi rottamente, neappare, di che si parlino ancora nelle parole seguenti. Il che è vizio. Fastum a nobis stulte. Anzi sarebbe stato satto saviamente, se le semmine sossero state lasciate un pezzo prima da un de Servi, il quale sosse venuto avanti a significare a giovani quello, che avevano ordinato, acciocche non sossero colti sprovedutamente, e il vecchio non s'avvedesse della bessa.

Hoc primum &c. Come è poco verisimile se Antisila sapeva di non essere sigliuola della vecchia, che l'aveva allevata, che non le avesse mai detto a Clinia, il quale di sopra mostrò d'averla per madre, poich' ella dice la prima volta a Bacchida, che le favella. Ma se pure Clinia nol sapeva, maraviglia è, che non domandi come sia, che quella vecchia non le sosse madre.

Adducimus tuam Bacchidem. Non ha forse cosa, che sia più contra arte in tutte le sue Commedie di Terenzio di questa. Perciocchè non si dice, come, e per qual cagione essi Servi sieno andati a casa di Bacchida, essendo mandati a casa d'Antisila; nè se sia stato consiglio loro, o di lei, il voler venir Bacchida in iscambio d'Antisila; nè a che sine; che volevano fare; per qual via volevano trarre danari dalle mani del padre di Clitisone. Io non veggo se non isconvenevolezze, se non erano più, che avventurosi, nascendo cagione sul fatto, come nacque, di tessere insidie a Menedemo. Il che non si potevano immaginare.

At enim: bec nunc quasi cum. Questi parlari interrotti non sono da piacere, se nelle cose seguenti non si dimostrino, come si deono compiere.

Imo ad tuam matrem deducetur. Non si dice la cagione, perchè Antisila si debba menare a donna onesta, e donna della casa nè quì, nè altrove, nè che consiglio sosse di menargliele.

Hodie sero ac nequicquam voles. Questo non intendo.

# At. 2. Sc. 4.

L' Tiam duras dabit. Io non intendo, se non si supplisce Res, o Aures.
Clinia erat &c. Che vana bessa s' era immaginato Siro!

At. 3. Sc. 3.

Dic arraboni est pro illo argento. Quasi che la madre possa pagare è debiti suoi con la vendita, o col lascio della figliuola.

## At. 4. Sc. 1.

I iam laverit. Ora è mattina, & a buon' ora. Che ora è di lavare

appresso gli antichi?

- si puellam purerem, nolle tolli: Questo non è verisimile, che un padre voglia uccidere una figliuola senza cagione di risposo di Dio, o d'altro. E posto che ne avesse vogliz, un privato per tema della giustizia non ardirebbe a comandarlo. E quantunque a' tempi nostri ci sieno gli spedali, dove si spongono i parti nati di furto, Cittadina maritata, che partorisce in presenza delle balie, e delle parenti, e delle amiche, e delle serve, e che mai non ha celata la gravidezza, non può sar questo. Nam primum si meum imperium. Queste ragioni, che dice qui Cremete, converrebbono a Virginio, o a simile padre, che sosse costretto a dar sua figliuola, perchè divenisse semmina di Mondo, e che altra via non ci fosse, che ad ucciderla. Ora la donna mettendo la figliuola in dubbio di vita, la doveva sicurare da servaggio, e da disonestà, col farla ricogliere a persona onesta, che n'avesse cura. E poichè l'aveva data a quella Corintese, doveva sapere, che n'avesse fatto, e di questo fi doveva dolere il marito:
- De digito annulum. Di ciò si doveva dolere il marito, che la moglie avelle mello alla figliuola un tegnale, per lo quale potesse essere riconosciuta sua figlinola, e che la giustizia avesse indicio da punir loro.
- Conservasti te, atque illam. Questo non intendo, nè veggo, come per dar la madre l'anello alla figliuola, possa dire il padre, che abbia conservata se, e la figliuola, salvo se, non diciamo che sia Ironia. Ora o la Corintese terrà per se l'anello, o s'altri troverà questa fanciulla, gliele torrà.

id quod justeram. Se la Corintese era povera, come s' è detto di sopra, come ebbe il modo di fare allevare questa fanciulla? o era da dire,

che fosse di parto, o le fosse morto il parto, o cosa simile.

# At. 4. Sc. 3.

Vid ( malum ) me tamdem censes velle id assignitarier. Questa risposta di Siro non è a tempo. Nondimeno dirà la cosa come passa. Cremete non la crede. Quindi nasce impedimento alle nozze. Qui



#### OPERE DEL CASTELVETRO

181

non è simulazione alcuna. Bisognava dire: Si troveranno altre persone da far credere a Cremete la verità, quando non vorrà credere a Menedemo.

As. 4. Sc. 4

L'. Tiamne tecum heic res mihi est? Io non intendo pienamente questo motto.

## At. 4. Sc. 5.

Sed illud, quod tibi dixi da argento. Questo è men verifimile, che altra cosa di questa Commedia, che Cremete dia tanti danari a Bacchida. Perciocchè prima Siro aveva detto di sopra, che questa era una bessa il dire d'essere creditrice, e l'appellò facinus audax. E di vero come è verisimile, che una semmina di Mondo astuta, com' era Bacchida, desse tanti danari ad una povera Donna senza sicurtà? Poi, che ne voleva sar quella povera semmina? Ma, se pure gliele diede, che ne appare? Si dee credere alle parole sole di Siro, che dice d'averso udito dire? Non ci erano testimoni, o scritto? O almeno Antissa non era da domandare? Non era da vedere, se erano stati convertiti in utile d'Antissa, o impiegati in casa, o in terseno? Et ultimamente Cremete doveva dire: Io non pago i debiti altrui.

## At. 4. Sc. 7.

Hei quid stas lapis? Pro Petrarc. Me fredda pietra morea.

The heic, nos dum eximus, interea apperihere. Il servo, e l'ingliuolo comandano al Signore, e al Padre, come a minori, e senza cagione alcuna, e dicono di dovere uscir tosto; e non escono; e si fanno danno, se ogni cosa è contra l'arie.

# At. 4. Sc. 8.

ME facturum esse omnia &c. Queste parole contradicono a quelle dette di sopra a Siro, nelle quali Cremete negava di voler consentire, che si dicesse, che egli sosse per maritar sua figlianta a Chinia.

# At. 5. Sc. L.

C Andex, Stipes, asimus, plumbeus. Pro Potro...: la qual legno, o piombo.
Nisi essem lapis. Pro Petr.....
Ne mea omnia bona doti dixisse illi. Ma come vuole aver promesso
tutto

tutto il suo in dota alla sigliuola? In vita sorse? Questa sarebbe pazzia a non ritenersi per lui da vivera. O dopo morte per via di testamento, o d'altro contratto? Ma perchè non se ne sa menzione per sar la cose più venisimila? Distis consutabiene. Cioè: Ter bac' dista.

[cogetar, & impelierur au ducat autorem.

AL 5. Sc. 2.

Erum ego hand minus agre patier id. Bliognava, che Menedemo dicesse:

Ancora che paresse ch' io ad utilità del figliuolo, del quale torna questa cosa, non ne dovessi sentir dispiacere niuno, nondimeno per l'amor,
sch' io ti porto occ.

Mon esse te herum arbieror. Questo motto non si comprende, dove giunga; e perciò è peccato.

ad misericordiam ambos adduces cito. Questo non è astuzia servile, ma è modo di Rettorica, e perciò poco conveniente; & il figliuolo di natura il doveva saper dire: Filius, ergo bares. Non hares, ergo non silius.

# At. 5. St. 4.

I imquam ullum fuir tempus & a. Già Soltrata ha detto al marito, che il figliuolo con lei s'è doluto d'essere supposto; e qui ne sa querela, come non ne sosse angora detto nulla.

Samo damnosus crede. Forse cavesis.
Non patiar slagicus suis me infamem sieri. Pro Petr. Che l'un non successor di sama telle.

# At. 5. Sc. 5.

Os valete, & plaudite. Non si conviene a Cremete usar queste parole, le quali convenivano o al recimtore, cioè a Callepio, o a un giullare, o a un Servo, o a una persona brigante. In questa Commedia Bacchida in casa Menedemo, nè va in casa sua, consolata, e si poteva sar turbare Cremete dopo la figliuola trovata, essendo stata semmina di Clinia, a cui non aveva intenzione di darla per moglie.

## CHIOSE NE GLI ADELFI DI TERENZIO. PROLAGO.

Ofiquam Poeta sensit &c. Non dà Terenzio la parte presente ad une attempato, come sece nella Commedia prossima precedente; e pure non contien materia diversa. Ora veggiamo l'opposizione, che sacevano gli avversari a Terenzio, e come si disende bene. Dicevano adunque gli avversari, che nella Commedia di Menandro intitolata Adelsi non era il ratto della Meretrice; e che Terenzio traslatandola ve l'aveva aggiunto, e tolto dalla Commedia di Disso emanerazione. A questo risponde Terenzio per dimostrar l'errore di Plauto, & ammendarlo, il quale traslatando la Commedia di Disso l'aveva traslassimo. Adunque se su errore di Plauto il trassciare una parte della Commedia di Disso trassatandola, perchè non sarà errore di Terenzio a sopraporre una parte al una Commedia di Menandro espace trassatandola?

Nam quod isti dicunt malevoli bemines nobiles &c. Se altri si dovesse fare ajutare a comporre versi, doverebbesi fare ajutare a persone, che s'intendessero di versi, e che ne facessero, e non a persone, che sossero Capitani, e Magistrati. Ma il popolo sa bene volendo sar guerra ad eleggere buoni Capitani esperti di guerra, e volendo eleggere Magissitrati a creare persone giuste, ed atte a ciò. Ma pogniamo, che altri si facesse ajutare a sar versi ad alcun buon Poeta, e savesse alcun Poema buono, e ne volesse per se la lode: non sarebb' egli da biasimare, siccome ingannatore, e ladro, che si vendesse per quel, che non sosse Certo sì. Ora tale era Terenzio secondo i suoi avversari, dall' accusa de'quali punto non si disende, se si guarderà bene il punto della disputa.

#### At. 1. Sc. 1.

Torax &c. Mizione per via di domanda vuol sapere, se Eschino è tornato da cena, e nondimeno Storace domandato, quantunque servo, non gli risponde nulla.

A cena. Qual cena era questa? Dove si faceva? perchè cagione? Queste

cose non bisognava tacere.

Is adeo dissimili studio est. Questa uscita non è congiunta con le cose sopradette, che surono, che Mizione sosse in assanno per non tornare il sigliuolo, non naturale, ma addottivo. Senza che, dice cosa, che verissimilmente l'aveva detta più volte. Anzi se pure ne voleva dire, bisognava dirizzare questi ragionamenti a contrario sine, e dire: Che sosse egli di natura duro, come è suo fratello, e che ritenesse suo sigliuolo la notte in casa senza dargli così larga licenza, ch'egli non avrebbe

Digitized by Google

285

avrebbe al presente questo assano; ma egli è vero, che n'avrebbe un' altro, ch' egli non sarebbe amato dal figliuolo come è, & egli siguar-derebbe da lui in sar le cose, che porta la gioventu.

Postremo alii clanculum patres qua saciunt &c. Questa licenza aperta de' padri data a' figliuoli di mal sare è biasimevole, perciocchè i giovani, poichè non veggono riprendere da' padri le cose mal satte le reputano ben satte, e vi sanno l'abito, e divengono viziosi.

At. 1. Sc. 2.

Vid designavit? Io non so, perchè dica Designavit, se seguita narrando quel, che Eschino ha satto; e se l'ha satto, perche nella palcata seguente s' induce Eschino a sarlo? Nè Demea poteva sapere il disegno del sigliuolo, non apparendo indicio alcuno, il quale Demea non avrebbe taciuto. Ma questo satto d'Eschino di rapir la sonatrice non su posto da Menandro, ma da Disso. E Terenzio, siccome non naturale di questa Commedia, non l'ha saputo, o potuto adattarvi. Ubi te expessatum ejecisset soras. Ciò non intendo bene, e sorse vuol dire: Poichè l' avrà sepellito, e mandato suor di casa dopo lungo at-

Nisi. Detto per difetto: Nisi factum est quod dixit Damea.

sendere.

#### At. 2. Sc. I.

Observo populares &c. Tutta questa parte surata, come afferma Terenzio, da' Morienti insteme di Disto, ha molte cose molto poderose; comechè Eschino voglia più tosto aver per forza questa Psaltria, che per amore, e spezialmente dovendo dopo la forza seguire il pagamento, il qual pagamento così l'aveva, come si suol dire, in bocca, domandando i danari al padre prima, come poi. Ma si viene alla forza, quando altrimenti non si può fare. La quale sorza è oziosa, non operan lo pericolo niuno al giovane. Appresso perchè si sparge in questo ratto voce, che sia franca, se poi non si fa riconoscere per tale, acciocchè Clitisone se la possa prendere per moglie? Conciosia cosa che lo snodamento, o l'uscita di questo ratto non possa soddisfare a Damea padre severo, se non per cacciarla via, o per prenderla per moglie, sitrovandosi degna.

#### At. 2. Sc. 2.

Ace, egomet conveniam jam ipsum. Siro non era intervenuto nel ratto, siccome appare dalle sue parole; & Eschino sapeva, che il suo russiano era in sul partire per andare in Cipri per le parole, che dice a suo fratello. Adunque perchè non poteva così Eschino, e meglio di Siro, A a operar,

operar, che il russiano si contentasse del prezzo speso nella Sonatrice? E potrebbe domandare altri: onde sapeva Siro, che il russiano sosse così in punto per andarsene? Chi gliele aveva detto? Perchè, prima che esca Siro in palco, non si fa che il russiano si doglia d'essere colto in tempo, che non possa in ragione perseguire il suo, convenendogli andare? E perchè non si fa timoroso, che costoro nol sappiano, e simili cose?

## At. 2. Sc. 3.

Altri desidererebbe di sapere, dove sia stato Clitisone, mentre s' è satto il ratto. Anzi desidererebbe di sapere come si sia innamorato di questa Sonatrice; e come, e dove la prima volta la vide; e se non è stato presente al ratto, come presuppone, non sapendo che il fratello sia in casa, dove era andato dietro alla Sonatrice. Perchè non domanda, dove è la giovane amata? Come sa egli, come sia passata la cosa? Chi gliel' ha raccontata? Ma se ston v' è stato presente, a che sar pervenire a gli orecchi di Demea suo padre, ch' egli v'è stato, per sar che Siro gli dica la verità, che non v'è intervenuto, dovendo Siro dire tuttavia la bugia?

## At. 2. Sc. 4.

Usi ille est sacrilegus? Perchè esce Eschino di casa, prima che Siro lo chiami, se è restato seco in concordia, che debba vedere che vuol fare questo russiano? Ora se si voleva far'uscire suori, si doveva dire, che aveva udito il russiano dinanzi all'uscio.

# At. 3. Sc. 1.

Officero mea nutrix. Questo passo non opera nulla, non iscopre amore celato; o se opera, opera poco, & opera solamente ad accrescere assanno alle semmine, sopra le quali non è sondata la Favola.

Miseram me, neminem habeo &c. Dice Sostrata, che non ha per chi mandare a chiamar la balia, e nondimeno poco appresso si dirà da Eschino, che questa vecchia, come crede Cuntara, l'andava a chiamare.

Quando vitium oblatum est. Una cosa di tanto peso, e così difficile da fare che una giovane sia conosciuta la prima volta amorosamente da un giovane, la quale sia guardata dalla madre, e molto più dall'onor suo, si doveva distendere, come era passata. Ma Terenzio, o Menandro s' intendevano poco, quali cosè sossono da narrare distesamente, e quali nò, se bastò loro dir questa così strettamente.

At. 5.

## At. 3. Sc. 2.

One illed es, quod &c. Questo schiamazzo di Geta è troppo suori d'ogni convenevolezza, e si converrebbe a maggior cosa, che non è questa. Appresso la persona di Geta è disuguale, nè s'accorda con seco stesso; perciocchè in principio parla non solamente da passionato, ma da forsennato, e in sine da temperato, e da savio, e per poco da Filosofo.

## At. 3. Sc. 3.

IN EA Cumbara curre. Ecco che Sostrata aveva per chi mandare a chiamar la balia contra quello, che diceva di sopra.

# . As. 3. Sc. 4.

M Iseram me disseror doloribus. Pansila partorisce, e non è mai tornata nè Cuntara, nè la balia.

Fratrem conveniam. Se Demea dice d'andare a trovare il fratello Missione, perchè Egione, il quale come appare poco appresso, altresì il voleva trovare, non va con lui, o non dice che l'aspetti?

Non me indicente hac siunt, utinam hoc sit modo defuntium.

Questo non intendo, e penso che sia guasto.

# At. 4. Sc. I.

A IN patrem bine abiisse rus? Perchè cagione esce Siro in palco insieme con Ctesisone? qual necessità, qual diletto gli tira quivi?

# At. 4. St. 2.

On posuit melius. Perchè Demea non domanda, poichè Siro aveva fatta menzione di Ctesisone, dove poi sia andato:

Prandium corrumpetur. Adunque gli antichi solennemente desinavano.

# At. 4. Sc. 4.

On me hanc rem patri ut ut erat gesta &c. Questo desiderio, che ha Eschino, d'averlo detto a suo padre, e d'aver menato Pansilo a moglie a casa sua, non gli giovava punto, anzi gli noceva, perciocchè non sarebbe stato verisimile, che avesse rapita la Sonatrice per lui.

A2 2

At. 4. Sc. 5.

Ur me boc delictum admississe in me id mibi vehementer dolet, & me tui pudet. Pro Petr.

Di me medesmo meco mi vergogno.

Tu potins Deos comprecare: nam tibi eos certe scio, Quo vir melior multo es, quam ego sum, obtemperaturos magis. Pro Evang..... Peccatores Deus non exaudit.

Miccine non gestandus in sinn est. Pro Petr. . . . . Portato ho in seno &c.

At. 5. Sc. 1.

Llud sis vide &c. Qui Damea non uscito di palco nel fine dell' Atto Quarto parla nel principio del Quinto, che si consessa essere vizio.

At. 5. Sc. 2.

Presertim Ctesiphoni. Non è verisimile che Ctesisone sosse a tavola, non essendo mai venuto Eschino.

At. 5. Sc. 3.

Hei mibi quid faciam? Qui doveva apparere, narrandolo Damea, come aveva saputo, che la Psaltria sosse comperata ad instanza di Cresisone, e in quale atto l'avesse colto. Senza che altri desidererebbe anche di sapere, per qual cagione Ctesisone sacesse richiamare in casa Siro.

Communia esse amicorum inter se omnia. Questo detto non è a tempo, perciocchè s'era satta la separazione, e'l patto, che l'uno non dovesse im-

pacciarsi ne' fatti, e nel costumare il figliuolo dell' altro.

De summa nihil decedet. Questa ragione non val niente, perciocchè l'un fratello dee aver cura dell'altro, e delle cose sue in accrescimento; perciocchè cadendo il fratello in povertà, l'altro fratello non può fare, che non gli faccia le spese; e cadendo in infamia, non può fare, che non ne sia partesice per lo stretto legame di natura.

Scio istuc ibam. Questa ragione parimente non val nulla, perciocchè ancora che il giovane sia di buona natura, se s'avvezza male, guasta la natura; e spezialmente quando ha consorto, o esempio da' suoi maggiori, e da coloro, cui naturalmente è tenuto a credere. Nè quì, come dice Missone, si tratta di roba, in guisa che in vecchiezza sia per lasciare il vizio di scialacquare il suo; anzi si tratta della corruzione

189

ziose dell'animo in fare ingiuria, in mangiare, in conversar con semmine disoneste, & in giucare, e in simili lordure. Sicchè Demea, che non era mentecatto, non si doveva laseiar piegare alle ragioni del fratello.

At. 5. Sc. 4.

Umquam &c. La persona di Demea non s'accorda con se stesso; nè le presenti parole si consanno con le passate; nè le ragioni sono tali, che lo dovessono movere, perciocchè la piacevolezza del Padre verso i figliuoli è la loro perdizione. Qui odit filium, parcit virga. Il Padre gastiga il figliuolo, cui ama. Il Medico pietoso sa la piaga verminosa, e simili cose.

As. 5. Sc. 7.

Occident me quidem. Questa fretta d'Eschino non è a tempo, perciocchè egli n'avea quella copia, che voleva della giovane, & ogni di si trovava con lei. Senza che, ora aveva appena partorito, in guisa che le nozze del letto si dovevano trasportare ad altro tempo.

Missa hae face Hymeneum & e. E questo consiglio non si consa con la deliberazione passata d'usar magnificenza, la quale per ispesa non si doveva cessare; nè questa magnificenza impediva, che non si facesse, come si

suol dire di due camere una sala.

Jube nune jam dinumeret illi Bibylo viginti minas. Io non so che venti mine sieno queste, nè chi sia questo Bibilo. Forse era un banchiero, che le aveva prestate per darle al russiano.

# At. 5. St. 8.

U buic asine ausculeus? Non si consa alla piacevolezza di Missone il chiamare sigliuolo Asino per cosa, nella quale poco appresso lo compiaccia.

Et si boc mihi pravum &c. Non si conserva la condizione già dipinta di Missione, nè era punto necessario questo matrimonio, perchè non si

facendo, niuno restava sconsolato, o scornato.

Hegio is est cognatus. Questa largura non è necessaria; nè si sa che sia più povero, che ricco, per le cose sopradette; nè perciò viene consolato per iscorno ricevuto, non n'avendo ricevuto niuno. Anzi per le nozze era appagato.

At. 5. Sc. 9.

JUdico Syrum sieri esse aquum liberum. Questa libertà non è necessaria, non avendo Siro patito, nè meritato per opera grande niuna satta in questa azione.

CHIO-

# CHIOSE NELL'ECIRA DI TERENZIO.

## PROLAGO.

Ovum intervenit vitium. Parla Terenzio solamente dell' impedimento avvenuto la prima volta, e non sa menzione dell' impedimento della seconda volta, e par che questa sia la seconda volta, che si recita, e nondimeno è la terza, come appare in questo medesimo Pro-

lago, in guisa che contrasta a se stesso.

Et is, qui scripsit banc &c. Io credo, che voglia dir questo: Quantunque la Commedia si possa domandar nuova, poiche la prima volta non si potè recitare, & il Poeta la potesse per nuova vendere, non-dimeno egli si contenta d'averla venduta una volta, e d'un premio solo. Il che è una liberalità non da tenerne conto, nè da attribuire a lui per liberalità; perciocchè come l'ha venduta, e data a' recitanti, come la vuole egli ritrarre indietro, e spezialmente essendo stato pa-

Orator ad vos venio. Cioè: Io non dirò l'argomento della Commedia, ma verrò a pregarvi, che la vogliate attentamente vedere, & ascoltare. Ora vedete che vanità di pregatore! La prima volta la vista de' campioni che sacevano alle pugna, e del Leonsante, che andava su per una corda, lo impedì, e la seconda volta la vista de' gladiatori. Ora priega, e vuole persuadere al popolo, che ascoltino, e veggano la Commedia; e non dimostra, che non si doveva per quelle tre viste lasciar questa e dalla novità, e dal piacere, e dall' utile; & appresso non dimostra, che se altra cosa di piacere sopravvenisse, che non si deono lasciar disviare; ma apre la bocca, e 'l vento gli muove la lingua. E poi vogliono, che Scipione, e Lelio sacessero questi sassi.

Novas qui exactas feei, ut inveterascerent. Bisogna intendere inveterascerent, cioè non invecchiasser, & In niega. Ovvero, come si suol dire, invecchiare, cioè scampar lungamente. Altrimenti non ci è senso degno.

Partins sum earum exactus. Se le Commedie di Cecilio erano da piacere, perchè non piacevano la prima volta, siccome la seconda? Anzi la novità le dovea sar piacere molto più la prima volta, salvo se la prima volta non sopravveniva alcuno impedimento, come due volte intervennero alla sua Commedia Terenziana.

Injuria adversarium. Come era questa ingiuria de gli avversarj? Facevano essi forse avvenire questi accidenti de' Leonsanti, e de' gladiatori, e simili? Ma ciò non è verisimile. O conducevano persone, che sacessero romore? Ma se ne conducevano la prima volta, ne potevano condurre la seconda; nè provedimento era al recitarla di nuovo; ma bisognava o per via di Magistrato, o d'altro sar cessare il romore. O ne dicevano male? Ma se quel male era d'impedimento la prima volta, sarebbe ancora stato la seconda, se prima non si disendeva, e levava quella mala opinione al popolo.

#### At. 1. Sc. 1.

Per pol quam paucos &c. Questa sentenza generale non conveniva a Filotis giovane, ma a Sira vecchia, e specialmente volendola confortare a non amare niuno. Ben Filotis si doveva maravigliare di Pansilo particolare, che avesse abbandonato l'amore della meretrice. Uti ne eximium neminem babeam! Queste parole converrebbono, se apparesse, che Filotis avesse alcuno amatore, da cui non volesse ricevere doni.

Cur non aut isthac mihi atas &c. Per gli Epigrammi Greci....

Sarebbe forse stato meglio, se si fosse detto: Quando sarai vecchia,

avrai questa sentenza, ma non avrai questa forma.

#### A. I. Sc. 2.

A Lias ut uti possim causa hac integra. Primieramente non appare, dove vada Parmenone, ne perchè non voglia, che il vecchio sappia, dove si vada. Poscia se diceste ben più volte d'essere andate al porto ad intendere dell'amata di Pansilo, non veggo, che non l'avesse potuto dir verismilmente, essendo incerta l'ora della venina. Ultimamente pure andò al porto, & appare, che mai non torna a casa, se non con Pansilo vegnente dal porto.

Sed firma ha vereor ut sint nuptia. Io non veggo, in su qual ragione Parmenone s'appoggi per credere, che queste nozze non sieno serme. Se Pansilo dopo i tre mesi s'è riconciliato con la moglie, e riconosciuti i costumi della semmina disonesta, perchè non saranno serme? Perchè sia poca grazia fra la suocera, e la nuora? Ma quantunque non sossero serme, non tornerebbe utile a Bacchida. Ora la saputa di queste cose secrete da Parmenone, e di Filotis non opera nulla in questa Commedia, nè aggrava, o disgrava la miseria, o la selicità. Perchè questa narrazione è tutta oziosa.

#### At. 2. Sc. 1.

Roh Deum, acque hominum fidem. In questo secondo Atto sono alcuni errori, tra quali il primo è che s' introducono in palco marito, e moglie, non selamente senza necessità, ma senza cagione ancora leggiera. Il secondo è, che Laches sa romore con la moglie, perchè non ami,

OPERE DEL CASTELVETRO

192 o almeno possa tolerare la nuora dopo un di, poichè è in casa, e sa tutte le cose: il che doveva sare, come prima seppe, che era poca soddisfazione tra lei, e la nuora. Et il terzo è, che avendo parlato con Fidippo, & avendo egli detto, che investigherebbe la cagione, non doveva prima incolpare la moglie, che egli avesse avuta la risposta dal padre della nuora, la quale dopo questo romore riceve, nè perciò s' incolpa la fuocera.

Ideo quia &c. Questa è la ragione, perchè io tengo cura di sapere quel,

che ciascun di voi sa in casa, stando io in villa.

Me odisse assimulaverit &c. Dice Sostrata, che la nuora non l'odia, ma sa vista d'odiarla per poter essere più lungamente con la madre. A che risponde Lachs, che ciò non è vero, perchènon èstata introdotta.

. At. 3. Sc. 1.

Am nos omnes &c. Non ci è conseguenza di costruzione. Noli fabularier. Ecco fabulari alla volgare per favellare.

At. 3. Sc. 2.

Escio quid jamdudum &c. Non si conveniva far, che Panfilo stando 'nella strada, e appresso all' uscio della casa di Filomena potesse udire il romore di lei partoriente, cercando la madre di celare il parto. Or quanto meno si conviene, che Sostrata stando in casa oda così fatto romore?

At. 3. Sc. 3.

Equeo mearum rerum initium &c. Tutto questo ragionamento è vano, e lontano dal verisimile, non essendo Pansilo domandatone, nè essendovi persona, a cui sia detto. Senza che, questo principio di dire da qual parte debba io cominciare non si conveniva. Di qui forse prese il Petrarca: Qual fieno ultime &c.

At. 3. Sc. 4.

C Adaverosa sacies. Questo motto non è a tempo, che le cose di sopra dette non richieggono ciò.

At. 4. Sc. 1.

Ostremo Jam nos sabula sumus Pamphile. Pro Boccac. E ci messono in favols, e in canzone. Sed video Phidippum per tempus egredi.....

## At. 5. Sc. 2.

Ibil apud me tibi desieri patiar. Laches era stato in concordia con Fidippo di sare egli allevare il nipote ancora contra la volontà del figliuolo; e poi manda Fidippo a trovare una balia, a cui Fidippo dice, che starà in casa sua, e che non le lascerà mancare cosa niuna. Il che non si conviene con quel, che erano rimasi in concordia. Nostras mulieres. Alla volgare per mogliere.

## At. 5. Sc. 3.

Homo se fatetur vi in via nescio quam compressisse. Questo ratto non è verisimile, se non si conta, come fosse una donzella nella strada di notte. E che sapeva Pansilo, che sosse una vergine? E le donzelle non portano anello.

## At. 5. Sc. 4.

Os non antem scire aquum est &c. Che monta più a diletto della Favola, che i padri sappiano il ratto della donzella, poichè ogni cosa è pacificato, o che nol sappiano?

# CHIOSE NEL FORMIONE DI TERENZIO TROLAGO.

Ossquam Poeta &c. Non appare, per qual via diversa da biasimo tentasse il Poeta vecchio di rimovere il Poeta nuovo da poetare. E pur fi conveniva dir ciò, e l'uditore l'aspettava d'intendere.

Tenui esse oratione, & scriptura levi. Questa è la scusa, che nelle Commedie di Terenzio non sieno spiriti Poetici. Di che egli non si scusa. Solamente riprende nell' avversario, ch' egli passi i termini, e pecchi in troppa arditezza Poetica, e che le sue Commedie surono ascoltate più, perchè surono recitate bene, che perchè sossero degne d'essere ascoltate.

Quia nusquam scripsit insanum adolescentulum &c. Quindi prese il Petrarca Una siera cacciata da due veltri, & il Boccaccio il sogno di Gabriotto.

Nunc si, quis &c. Questa è un'altra opposizione: Se il Poeta vecchio non avesse punto Terenzio, egli non avrebbe avuta materia da riempiere i suoi Prolaghi. A questo non risponde cosa conveniente, dicendo che B b è lecito

#### OTERE DEL CASTELVETRO

è lecito il dir male contra colui, che ha detto prima mal di lui; ech' egli avrebbe detto bene, se il vecchio Poeta avesse detto ben di lui. Di che non si ragionava.

#### At. 1. Sc. 1.

Micus summus meus & c. Questo introducimento della persona di Davo per narrar l'argomento, non è necessario, cioè non nasce della Favola; perciò non serve a nulla. Et appreso se Davo aveva udito dire, che il Signor giovane di Geta aveva presa moglie, non sapendo ben quale, il dovea domandare, poichè avea pagati i denari; o per cagione di que' denari sar dire a Geta, che erano pochi per le spese, che si convenivano sare.

#### At. 1. Sc. 1.

Resertim ut nunc sunt mores. Questa sentenza si conveniva più a Geta, che a Davo. Il qual Davo doveva dire, che non saceva bisogno di ringraziamento, essendo egli tenuto a pagare il debito. Questo si vede ne gli Adelsi At. 4. Sc. 3. Ego in hac re nibil reperio quamobrem lauder tantopere; Hegio, meum officium sacio.

Modo ne tacere possis. A che questa taciturnità? Forse il padre non s' immaginava, come la cosa stia? Forse che costui ridicendolo non

opererà alcun rivolgimento?

Modo non monteis auri pollicens. Quelta cagione d'andare, se non si colora con altro, è assai vana; nè era necessaria per avventura.

Advorsum stimulum calces. Pro Act. Ap.

Scisti uti foro. Questo non intendo.

Intervenit Adolescens quidam lacramans &c. Ora non si vede ragione, perchè questo giovane dovesse lagrimare; nè perchè si dovesse dolere, che a lui dovesse parer così grave peso la povertà. Perciocchè se per denari sperava d'aver la giovane veduta, poichè era povera, men denari gli saceva bisogno, che se sosse stata ricca.

Est parasitus quidam Phormio. Bisognava dire, come questo parasito avesse avuta amicizia d'Antisone, cioè che non essendovi il vecchio,

si fosse dimesticato con esso lui.

# At. 1. Sc. 3.

A Deon rem rediisse. Non si vede ragione, perchè Fedria, & Antisone vengono in palco, e più in questo luogo, che in un' altro.

Forteis fortuna adjuvat. Pro Virg. Andaces fortuna juvat. Ma qui non si trat-

fi trattava d'audacia, ma di providenza, e di trovar rimedio al male, e non di metterlo in esecuzione.

#### At. 2. Sc. 1.

Tane tandem &c. Qui dassi principio ell' Atto secondo; e pure le persone di Fedria, e di Geta non sono state rimosse di palco. Unum cognoris, omneis noris. Pro Virg. Et crimine ab uno Disce omneis.

#### At. 2. Sc. 2.

Tane patris ais &c. Quì doveva essere il principio del secondo Atto, pereiocchè il palco resta vuoto per buona pezza. Ma non appar ragione, perchè dovesse venire più quì, che altrove, e in piazza; conciossa cosa che non facesse di bisogno, che Demisone il mandasse a chiamar quì, & egli essendo andato alla piazza, dovesse tornar quì.

Eccere. E' giuramento per Cerere.

Non tu hunc habeas plane prasentens Deum. Pro Virg.... Pro Horazio... Pro

#### 14. 2. St. 3.

E Go amplius deliberandum censeo: res magna est. Pro Petr. Ma più tempo bisogna a tanta lite.

# At. 3. Sc. 2.

Dorie, andi, observe. Non è bene introdotto in palco il russiano, poichè non appare cagione, perchè Fedria il dovesse menare in questo luogo.

Miseritum est. Forse vuol'essere la persona di Geta, che dica questo. Veris. Forse vuol dir verbis. Là onde soggiunge Geta, che il russiano serva il suo cossume, e Fedria il suo; l'uno d'essere gran savellatore, e l'altro nò.

Neque Antipho &c. Queste ancora son parole di Geta, che s' allegra, che non avesse questa noja con quella d'Antisone.

# At. 4. Sc. I.

Oid qua profettus causa hine &c. Non è verisimile, che sia stato Cremete tanto a dire al fratello, che non abbia trovata la moglie, e la sigliuola in Lenno, e che abbia indugiato in sino a tanto che sieno per mè le case loro.

Bb 2

Sene-

196 OPERE DEL CASTELVETRO
Senestus ipsa morbus est. Non è secondo arte; che qui non avea sugo motto.

Quid gnato obtigerit &c. Sarebbe stato meglio, ch' egli l'avesse narrato al fratello.

At. 4. Sc. 4.

Ager oppositus est pignori. Pro Catullo . . . . .

At. 4. Sc. 5.

Ransitio ad uxorem. Questo volere, che la moglie di Demisone vada a far questo ussicio è una vanità. Ma posto che non sosse vanità, perchè non dee più tosto andare a lei a pregarla, che faccia questo ussicio, il cognato, che il marito? Ora è una vanità, perciocchè non opera ciò cosa alcuna.

At. 5. Sc. 1.

Hem istoc pol &c.. Poco si commove questa nutrice udendo, che Cremete ha un'altra moglie, e che è così grande scellerato, e che ha uccellata quella di Lenno.

At. 5. Sc. 5.

Curavi propria ea Phedria ut potiretur. Pro Virg. Propriamque dicabo.

Quidnam nune fatturus Phadria! Antifone ragiona con Formione,
come se non avesse parlato con Fedria, e non sosse intervenuto a
tutti i consigli.

At. 5. Sc. 6.

L'Tiam dabo. Pro Virg. Qui sit da Tityre nobis.

Qui mihi ubi ad uxores ventum est, tunc siune senes. Pro Boccac.

nella Catella.

CHIOSE

# CHIOSE

INTORNO AL PRIMO LIBRO

# DEL COMUNE DI PLATONE

Secondo la traduzione di Marsilio Ficino stampata in Basilea l'anno 1546.

Ex lib. de Repub. seu de Justo Platonis.

Il Savio non dee ragionar solo a lungo. Questo ragionamento è troppo lango. La divisione di questo ragionamento non è lodevole.

Ntorno alla forma del ragionamento noteremo tre cose in questo principio. Una, che Socrate è introdotto a ragionare solo, non essendo domandato da niuno; e ragiona così a lungo, che non converrebbe a niuno razzo, o ebbriaco tanta lunghezza, non che ad un' uomo savio, e sobrio. L'altra è, che il ragionamento raccontato da Socrate su poco avanti cena, e nondimeno non si farebbe in tre giorni continui. Là onde la terza procede, che essendo diviso in dieci Libri, acciocchè il Lettore in dieci riposi il legga, seguita, che Platone s' avvide, che era lungo; ma non s'avvide, che non conveniva al tempo brieve, che su avanti cena. Perchè poiche aveva satto il primo errore, meno male era non dividerlo, acciocchè non aggiugnesse errore ad errore. E pon mente, che Aristarco nella divisione dell' Odissea commise simile errore, e Virgilio nell' Eneida, come altrove s' è mostrato.

<21.

Quando i giovani si trovino volentieri co' vecchj.

A Tqui, inquam ego, o Cephale. Socrate dice, che si diletta de' ragionamenti senili, perciocchè impara, come s'ha da camminare per questa vita, per la quale i vecchi hanno camminato, e come informatine bene possono informare altrui; e nondimeno dice, che i vecchi secondo il preverbio, che è: Pari con pari agevolmente si raguna, si trovano volentieri insieme. Adunque non è vero, che un giovane si disetti di star con vectio. Solvi, che il giovane va dal vecchio, quando ha di bisogno di configlio senile.

Perche

# Perchè i veschi favellino assai.

Profetto quante magis. La ragione, perchè i vecchi ragionino assai, è perchè non possono adoperare se non la lingua. Ma ciò viene a dir nulla, anzi è petisio principii. Ma lo credeva essete la ragione, perchè cercassero di conservarsi l'autorità appresso i giovani, veggendo non poter fare altra operazione autorevole.

Sape convenimus plerique ferme aquales &c. Quindi è preso quello Pa-

res cum paribus veteri proverbio.

# Che cosa faccia sprezzare i veechj.

Lurimi ergo nostrum. I vecchi si dogliono di due cose, cioè di non poter godere de' diletti corporali, cibi, vini, e carnalità; e d'essere odiati da' suoi. Risponde Cesalo, che sono liberati da crudeli signori. Ma la risposta non è buona. I vecchi si dogliono di non potere; e Cesalo dice; che perciocchè non possono, sono liberati. Bisognerebbe dire, che non vogliono, con tutto che potessero; ma se non si può dire, che non vogliono, dogliendosi di non potere, si doveva dire, che si ripongono in quel luogo altri diletti, che non avevano da giovane. Et è vero, che altri è odiato da' suoi in vecchiezza, se non se ne trae utile, come pogniamo che non sia dotato d'Arti, o di Scienze, o non sia di costumi piacevoli, è quali disetti inducono disprezzo in un vecchio.

Omnino enim ab hujusmodi rebus in senestuse mulsa pax, & libertas. Vedi se questo luogo sa per quel luogo del Petr. Tranquillo porso & e.

**532.** 

# I vecchi poveri sono in odio a' suoi.

Dem quoque adversus eos &c. I vecchi poveri dicono, che sono in odio a' suoi, perciocchè non avendo come vivere, sono costretti ad essere molesti a' suoi. Nieghi Cesalo, se può, che non sieno in odio a' suoi, e quantunque i vecchi comportino in pace la povertà, nendimeno è vero, che sono in odio, e questo rincresce loro.

Hac ego ideo interrogavi inquam &c. Se altri fa de' versi, n' acquissa nome, e gloria; se altri compera, o riceve in dono de' versi, ne prende diletto in leggendogli. Se altri genera figlinoli, spera d' essere diseso, e perpetuità. Se altri si fa uno adottivo, non ne spera tanto, percioethè più può la natura, che l'arte. Ma acquisti altri richezze, o siengli donate, altro non ha che l'uso. Perchè queste non sono similitudini convenevoli. Nel

Digitized by Google

Nel generare figliuolo si fa per altro diletto, e nel generar ricchezze si dura satica. Ecco come le cose non sono pari. Ora è da dire, che colui, che acquista la roba per sua industria, non solamente dura satica; ma perchè dura satica, è ancora avaro; e perchè è avaro, per l'avarizia la risparmia, più che per la fatica durata.

Non nibil acquissoi. Se altri debba accrescere, o diminuir la roba paterna, non veggo per le parole di Cesalo. Tempo è alcuna volta d'accresserla, e alcuna volta da diminuirla. Ma questo ragionamento cade in altra

parte.

Etenim fabula, qua de Inferis & c. Le cose lontane per tempo, che si comprendono con la mente, non si comprendono più avvicinandosi, che non avvicinandosi: il che non avviene in quelle, che si comprendono con l'occhio della fronte. Vero è, che i vecchi, che pensano più, che non sanno i giovani, meglio le comprendono, e spezialmente le cose della morte, sentendosi mancare.

# Se le ricchezze fanno buoni i possessori.

AD hac ego existimo pecunia possessimo esc. Questa conclusione è torbida, & è contra l'Evangelio. Facilius est camelum ingredi per foramen acus. Adunque le ricchezze giovano a questo; che altri non sa ingiuria altrui, & ha il modo da pagare, se promette, e da rendere i voti a Dio. Ma nocciono, perciocchè solamente i ricchi sanno ingiuria; & opprimono i poveri; nè vogliono pagare; nè possono essere costretti a pagare. Ma i poveri non promettono, se non quello, che possono; e attengono quello, che promettono; e più osserice osserendo il povero un denajo, che non sa il ricco assa testoro.

Egregie loqueris, inquamére. Socrate presuppone, che Cesalo abbia detto quello, che non ha detto in desinire la Giustizia, perciocchè non ha detto, che sia Verità; ma ha detto, che attenere quello, che si promette, è cosa giusta, e rendere il suo a ciascuno. Appresso gavillazione è quella di-Socrate il dire, che non è giusto il restituire l'arme al surioso; perciocchè l'armi diconsi restituite al surioso, quando si restituiscono al curatore suo, poichè egli non è capace a riceverle.

Hic Cephalus sermonem vehis trado. Di questo luogo sa menzione Cicerone

in certa pistola ad Attico.

## 533.

Agè eodem patto si idem perconterur &c. E' da sapere, che Galeno at Thrashulum, an Salubris pertineat ad grunasticam, an ad medicinam, di ce verso il fine, che la cucina ha per sine il piacere de mangianti, siccome

come la medicina ha per fine la sanità de gli ammalati. Adunque doveva dire Socrate, che apprestava i cibi saporiti a i delicati.

Non agrotantibus medicus est inutilis. Questo è ancora detto dell' Evangelio. E nondimeno Galeno ciecamente ha diversa opinione nel sopradet-

to Libro.

Impugnando, & propugnando & c. Ripruova la definizione della Giustizia, che è dare il convenevole a ciascuno, cioè a gli amici bene, e a'nemici male. Prima dicendo, che Giustizia non può aver luogo nella guerra, e nella pace se non nel deposito. Il che ancora debilita dicendo, che miglior guardiano del deposito è il ladro, cioè l'ingiusto, che il giusto. Ma poteva ancora dire, che il Capitano, o il Soldato poteva in guerra più giovare all'amico, e nuocere al nemico, che il giusto. Ma agevole è la risposta a questi argomenti, conciosa cosa che altro sia la potenza, & altro la volontà. La Giustizia ha la volontà, e qualunque potenza. Ma la potenza non può nulla, se non ci è la volontà. E può giovare a gli amici, e nuocere a'nemici in tutte le azioni di guerra, e di pace, e in medicare, e in comperare, & in ogni altra cosa.

Nonne qui aptissimus ad percutiendum &c. Pon mente, che Socrate dice quello, ch' io soglio dire nelle pruove dello stato congietturale, cioè che uno amante saprà dire le vie, per le quali si pruova l'adulterio, meglio che non saprà un Rettorico, e l'omicida le vie, per le quali si pruova

l' omicidio &c.

Nonne in boc aberrant homines &c. Questo è un'argomento nuovo da riprovare la diffinizione, cioè che non si sa, quali sieno amici, o nemici. Se riceviamo ciò per vero, di niuna cosa si potrà ragionare. Simile argomento userà poco appresso in coloro, che fanno le leggi per mantenimento di suo stato.

. \$34.

Detrimento affelli equi. Questo è l'ultimo argomento, il quale però non vale più che gli altri. Prima è da dire, che gli sproni, e le serze, che nocciono a'cavalli, gli sanno migliori; e le bastonate sanno più ubbidienti a cani; e similmente i danni sanno più temperati gl'ingiusti, & alcuna volta s' ammendano per quelli. E se si dicesse, che questo sosse giovamento, io il consentirò, e dirò ancora più oltre, che uccidere un cane rabbioso, o un'ingiusto di perduta speranza condannato dalle leggi, è cosa buona, e giusta, quantunque sa danno del cane, o dell'ingiusto; e così sono soluti tutti gli argomenti. Nè la giustizia sa gli uomini ingiusti meno atti alla giustizia, nocendo loro; anzi gli sa più atti.

Niss prior cum aspexissem, quam ipse me, musus penitus evasissem. Virg. Te Moeri lupi videre priores. Terent. Lupus est in fabula.

535. Qua-

.535

Quanam alia inquam ego, La pena dell'ignorante s' è l'imparare, & altrove 736, ne parla. Adunque, il Caro ottimamente, siccome punito, si turbò, imparando quello, she non sapeva.

Quenam patte inquit wir optime. Perchè Socrate domandalle e non rifpondesse, mi pare che ciò saccse, perchè a que tempi erano persone, che invitavano ognuno a domandare, e si vantavano d'insegnare.

Argentum vero non habeo. Detto fimile ne gli Atti de gli Apostoli.

..537.

# L'arte del reggimento si divide in due.

Di resta ratione est medicus & c. Rispondendo all' argomento Socratico dico, che due sono l'arti del reggimento. L'una, che riguarda principalmente l'utile del popolo retto, e l'altra, che riguarda principalmente l'utile del reggente. Ma questa è domandata Tirannia, e l'altra Regno. E da più è la prima, che la seconda, in quanto sa benefici a più. Ma non è perciò da dire, che l'arte del signoreggiare non si possa dirizzare ad utile del superiore, poichè pure veggiamo, che si dirizza, siccome l'arte del pasturar le pecore è principalmente indirizzata ad utile del signore; il quale se cura le pecore, perciò le cura, che ne trae utile, e non le curerebbe altrimenti. Nè l'arte pecoreccia si divide in due, come sa l'arte del Signoreggiare.

oni neque pecudum, neque pastoris cognoscis ossicium. Pare, che Socrate intendelle l'usicio del Pastore, come l'intende il nostro Maestro Cristo; & altri, come intende Trassmaco; e noi poco appresso l'abbiamo inteso come Trassmaco. Adunque che diremo? Risponderemo, che il nostro Maestro non ebbe rispetto nella comparazione delle pecore, se non al

lupo, & al pasco, cioè al Diavolo, & alla predicazione.

\$39-

# Perche i buoni se lascino criare Usiciali.

To aux principes in Civitatibus & c. Egli è vero, che l'arte del signoinceggiare principalmente è di noja; ma reca con esso lei tanto onore
necessariamente, e tanto utile, in quanto i malvagi sono scacciati dal Magistrato; i quali se ui monsassono, potrebbono sarsi Tiranni o in tutto, o
cia, parse: che non sipuò dire, che sia senza premio, come sono le altre
Ce

arti. Conciosa cosa che la bontà, e la sufficienza saccia Creare altrui al reggimento de gli altri uomini parisuoi. Adunque chi vuol reggere altrui, di volontà pubblica egli è migliore, e più sufficiente de gli altri; e chi risitta il reggimento impostogli dal Comune, sprezza il giudicio del popolo. E l'una cosa, e l'altra è superbia, e prefunzione. Adunque non è vero, che i buoni ricevano il reggimento, perchè i malvagi non l'uccupino, ma per non isprezzare il giudicio del popolo. E se tutto un popolo sosse puono, non sarebbe la tenzone, che dice socrate; perciocade o non sarebbe noja nel reggimento; o se vi sosse, non la ristuterebbono; siccome i buoni non si sanno pregare a pagar la parte loro delle imposse.

540.

# L' ingiuste vuol più che gli altri.

An justus videatur tibi plus justo babere. La soluzione dell'argomento non è molto celata. L'Ingiusto vuole avere più de gli akri o ingiusti o giusti che si sieno; perciocchè i termini della ingiustizia sono infiniti. Ma i termini del Giusto, del Medico, del Musico sono finiti; ecolui, che non è Medico, o che non è Musico, se vuol medicare, o simare, conviensi ritrarre dentro da i termini del Musico, o del Medico. Ma l'Ingiusto ad essere accorto, e buono, bisogna che esca i termini del giusto, ed'un'altro ingiusto, potendogli uscire, & essere infiniti. Questo argomento non vale nulla. Il non Medico non desidera di saper più del Medico. Nè il non Sonatore desidera di saper più del Sonatore; ma tanto. Nè l'Ingiusto desidera più dell'Ingiusto; ma tanto. Ma altri non può essere persettamente Ingiusto, se non occupa quello d'ognuno, cioè del Giusto, e dell'Ingiusto. Ma altri può essere Medico in Compagnia d'altro Medico. E sorse si potrebbe ancora concedere, che alcun Giusto avesse ogni cosa, come il Papa, & Augusto, e più di costui non potrebbe aver l'Ingiusto, nè aktramente.

54F.

# Se la giustizia sia più forte dell'inginstizia.

Hoc interroge nanc & penlo ante & c. Per mostrare, che l'ingiustizia sia men sorte della giustizia, si pruova così. Dove è la ingiustizia, quivi è la discordia, come si vede in una Città in due persone. Dunque se ingiustizia è in una, bisogna che sia discordia, se è in lui soprana. A cui si potrebbe rispondere, che l'ingiustizia non si considera al presente, se non verso i nemici, & i giusti; perciocchè non è dubbio alcuno, che se aleri mangia più che non sa il giusto, o è lassurioso, ch'eghi è men sorte, che

non è il Giusto in ciò. Ma si poteva dire, che non è vero, che mai l'Ingiusto sia più sorte del Giusto inquanto Ingiusto, se diamo i termini pari. Perciocchè se sono due d'uguale potenza, l'uno de' quali sia Giusto, e l'altro Ingiusto, ende si può dire, che l'uno sia più sorte, che l'altro?

542.

# Se i Giufti vivano più beati che gl' Ingiusti.

Le igieur, opusue aqui & c. Vuol provare, che vivano più beati i Giusti, che gl' Ingiusti, & usa una sallace argomentazione. Se l'occhio vede per virtù visiva, e non per vizio, così l'anima vive meglio per virtù, che per vizio, che è Ingiustizia. Quasi che il vivere animale, e secondo l'appetito, dove sta il godere, sia vizio dell'anima, e non virtù sensitiva, & appetitiva. Brevemente; l'occhio non ha se non una virtù del vedere; ma l'anima ha la virtù del vivere, la quale per Ingiustizia non si corrompes & ha virtù ragionevole, la quale per virtù si mantiene, e sa vivere selice non in questo Mondo, ma nell'altro.

# CHIOSE INTORNO AL SECONDO LIBRO DEL COMUNE DI PLATONE.

Ex secundo libro de Repub. vel de Justo Platonis.

544-

# Tra quali beni fia da ripurre la Giustinia.

Domanda Glauco, in quale delle tre maniere de' Beni si riponga la Giustizia, o in quella de' Beni, che sono per se; o per se, e per altrui; o per altrui. Risponde Socrate, che è della seconda maniera de'Beni. Ma poteva più convenevolmente domandare, in qual maniera si riponeva, sacendo un' altra divisione de' Beni. Cioè che alcuni sono giovevoli a colui che gli usa; & alcuni giovevoli a lui, & ad altrui; & alcuni giovevoli ad altrui solamente. Come le ricchezze sono giovevoli a colui, che le usa. La Fortezza è giovevole a se, & ad altrui, quando altri disende la patria. La liberalità è solamente giovevole ad altrui. Se adunque il Giusto giova solamente ad altrui, come ha detto di sopra Socrate, seguita, che sa della serza maniera.

Ce. 1

145. Per-



545.

# Perchè sia introdotta Giustizia nelle Città.

Atura quidem dicunt injuriam &c. Noi siamo per lo peccato d' Adam disposti a volere avanzar gli altri, & a voler signoreggiare gli altri in ogni cosa. Il che non possiamo ottenere senza fare e danno, e ingiuria altrui; nè altri ce lo dee, o può concedere quando può, e quanto può senza fua ingiuria, in quanto acconsente all'ingiuria. Perchè facendo l'uno danno, & ingiuria, e l'altro difendendo il fuo, e non volendo acconsentire alla 'ngiuria, ne seguitavano guerre, omicidi, uccisioni, rapine, e turbamenti, s'avvidono gli uomini, che era meglio il confervare la Giustizia; e che ciascuno o Giusto, o Ingiusto che si fosse dentro da se, si contentasse del suo; e spezialmente dovendo una moltitudine vivere insieme, & esercitare l'Ingiustizia verso altre moltitudini forestiere. Et appresso senza disendere il fuo da' fuoi Cittadini, se altri fa danno, o ingiuria, ricorrere al Magistrato, acciocchè l'affezione non ti facesse trascorrere a sar più tosto ingiuria; che a non consentirvi. E nota, che Platone non ha opinione altrove, che affici injuria sit malum, come qui dice Glauco, o che facere injuriam sit bonum, di che altrove abbiamo detto il parer nostro.

Qualem aliquando ferunt suisse Grza. Di questo esempio parla Cicerone

de Officiis.

146.

Privandus itaque omnibus &c. Il Giusto non dee fare ingiuria ad altrui, ma a tutto suo potere non se la lascerà fare. Perchè se l'Ingiusto non può più di lui, non passerà la cosa senza romore. Ma se l'Ingiusto soperchia il Giusto, l'Ingiusto viverà in apparenza più selice; ma il Giusto in coscienza.

547.

Ille enim Hesiodus justis Deos boc concedere perhibet, ut quercus in ramis altioribus glandes serant, in mediis apes. Virg.

Et dura quercus sudabunt roscida mella. Filios, posterosque justi, sidelisque viri &c. Nunquam vidi semen justi derelictum, neque mendicans panem. Pal.

548.

Sin autem sunt, & curant, nos non aliunde id novimus, vel audimus quam ex multorum sermonibus, & ex Poetis geneologiam corum scribentibus. Ecco che i Poeti non sono autori delle Favole, ma i sermoni di molti.

... 96. Gay 1 549.

Ac postquain nos aliver non valeinus &c. Questa similirudine di lettere minute, e grandi sa per quello, ch' io soglio dire delle figure grandi, e. picciole nella dipintura, e negli Epigrammi, e d'un' opera Epopeica...

Quali parti facciano la Città.

Aciet autem insa, ut videtur indigentia. Io giudicherei, che queste. parti facessero la Città: l'apprestamento de' cibi necessari, e delicati; l'apprestamento delle case necessarie, e delicate; Dapprestamento de vestiti necessari, e delicati. La conservazione della Città, la quale si divide in due parci, in una forestiera, cioè in armi, e soldati, e leggi; e l'altra interna, che si divide sin due, in giustizia, e fanità. La giustizia è conservata dalle leggi, e la sanità da' Medici. Ma siccome alcuni infermis'ammalano particolarmente, e di diverse infermità alcuna volta, & alcuna volta la maggior parte del popolo d'una sola insermità, che si domanda pestilenza; così alcuna volta alcuni peccano contra la giustizia in una parte in diversi tempi, & alcuna volta la maggior parte pecca contra. quello, che è stato ordinato, seguita una quasi pestilenza, che si domanda sedizione armale. Ma così come alla pestilenza non è rimedio umano, così. alla sedizione non pare rimedio. Adunque per imparare le Leggi, e la Medicina fa di meltiere di Lettere, e di studio, il quale studio è necessario; e vi s'aggiugne un altro, che si domanda volontario dilettevole, edelicato, che sono tuste l'altre maniere di Lettere gentili.

Remark According to Strip Kind . 450. Which is a control of the w reproductive to the second of the second of

ration ) is presented in the second of the

Line of a Bolle chiamata di ciafenno. A de ma la su

Am te loquente considero, nasci nos quidem non admodum similes. Qui parla della chiamata, di cui parla S. Paolo, e nella quale ognuno dee zimanere. Ora poreva provare con le cose meurali, che non hanno anima, le quali hanno cialcuna una viriù principale alla quale fono tiate prodotte, some ik grand a far palie per cibb dell' nomo pandora che s'adoperi alcuna volta per fare amido, e per dar mangiare a bestie. Così gli momini funci prodotti da Dio a giovare, e a dilettare gla altri uomini, ciascuno in arte alcuna, o scienza, o esercizio, purchè conosca la sua sufficienza principale. quantuaque fu atto a fare altro accessoramente. Il the avvient anedry in gologo, i quali sono atti e chiammi alle Lettere, peroiocche alcuni sono principalmente chiamati allo studio delle Leggi y & akti alla Medicina ; de altri alla Poesia, & altri ad insegnarla, & altri ad esercitarla &c. "

# Come altri faccia bene il suo esercizio.

On enim quod faciendum est &c. Ha demo, alse neutralmente l'uno sa meglio uno esercizio, che l'altro. Ora dice, che mon lo può far: bene, se non lo sa solo; pogniamo, che l'arestore ara la mattina, e poi si mette a fare altro, intanto il terreno o si diseccherà troppo, o si riumiderà. Così ancora avviene di coloro, che studiano, i quali se vogliono fare altro mestiere, o non avranno agio di dottori sempre, o di libri, o di santia, e di actenzione.

# Onde fia mata la mercatanzia.

A Tqui conflituere Civitatem & a. L'origine della mercatanzia è nata dalla sterilità del paese, dove è edificata la Città. Ma nota, che l'una Città è all'altra per opera de' mercatanti, come è una arte in una Città all'altra. Perchè quanto meno ha potere l'una Città supra l'altra, che non ha la Città sopra una arte, tanto più sono da stimare i mercatanti.

### Città mercati del Mondo.

Orum itaque nobis & C. Nelle Città grandi, come Melano, Vinegia, e simili, ancora che abbiano la pineza, dove si sa certi di il mercato, nondimeno troppo gran satica, e spesa sarebbe ili menare le sue mercatanzie in piazza; nè ella le capirebbe; perchè è stato di necessità distinguere le mercatanzie per rughe, e per le insegne delle botteghe. E si può dire; che queste così satte Città sieno più tosto mercati del Mondo, che Città, perciocchè la Città non dovrebbe sare, se non tante mercatanzie, quante bastano per uso suo, e non per tutto il Mondo, come sa Vinegia; senza che non hanno se non una maniera di persone, cioè mercatanti.

551.

Considerandum tamen, neque desissemm. Etc. Per trovare la giustizia nella Città, bastava davvantaggio quello, che era stato detto infin'a qui. Ma volendo ragionar più oltre, esce della proposta materia scaza legittima cagione.

· : : : Città Pitagorica.

Osciencur aucem bordeo &c. Nota, che la Città fina di Socrate non mangia nè carne, nè pesce; e perciò è Pitagorica, e quale fu la vita de padri avanti il diluvio.

But to be a water to a a think and a site of our or or or a series Cacciatori persone non necessarie alla Cietà. 🔗 🤫 .

Vales sunt venatores emmes. Ripone trasle persone non necessarie della Città i cacciatori, sotto i quali si comprendono al parer mio giluccellatebi, a i pescatori, pergiocche Socrate reputava superfluo ilimangiare animali . Ma i Canoni Ecclesiafici vietano a Priri d'essere Cacciatori, e non pefestori, o uccellatori, nè fenza rigioni gagliatde. and the second defeat a second of another asset to the

- ... Eagione d'introduure i Medici.

And he was said to be a great of the wave of the armon be an in A M non & Medicis indigobians under magis ita viventes . I cibi dili-" ligati sono cagioni d'infermità i e d'infermità sono cagioni. che La chiamino, e s' introducano i Medici nella Citrà. Veggiamo, se la delicarezza dell'adificare, del vostire, ie dello studio induce niuna mala ventura, per la quale sia bisogno chiamare, e introducre nuova maniera di Medici. Certo si fress e povertà, e schifiltà di lavorare per son brutorres, o lacerar le vesti de vanagloria, e superbia, e speranza di sama; le quali cose almeno ricchieggono i Predicatori, e i Censori pubblici, e privati. Cazioni di guerra.

Nonve igitur de fritimerum, regione che: Io dubito assai di questa cagione assegnata da Socrate qui della guerra, perciocchè quando l'una Città prende del campo de' vicini, non iscaccia i lavoratori, ma si contenta, se essi gli riconoscono per signori. Ma la guerra al mio parere nasce in questa guisa. Colui, che più può, occupa sempre quello di colui, che può meno; e perciò colui, che naturalmente può meno, se per assuzia spud occupare quello di colui, che può più, lo sa: acciocche non occupi il, suo. E questa è la cagione della guerra, che in vero se una Città ripiena di genti non fi potesse fare le spese in sul suo pacie, e ne domandalle in vendita, a' vicini, & esti gliele negallero, se movellono, guerra, & occupation il territorio loro, non farebbono molto da bia--fimare. Appresso le cagioni delle guerre sono le donne i figli &c. . . . The second of the first of the second

46 14 A orda e. 60 1 1853.

Il Turco ha buoni soldati sola.

In sorte usque adeo facile boe studium. Adunque il Turco solo ha i foldati buoni a poiche dalla fanciullezza gli fa efercitares e i Signori ., nostri Cristiani, che prdinano questi suoi bannesioni di lavoretori di CCTTE

terra, o prendono de gli artefici al foldo, o de' Gentiluomini allevati delicatamente, non possono constituire esercito reale.

# Chi guardi bene una formazza.

ورودرانج الن N videtur tibi &c. Troppo è sottile quests considerazione, che por chè il guardiano abbia da discernere il domestico dal forestiero, convenga effere Filosofo, quali che quella considenza non fia dell'acchio corporale, e non mentale. E nota, che a voler ben guardare una fortezza non bisogna conoscere niuno, da coloru in suori, che quivi abitano; e convien, che s' avveri la voce Latina antica, con la quale il peregrino, e il nemico si significava. Ma quanto alla comparazione de' cani a da sapere, che non risponde. Perciocche i cani, che sono da caccia, non discernono i domestici da forestieri. Nè i canti mundiant conoscono i cani domestici da' non domestici. Nè i guardinai hanno più tra che 's' abbiano: que', che non sono guardiani. At quo paths nutrientur a vobis cultodes. E' maraviglia y cho estendo di necessità di tante maniere di genti alla Città, non abbia a niuna richitifto l'allevamento, e l'addottrimmento; & ora solamente il domanda acolotto, che dicono essere soldati dalla fanciullezza.

#### 553.

che altri impari la Musica, & invendi per la Musica le Favole utili, & oneste.

# Dello infegnare per mezzo della Favola, e fenza Favola!

Rationis antem dua species, vera, & sulfa. Due sono secondo Platone le vie d'insegnare la verità, o quella, che si sa per Favole, d'quella, che si sa per Favole, d'quella, che si sa per Favole, si deci proporte a' fanciulli, & a genti grosse; quella, che si sa senza Favole, si proposte ad nomini intendenti. Ma perchè la cosa è asquanto oscura, veggiamo se la possiamo illuminare. Abbiamo detto altrove, che si Sillogumo richsede l'uditore intendente, e la Induzione, o l'Esempio si conviene alle persone grosse. Perchè sono le Favole, le quali non sono altro che Induzioni, ma adornate di salstà, come volendo dire altri, e provare, che un' ignorante se s'avverrà ad un Libro di Aristotele, nol curerà, il proverà così: Siccome una gallina, se s'avverrà ad un diamante, nol curerà, perchà non n'ha che sure, così sarà l' ignorante del Libro. Ora comincerà a narrate, come una gallina s'avvenne a quella gioja, e la rimirò, e la sprezzò, e disse alcune parole contra coloro, che l'usano. L'attribuire ragione, par-

bre, e consiglio ad uno animale, che è miracolo, ritiene l'animo puerile, & impara la Induzione, per la quale è agevole a passare alla pruovas e cotali sono le Favole d'Esopo, e simili. Sono alcune altre Favole, che sono più simili al Sillogismo; e queste sono, quando si prendeun cittadino in generale, e d'una azione possibile ad avvenire si sorma una Commedia, e d'un'azione d'un Rè si sorma una Tragedia, o un Poema Epopeico. Là onde a sanciulli si deono proposte più le Favole miracolose, cioè più le prime, che le seconde, le quali s'accostano più a noi. E parmi, che i vulgari nelle comparazioni usino la Induzione, cioè la similitudine, o l'esempio così: so piango, e parlo, come faceva Niobe nella morte de siglinoli: o il sillogismo: so so come colmi, che piange, e parla. Il qual modo di parlare non mi par di riconoscere ne' Latini.

In nescis in unaquaque re maximum quod principium &c. Virg.

Oraz. Usque a teneris assuescere multum est.

Oraz. Quo semel est imbuta recens servabis odorem.

Testa diu ----

In majoribus inquam ego plane minores videbimus. Questo è quello argo-

mento, che su detto di sopra delle lettere grandi, e picciole.

Quas Hesiodus, & Homerus & c. Vedi, come crede, che Esiodo, & Omero sieno stati Autori delle favolose Istorie de gl' Iddii: il che noi mon crediamo, come altrove diremo. E nota, che per informare solamente i fanciulli, che deono essere soldati, si riprovano le Favole de Poets, e la Teologia: e nondimeno conveniva farsi ciò per tutti i Fanciulli principalmente.

Primum quidem & maximum &c. A me pare, che Platone voglia, che de favole, le quali con fatica si possono ritrarre all' Allegoria, non si debbano formare; o se sono cose vere, e scandalose, non si debbano dire,

se non tra persone sante, le quali non si scandalezzino.

Aut qui peccantem patrem supplicio afficit. Se debba il figliuolo accu-

sare, o punire il padre, vedi Eutifrone.

Neque enim vera &c. Ecco che l'utilità, o il danno, che si trae dell'Epopea, è quella stessa, che si trae dell' Istoria, cioè l'essempio, il quale è accidente, e non per se, come s'è detto altrove.

#### 554

Tales quadam qualis ipse Deus est. Se l'Istoria dee esser vera, non può raccontare se non quello, che è stato satto, detto, e creduto da coloro, de' quali parla. Ora se la credenza di Dio in coloro era vana, e salsa, come può ella narrare la verità? E se la Poesia è figura dell'Istoria, come si può scostare da lei? Perchè a me pare, che altro ci voglia ad insegnar la vena Religione. Senza che non è sicura cosa a scostarsi nella Religione dal parere

rere de gli altri. Ne so, come Platone s'avesse dette quelle cole con altre

persone, che con Filosofi.

Name bonus & infe Bens est. Questa è questione, che ha tormentati enti i Teologi: se Dio sia cagione ancora del male. Ora Platone non risponde all' argomento, che si suoi fare: Dio è cagione d'ogni cola; dunque ancora è cagione del male. El quantunque le morti, le serice, le powertà, e simili non sieno da chiamare male secondo Platone, nas pene, e gastighi, cioè beni, in quanto o migliorano il peccatore, o punendolo gli giovano; nondimeno il peccato è male, del quale, se Dio è cagione d'ogni cosa, o è da dire, che non sia niente, o che altro che Dio ne sia cagione, equasi, come credo sacciano i Manichei, sar due principi delle cose, cioè Dio del bene, e il Diavolo del male. Perciocchè non credo, che si trovasse persona così rea, che attribuisse la cagione del peccato a Dio. Ma è da vedere Sant' Agostino, che tratta questa questione. Et è bene contentarsi di credere, che Dio sia cagione d'ogni bene, e che il male proceda da noi peccatori, il che è certo, senza cercarne d'intendere altro in questo Mondo.

Quid autem hac secunda? Dio non è murabile per forza forestiera, nè per interna per migliorare la sua forma; ma è murabile per utile nossiro, e si trassorma in nomo per giovarci, ò sacendoci bene, o punendoci, e così ammendandoci, come dice Platone, che Dio non è cagione del mule. Ma dubbio è: Se Dio si trassutta, dunque c'inganna, o giovici dandoci bene, o male; ma l'inganno è basimevole negli nomini, non che in Dio; adunque non par vero, che Dio si trassutti in forma umana. Diciamo così: E'antidetto da un Signore a' sudditi suoi, che debbano operare valorosamenne, e non malvagiamente, perciochè premierà i valorosi ora apertamente, & ora celatamente, e punirà i malvagi ora apertamente, & ora celatamente, e punirà i malvagi ora apertamente, celatamente. Se adunque alcuni operando valorosamente sono puniti celatamente, perchè si deono dolere d'esser ingannati, essendo prima stati ammoniti, come doveva passare la cosa, & avendo essi con la coscienza acconsentito alla legge, & all'ammonizione?

555.

Atqui rette quod dicebam & c. Si domanda, perchè il dire le bugie sia male, e perchè s' odia colui, che le dice. Ora usura redriere s' odia colui, the dice le bugie, perciocchè è cagione, che noi caggiamo in ignoranza; e l'anima nostra odia l'ignoranza, & ama la verità. Ma colui, che le dice, perciò sa male, perchè presta cagione all'ignoranza altrui. Senza che non è senza invidia, non volendo, che altri impari, e conosca la verità. Ma la bugia si può dire nel tessere le Favole, delle quasi non s' sia verezza. Ancora la bugia si può fare in satto, contrasacendos, come sudit

Judie si liscio, e s' adornò per poter liberare la patria; e potrebbe una mos glie lisciarsi, e mostrarsi più bella, che non è, per ritrarre il mariso smaniame nell' amore d'una puttana; & altri si potrebbe eramutare per iscampar la vita a se, & ancora mascherarsi per dilettare, poschè è lecito comporre Favola.

Et in bis, ques modo dicebanns, confabulationibus. Io non credo, che fia lecito a dir bugie secondo il verifimile delle cose antiche, ancora che non sappiano, come appunto sieno passates perciocchè se ciò sosse vero, tutte l'Istorie antiche si potrebbono riempiere, e farsi persette. Beneè vero, che è secito a' Poeti a riempiere secondo il possibile l'Istorie discusose, perciocchè si sa, che ci sono porte per bugie, e per trovantento dal Poetas e perciò, come poco prima diceva, queste non sono bugie, nè n'era da sar menzione. E così i mascherati non ingannano niuno, nè peccano più, che si facciano i Poeti.

Assimilantes veritari mendacium. Pare, che Aristotele prendesse quindi il suo verisimile.

Multa gizur ab Homero. Già abbiamo detto il parer nostro, quanto è al sogno d'Agamennone, mandato da Giove. E nota, che Platone 1'ha per bugiardo; e nondimeno, se ben mi ricorda, il sogno non è bugiardo, secondochè mostra Eustazio in quel luogo. Ma quanto alla Profezia d'Apollo raccontata da Teri appresso Eschiso, è da dire, che non è comportabile. Così non sece Catullo nelle nozze di Teti:

# CHIOSE INTORNO IL TERZO LIBRO DEL COMUNE DI PLATONE.

Ex terrio libro de Ropub. vel de Justo Platonis.

557. .

dell' Inferno, seguirà, ch' altri non gli temerà, nè temerà essere ingiusto, poichè penserà non dovere essere punito dopo la morte in niun luogo, ma godere in eterno. Là onde meglio è, che tutti sappiano, come è constituito un Luogo orribile per le pene de' malvagi, & un luogo dilettevole per premio de' buoni dopo la morte. Il che nondimeno egli sotto la persona d' Ero nel 10, lib, dirà. Ora i luoghi addotti da Omero se si guar leranno particolarmente, si troverà, che non contrastano a questa opinione. Ma perchè qui non ho Omero, altro non ne dico.

5.58.

Dicinassie moderatum vinum & T. Io vorrei, che Socrate mi provasse per stra via queste cose. La morte ci è data per pone se niuno è, che naturali Dd 2 mente

mente non volesse più tosto, che gli fosse rimessa quetta pena, che riscossa. Dunque come contraria alla nostra volontà, non può esser bene; ma conviene, che sia, o sia reputata male. Appresso non si può pervenire alla morte senza dolore, e grandissimo oltre a tutti i dolori; adunque la morte è male. se non per se, almeno per le cose dolorose, che vanno avanti al morire. Oltre 2 ciò si lascia la compagnia di molte cose care, e persone: il che non è vero, che non sia male. Ultimamente si teme di male per le pene inserpali, e si spera leggiermente de' premi eterni. Socrate in questo suogo s'è sforzato di levar folamente l'ultima ragione, e l'ha indebolita affai poco; e conchiude, che la morte a colui, che muore, non è morte. Appresso vuol provare, che all'amico non dee dolere la morte dell'altro per fe, conciosia cosa che a viver bene dee essere contento di se stesso solo. Ma se così è perchè constituisce egli la Città di più uomini? Ma doveva dire, che l'uomo a vivere non ha bisogno d'amico. Adunque poiche altri ha bisogno a vivere d'altrui, e di ricchezze, e spezialmente d'amici, e di parenti, se avviene, che ne sia privato, n'è privato contra sua utilità, e volontà e perciò lo dee stimar male. Ma presupposto, che su male, secome è, è du yedere, se altri se ne dee dolere. L'uomo non dee sar cosa, per la qualo perda la dignità virile. Adunque non si dee dolere, come fanno le semmine, e i fanciulli, i quali s' abbandonano al dolore, & alle querele. Per dolersi non si ricupera il perduto, adunque altri non si dee dolere, siccome non dee operare indarno. Nè altri si dee dolere di perdere quelle cose, le quali sapeva, o doveva sapere di natura essere perdevoli, e simili cose.

Sed neque risum nimium. Perchè non si conviene ad uomo savio ridere assai, & al leggiero sì? Il riso nasce dal male altrui, ma dal male, che non gli noccia; il qual male, perchè il leggiero n'è senza, reputa gran bene, e se reputa da molto. Ma il savio non reputa gran bene l'esserne senza, avendo molte altre cose da stimar più, che non è l'esser senza quel male. Quindi è, che il savio non ride, e 'l leggiero ride. Ma pogniamo, che un Filososo vedesse, che Platone si sosse in gannato in una questione, & esso conoscesse la verità, converrebbe che egli ridose, quando l'inganno sosse molto grosso; ma il riso nondimeno dee essere moderato per molti rispetti, e per gli detti nel dolore; e quello, che dico del riso, dico ancora della tristizia.

Quin esiam pluris facienda est veritar. Sarà bene, che si dicano alcune parole della Verità. Verità è apprendimento dell'animo delle cose, come in se sono, e non altramente. Ma la Verità si significa altrui, poiche s'è appresa nell'animo, o con detti, o con fatti, quando si significano l'Idee delle cose, come appunto sono state apprese. Là onde se le Idee delle cose non sono apprese, come sono in se, ma altramente, quantunque sia salsità significandole così, si domanda Verità significata in detti, o in satti. Ora è da sapere, ebe niuno animo, quantunque ben disposto da natura, può apprendere la Ve-

la Verità delle cose, come sono in se, se non è illuminato da Dio, il cui raggio è all'anima nostra, come è il raggio del Sole all'occhio della fronte in vedere le cose visibili. Ma il Diavolo a tutto suo potere cerca di tenebrane l'occhio dell'animo nostro perchè non apprenda la verità delle cose, acciocche altri non vedendo la verità, non la fignifichi: ne in detri, ne in facti. Perciocche non è altro palesare la Verità in detti, o in fatti, che operare virtuosamente, come apparirà poco appresso per quello, che si dirà; e colui, che significa la bugia in detto, o in fatto, cioè palesa una cosa, avendone appresa un'altra, è simile al Diavolo, e puessi chiamare figliuolo del Diavolo. Ora facciamo più manifesto quello, che diciamo, con uno efempio tale. Ulisse per lo raggio divino illuminante l'animo suo apprende, che è male a fare uccidere Palamede nobile nomo Greco, e disensere valentissimo dell'esercito de' Greei; ma nondimeno seguitando le vestigia del suo padre Diavolo dice in parole quello, che egli non ha in animo, cioè che questo è ben fatto, perchà Palamede non è da sostenere al Mondo, siccome colui, che ha animo di tradire l'esercito, e già è accordato con Priamo; e lo palesa in fatto. facendo lextere salse, e nascondendogli l'oro nel padiglione. Adunque pare si possa dire, che il peccato suo è la bugin palesata in detto, e in fatto; e 'Perciò non disse male colui, che affermò il peccato essere niente, considerandolo: in se, essendo la bugia niente di quello, che s' ha nell'animo. Ma avviene alcuna volta, che si palesa in detto, o in fatto, come abbiamo detto; & ancora indetto, & in fatto insieme, come avviene a coloro, che essendo Cristiani per tema non ardiscono di consessare ciò nè in detto, nè in satto & alcuna volta si palesa la Verità in detto, e la bugia in satto, e dall' altra parte la bugia in detto, e la Verità in fatto. E questi sono tutti peccari più e meno gravi secondo il danno del profilmo, e'l dispregio di Dio.

Igitur Rempublicam administrantibus & c. Non mi si dimostra, che sia più logito al Magistrato il dire bugia, che sia ad un privato; e diciamo così. E' secito al Medico il dire una sorta di bugie per utile dell' Insermo, & al Magistrato per utile de' sudditi; ma perchè non dee essere lecito al padre di samiglia, & al maestro de' fanciulli per utile de' fanciulli, & a ciascun' altro per utile del prossimo suos Ora non è lecito al suddito a dir bugia al Magistrato, secome non è secito all' insermo dirla al Medico, perciocche all'uno, & all'altro cornerebbe danno, dovendo l'uno essere ammendato de' suoi disetti dell'; animo, e l'altro del corpo. Ma questa ragione cessa nella bugia del suddito verso il suddito uguale, non dovendo l'uno ammendare l'altro nè nel corpo, nè nell'animo; e mondimeno sottentrano altre ragioni tanto per gli primi, quanto per gli secondi, cioè che la bugia, essendo per se cattiva, non dovrà mai essere talora può avvenire.

1 2 6

2 1 1

· .

Tem

Temperancie autem nome bac talia etc. Vuole Socritte, che i sudditi sono ubbidienti e che i maggiorenti fi guardino dalla luffuria, dal mangiave, e dal bere soperchio. Lo credencio che all'ubbidienza de' fudditivitiovalle molto l'amministrazione non correcta della giustizia de' maggioria e non il mangiare, o il bete alfai, o poco, o la lussuria, purchè sia con moglie legittima. Le quali cose se sono da riprendere, sono da riprendere genemilmente in tutti, e più ne' privati, che ne' fignati. I quali privati, perchè n' hanno più careftia, più ne fonostemperatia e di la careftia e di la careftia più ne fonostemperatia e di la careftia di la careftia più ne fonostemperatia e di la careftia e di la ca

Neque etiem munerilus corrumpi, ipfus: cives... Io concedo, che si pud vietare a cittidini, che non rubino l'altrui per forna, o per inganno: Ma non veggo già, come i doni non ficto per randere arrendevoli gli animi di coloro, a cui fono donati, fe non si vietano del tueto i doni: il che io giudicherei ottima cofa in Città bene ordinata, pereiocchè meglio è l'ef-Ere in quelta parte alquanto villano, che voler victare, che non corrompano gli animi, avendo quelta forza con effo lozo. Malafriamo frare i donis perchè non si ragiona di tant'altre vied'indurre altrui pell'opinione his forto sperie di cortesis i come accompagnare il service i esser presto nett' infermità, delle quali cose parle Ovidio nel Libro dell' Arte d'amere: 1 and the property of the contract of the contra

Deinceps de discendi ratione, ut arhiteror, est disserendam, atque ina volte or que, or quemodo etc. Questo lungo è da notare, perciocche qui non si sa menzione se non di due ease, cioè: e non di tre, come fa Agistotele nella Poetica, il quale y'aggiunge in:

. Quemadmodum igitur qui dicendortudeat dec. E' da notare, che cotorol che sono valenti dicitori, si propongono dai principio auto quello, che vogliono dire, e lo dividano, e per ardine lo spedificanos edall'atera parté men valenti son quelli, che prendono mia parte da spedire senz altra propositione, edivisione, come sa ai presente. Platone.

Dicam epine fine wersn, quan non sim Poeticus. Amoura che Socrate folse stato Poeta, e Poetico, non farebbe: dato verisimile, che sprovve dutamente avelle trafmutati versi d'Omero d'una maniera di marrate in un altra. Perchè farobbe fiato meglio, se divesse detto, che non avevi agio da far verías e posto che l'avesse, que era Pocas. วาร์เการาชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาร เการาชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชาน

Rette admodum accepific. Penchè qui Placone evers molto et largo mamisestata questa sua opinione, Aristotele nella Poetica brevemente se ne Palla.

passa! Ma è da per mente, che i mostrammo inella dette Poctica, che quelle, che chiama misto, monte approveno da noi.

Add quad. rento, ut annue, ferquiedendum. La ragione conduce a portode Merità i aptentio è dimostrativarima il vento non sempre posta a porto. Nondimeno l'intelletto nostru è spinto dalla ragione, secolhe barca è spirita dal vento, nè più può resistere l'uno ull'uno, che l'atra all'altro. Marron è da navigare and ognimento abone à da intendere sumpre secondoragione.

... Hos igitur o Adimante confidera, atrum imitatures nos cuftodes oporteas Ce. Se egli è vero, che ciastano in ciascuna cosa appena vaglia ( e chiama ciascuma cosa, o maniera di Peesia il rassioniighiare une persona) seguita che me Tragedia, :ne Commedia, ne Epopea fieno maniere di Puesa, melle quali almi pulla avenuencellenza, perciocchè ciufcuna di loro raffomiglia diverfe persone. E bisognerà dire, che t'elegie, o gli Epigrammi (io parlo de' simplici) sieno per dar più gloria a chi ne sa; e che un sabbro, che saccia coltelli, non possa nella Città Platonica sar bene spade, o vomeri. Ma a Socrate non dà noia, che il Poeta sia eccellente in una, o in più maniere, se usando il Pocta più maniere non avvenisse, che i soldati non imparassono più maniere di vita. Ma se questo monta tanto, bisognerebbe, che i soldati:notivedellono arare, no edificare, no tellere, poiche udendo parlare solamente dé varie cose efficacemente, sono per disviarse dat toro mestiere. Se quelto operano le parole, e di cose immaginate, quanto maggiormente l'opererà il fasto, e la voricàs Ma dirà Socrate: Io non parlo di questi attig cha sina sono ne virtuoli, ne vizioli. Anzi fi potrebbe dire, poiche mon viole, che rapprefentino voci d'animalia o il fiotto del mare, le quali cole non fono ne viziole, ne vircuole. Ma prefuppogniamo, che Sucrate ruglia, dara delle azioni vizioles perchè deono effere imprefe da gli afcolsanci, se il Poeta le imprende dell'ascolunte i e Antanto è buono Poeta, inquanto l'ascoltante sente essere rappresentata la sua affezione, o azione? Ma pogniamo, che non s'abbia da rappresentare, se son azioni valorose, non à dubbio, che altre sono le azioni ancora valorose d'un Capitano, & altri d'una Donna, de altre d'un Fanciulle, & altre d'un Contadine; e con diverse maniere si deono rappresentare. Come adunque sarà vero, che quelto Poeta non usi, se non una maniera simplice?

Muniquam igitur studio alicui astimatione digno &c. Questo è quello, che diceva Aristotele, che i piacevoti trovatono la Commedia, è i severi la Trantsia e che gli uni nun sono atti a fare quello, che sa l'aktro.

Nibil aliud agere, vel imitari oportet. In questo luogo presuppone Platone, cho la l'Possia mon su moviata per attro, le non per insegnare per Elempio, è ciò, che si armava in Puesa, o bene o male che sia attri la gossa, o idebba; seguirt. Il che è fasso; perciocche è proposta prima che vogliamo che insegna, per materia da farvi pensamenti sopra sottacciocche abbiamo

abbiamo esempi d'ogni maniera e da spaventare i rei, e da consolare i buoni, e da conoscere la natura de gli nomini, e delle donne. E percio diceva Aristotele, che la Tragedia con le paure, e con le ingiustizie sezeciava le paure, e le ingiustizie dal cuore de gli uomimi ascoltanti, rigro-

vando quello, che dice Platone in questo luogo.

An non animadvertifi si imitationes a teneris annis etc. Out parla dell' ascoltare e dall'ascoltare trapassa al raporesenzare; & oltre a: ciò vuole argomentare dal rappresentare da fanciuliezza all'ascoltare da attempato, e dal rapprefentate da fanciullezza una cofa fola all'afcolegre da attempato più cose. Doveva adunque dire, che l'ascoltar voci lascive, o compassionevoli di donne, commove più, che non fanno voci d'nomini, e che quanto il Poeta si veste meglio le voci delle donne, molto più commove. Et io avrei risposto, che ciò è vero; ma veggendo, che è donna, non la prenderò per esempio; nè questo mi nuocerà punto.

Videtur mihi vir moderatus. Ecco che l'Epopea può sotto parole geperali dire ciò, ch'ella vuole fenza offentione dell'afcoltante, e raccontare folamente il bene. Là onde in questa parte è da antiporre alla Dramatica.

Praterea canum, pecudum, & avium voces. Questo è da notare contrà il Caro, che rappresenta la voce del Gusso Chiù Chiù, e da riputario ssac-

ciato, & ignorante, secondo, che dice Platone.

Mulso entem jucundior pueris, & padagogis contraria. Parla del ragionare, che usa rappresentazione, & atti. Ma era da dire la ragione, perche il ragionare rappresentativo con atti, e con reggimenti, ha più grazioso a gl' ignoranti, che a gli scienziati. Ciò, secondo che a me pare, non procede da altro, se non che è meglio compreso, & ammirato l'artificio del rapor and the contract of presentare.

Si quis ergo in nogram urbem venerit &c. Questa è la conclusione di Socrate: che non riceve Poeti, i quali pecchino contra le leggi poster da lui, cioè che contino cole, onde si possa: prendere esempio di sar male: a che abbiamo risposto di sopra. E manda via così fatti Pocti, onorandogli con lode, e con profumo, e con unquenti, e coronandogli di lana, a dimostrare che sieno delicati, e non degni della compagnia di cittadini severi; perciocche gli unguenti sono da esseminati, e la lana è molle e fignifica tenerezza di costumi. Se altri ha meglio, sì mel dica, che gliene refterò ubbligato.

Melodia ex tribus conflare, oratione, harmonia, rithmo. Di qui prese Ari-Rotele il fuo 500, cioè d'una delle tre parti della Poelia, cioè la parte con la quale. Il perchè è molto manifesto qui, & ogli nella Poetica parle The second of the second of the second of

allai alcuramente

No:.ne

Nome melodie pars vibilo differt &c. Io intendo così questo luogo, e così Aristotele avrà presa bene l'intenzion di Platone. La Musica si divide in parlare, in armonia, e ritmo; e di nuovo la Melodia in parlare accompagnato dal suono, o dal ballo, odall'uno, e dall'altro. Adunque il parlare è doppio, cioè o scompagnato, o accompagnato dalle predette cose. Dello scompagnato s'è parlato, & appresso si parla dell'accompagnato, il quale si chiama con Melodia, e si parla dell'altre due cose. Vero è, che Aristotele specifica, quale sia il parlare, che riceve la compagnia del suono, e del ballo; il che non sa qui Socrate. Ma abbiamo qui di più da Socrate, che sappiamo, quali maniere d'armonia, o di movimento si convengano al parlare.

563.

Quenem igitur querule harmonie sunt? Vedi, come i pacsi sono a se simili in ogni cosa; pogniamo, i Gionici sono molli nel parlare, nell'armonia, e nell'edificare; e i Dorici villani, & alpestri nel parlare, nell'edificare, e nell'armonia.

Quid vero loquendi modus, ipsaque oratio nonne animi affettionem sequitur? Io, se ben mi ricorda, aveva detto questo medesimo, cioè che prima era l'affezione, che le parole, là dove ho parlato delle parole affettuose; e quindi ha preso Aristotele Mores, de' quali parla nella Poetica.

# 564

Est autem ars pingendi. Non è da procedere in questa guisa, perciocchè erreremo nell'argomento. L'affezione del parlante dee effere temperata, nè si dec dimostrare in atto, o in parole altramente, la quale, se sarà tale, apparirà ancora tale. Ma le parole possono essere lascive, o empie, & esfere ben composte, e significanti quello, che vogliono significare, e nondimeno non piaceranno a Socrate, perciocchè ricerca un' altra virtù in loro, cioè i fentimenti modesti : e della prima parte, che è propria virtà delle parole, di significare leggiadramente, e pienamente quello, che significano. non ne sa menzione, siccome pur sa della prima nell'arte del dipingere, e nelle arti delle massericcie. E pure nella dipintura deono essere due virtù: l'una propria di rappresentare ciò, che prende a dipingere; e l'altra non propria, che è di non dipingere cose lascive, o viziose. Il che non avviene in tutte l' Arti, o almeno in tutte l' opere di natura, come nelle piante, se non molto impropriamente, secome diciamo: questa pianta è gentile, & essemminata, o simili cose. Là onde sarà di necessità, che gli artesici lavorino alla grossa, e gli agricoltori taglino tutte le-piante debili, o non le potino, nè le coltivino: altrimenti questi Soldati, de' quali ha tanta eura Platone, prenderanno esempio di gentilezza, e di piacevolezza. Ora Εe she

che avrebbe egli detto, se stato sosse Cristiano, de avesse vedute se statue, e le figure di Michel Angelo nelle Chiese di Roma, e nella Cappella Pontificale? Quanto alle piante Platone nel Fedro dice il contrario, cioè che

non infegnano 443.

Quemadmodum illi inquirendi sunt artifices &c. Questa è bella similitudine da allevare i giovanis perciocchè le malvagie opinioni delle cose, e della Religione nascono dall'allevamento. Ma nondimeno è da considerare, che l'esperienza mostra il contrarios perciocchè i Signori, i quali sono allevati ne gli edisci, che hanno più del convenevole, e con le massericcie più convenevoli, che non sono quelli, e quelle delle persone povere, quanto hanno le loro cose miglior sorma, tanto l'animo loro has piggior sorma. Anzi pare, che tutti coloro, che attendono a queste cose

di fuori, sprezzino le cose dentro dell'animo.

Onemadmodum sant profetto literas satis rette callemas. Io non intendo quelta similitudine. Ma questo so bene, che chi sa leggere, non ecrea d'imparare; o ancorà chi non sa leggere, nen cerca d'imparare: pogniamo da un sesto, o un a dalla costellazione assura l'altro segno; ma cerca d'imparare da lettere ottimamente figurate per buon Maestro, o stampate distinte, a atte ad essere acconsciute. Egli è ben vero, che poichè siamo avvezzi, a abituati a leggere, a abbiamo piena, a certa notizia delle lettere, che riduciamo alcune cose dell'arte, o della natura alla similitudine della sigura literale. E questo ci potrebbe conservare la memoria, o rinsrescarcela. Così noi avendo imparata la temperanza, possiamo considerare per similitudine, che tutte le cose hanno in se certa temperanza, la quale le sa essere lodevoli, che ci può ricordare, che noi dobbiamo essere temperati. Ma prima noi non la conosceremmo, nè poi, se non sossimo Filososi, a Allegorici.

Si quo in homine hac concurrant & c. Tutte le cose temperate, cioè sormate secondo la loro proporzione, sono belle, lodevoli, & amabili dall' uomo; il quale è giudice di tutte le cose. Ma se egli ama, loda, e reputa bello ciò, che di temperato truova in ciascuna cosa d'artificio, edi natura, non per altro lo sa, secondo Platone, se non perchè ne può trarre esempio ad utile suò. Quanto maggiormente dunque amerà egli, commenderà, e stimerà una persona, che sia temperata di corpo, e d'animo; perciocche la temperanza del corpo non può passare nel corpo, non potendo noi sate un capello nero bianco, ma sì nell'animo per similitudine, e non in quella guisa, che entra quella dell'animo altrui. Ora sono certe persone, come donne, e sanciulli, & uomini snervati, e vani, i quali veggendo lodata la proporzione convenevole della sorma corporale, cercano ancora nel corpo di sarsi simis con salsta, con zoccoli alti, con colori dipingendosi, ingrossandosi com la vestimenta. Il che si potrebbe tolerare, poiche per altra

wix in proporzione convenevole del corpo non si può acquistare, se essi procacciassero d'avere quella dell'animo, la quale, si può acquistare. Ma se avessono quella dell'animo, non cercherebbono d'avere questa in questo modo, non essendo del temperato il voler, simila convenevalezza, che è peggiore, che ogni sconvenevolezza.

#### 564.

Tales quosdam homines maxime vir musicus adamaret. Un dipintore, veggendo una bella persona, conosce più la bellezza, che non sa un' altro ignorante di pittura; ma non l'ama per imparare temperanza, ma per esempio di temperanza, ancora che così persettamente non conosca tutte le convenevolezze.

#### 565.

Oportet enim musicam in amateria pulchri finiri. Questo, che dice qui Platone per ischerzo, è vero ne' nostri Musici, i quali non si ragunano mai, se non per cagione amorosa. E chi ha semmine, o giovinetti, non se gli doe lasciare accostare a casa.

Mihi quidem non videsur heste affettum corpus. La temperanza dell'animo nel beré, e nel mangiare sec. sa il corpo sano. Ma l'ardor dello studio, se il desiderio d'imparare, che è puse affezion dell'animo lodevole, lo sa infermo. E dall'altra parte il corpo sano rende l'animo più acto ad intendere, se a contemplare e il che è affezione lodevole, aneora che esso renda ancora l'animo atto alla stemperanza di desiderar cose, che non si conviene.

Nompe ridisulum effet suftode indigere auftodem. Juvenalis.

Sod quis cufindiet ipfes cuftedes?

At vere somolenta beau & ad sanitatem dubia. Vedi Galeno ad Thre-

Li, che coste primieramente l'arrosto, non aveva pentola. Ora il mangiar cose varie, e delicate, e ben condite, sa mangiare più e sa cuorere meno. E perché si mangia più, e perchè la varietà, e la delicatezza de dura da cuocere, e sa spendere più, e occupa più persone nella cucina, e più lungo tempo; onde nasce stemperanza del corpo, e sea usanza, e provertà. Però è da vivere con simplicità da tutti, e spezialmente da poveria acciocchè per povertà non sieno costretti a sar de gli altri malia color.

Onde judiciaria, & medicina. Questo è l'argomento, secome io m'imm magino, de gli Anabattisti, i quali non vogliono, che Cristiano possa essere Magistrato, nè che Cristiano abbia bisogno di Magistrato. Ma parlando del Medico dice, che è segnale, che ci sono de gli ammalati, Ee 2 quan-

Digitized by Google

quando i Medici hanno da fare; e che è segnale, che gli ammalati sono vezzosi, quando i Medici sono valentissimi. Siccome è segnale, che ci sono de i malvagi allai, quando i Giudici hanno da fare, e che ci sono de malvagi asturi, quando i Giudici sono sottili. Ma ancora può avvenire, che i Medici non abbiano da fare per essere troppo ammalati, reputandogli infanabili, come avviene nel pestilenziale temporale; e i Giudici fimilmente non abbiano da fare per essere troppo i malfattori, come nelle brighe popolari, e sedizioni. Ma veggiamo, se i Medici, e la medicina, & i Giudici, e la giudicativa procedano con ugualità, come presuppone quì, & altrove Platone; conciosa cosa che la stemperanza alcuna volta generi infermità nello stemperato, & alcuna volta nò. Quando genera infermità, ho stemperato è naturalmente punito della sua stemperanza con la pena della infermità, la qual pena fenza dubbio è giulta, poichè introdotta dalla na-. tura; e ciascuno, che cerca d'impedirla, opera ingiustamente. Adunque i Medici operano ingiustamente, e la Medicina, loro Arte impeditiva della pena giusta, è arte biasimevole, e disutile. Ma coloro, che sono malfattori, cioè che offendendo il prossimo guastano la compagnia cittadinesca, alcuna volta se ne vanno impuniti, non risapendosi il loro fallo; & alcuna volta risapendos, e capitando nelle mani del Giudice, sono puniti: la qual punizione è giusta. Là onde i Giudici, e la Giudicatura loro arte, hanno qualità contraria dirittamente alla Medicina, & a' Medici. Ma se vogliamo falvare la giuftizia della Medicina, e paragonarla alla giudicativa, è da dire altramente. Il Giudice non è fatto se non per disesa de' buoni, e per ammendar le ingiurie, e i danni fatti a'buoni. Perchè quando punike un malvagio, nol punifce fe non in confolazione, & utile del buono, & gli sa restituire quello, che gli ha levato, se è possibile; nè diciamo, che il Giudice voglia far buono il malfattore; che ciò non è vero, come abbiamo mostrato altrove. Similmente il Medico esatto per disendere l'uomo dalle offese dell' acre, dell' acque, e dell'altre cagioni sacienti danno nella fanità, mentre l'uomo s'esercita a beneficio suo, e de gli altri in questo Mondo, e ad ammendare i danni fatti, in quella migliore guifa che può con la medicina: di maniera che l'uomo infermo è in luogo del buono, offeso dal malfattore, e le infermità ingiuste in luogo de' malfattori, e i Medici in luogo de' Giudici. Adunque quando i Medici hanno da fare, è. Regnale, che ci sono delle infermità nelle Città, ingiuste, o giuste: ingiuste chiamo quelle, che non procedono da stemperanza volontaria, ma o necessaria, o da altra cagione; giuste quelle, che procedono da stemperanza volontaria, le quali non credo, che i Medici con buona coscienza possano. medicare, se il malato prima non si confessa.

566.

Igitur male, & turpis disciplina & c. Dice, che si può pensare, che la Città stia male e di costumi, e di sanità, quando le sa bisogno di valentissimi Giudici, e Medici. Et io direi il contrario; perciocchè quando à Giudici, & i Medici non s'esercitano, se avviene un caso di giustizia, o d'infermità, se non sono valentissimi, non sanno giudicare, o sanare. Ma quando tutto di avvengono, per la lunga esperienza è loro agevole, con tutto che non sieno tanto valenti.

Nonne turpe videtur. Cosa vergognosa è vivere in modo, che abbiamo di bisogno di castigo del giusto, e ci convenga la forza sorestiera, se dobbiamo vivere giustamente. Ma più vergogna è vivere in modo, che abbiamo di bisogno del castigo del Giudice, e che sacciamo sì, che non samo castigati. Ma dicami Platone: il sar sì, che non samo castigati, quando il meritiamo, non è egli vivere in modo, che abbiamo bisogno del castigo del Giudice? certo sì. Adunque questo non è più vergognoso che quello? Anzi ( e credo d'averso provato altrove ) più pecca chi sa ingiuria, e danno altrui, che non pecca, poi che l'ha satto, se cerca di suggire la pena del Giudice: io non dico d'ammmendare il danno, e l'ingiuria amorevolmente, perciocchè, non sacendo ciò, persevera nel medesimo peccato.

Quando aliquis non modo omne vita genus & c. Io non so, come Platone fi provi, che l'accusare in giudicio sia cosa vergognosa; poichè ci sono i Giudici, e i malsattori; e ( quello, che monta più ) che sia pur cosa vergognosa il disendere i giusti oppressi, o ancora i malsattori, acciochè niuno resti senza disensione. Ma questo lucgo non pare che avesse veduto, o creduto essere vero Cicerone nella divinazione Verrina.

Quod bine plane conjicio. Non veggo argomento niuno, che le distillazioni, e simili mali non sossero al tempo antico, perchè si desse da bere ad Euripilo serito cosa, che noccia alle distillazioni; conciosa cosa che a seriti si possano dare simili beveraggi.

Longam fibi mortem. Se vero è quello, che dice Platone: che fa bene colui, che è infermo dell'animo, a ricorrere al giudicio, & ad essere presto a ricevere il gastigo della pena per migliorarsi; e che sa malecolui, che la risugge: medesimamente sa bene colui, che essendo infermo, ricorre al Medico, e comporta pazientemente le pene per guerire, e per campare più. Adunque quel sabbro, che non vuole medicarsi canonicamente, sa male, quantunque la medicina lo dovesse tormentar lungo tempo. Ma senza dubbio se la cosa stesse, come dico io, che il Medico sosse in luogo del Giudice, e la infermità in luogo del malsattore: pare che secome l'osseso può rinunciar l'ingiuria, e'Idanno ricevuto, e perdonarlo, così possa l'infermo, quanto è a lui, non volere essere medicato. Ma è da por mente, che per rinun-

Digitized by Google

rinuncia, che faccia l'offeso, l'offendente non se ne va assoluto da certa pena del Giudice per lo pubblico male esempio. Là onde si dee dire, che il Medico dee volez medicare l'insermo a suo dispetto per utilità pubblica, e per conservare la vita ad uno al suo dispetto dalla malsattrice malattia.

Ita profetto medicinis uti artifici convenire. Il Giudice eseguisce la giustizia a spese del malsattore, se il malsattore ha della roba; ma s'egli non n'ha, l'eseguisce a spese del dannisicato, se ha della roba; e se il dannisicato non n'ha, l'eseguisce a spese del comune. Ma il Medico non può eseguire la sua arte a spese della infermità, la quale non ha roba; perchà l'eseguisce a spese dell'infermo dannisicato, se n'ha; e se non n'ha, a spese del comune, cioè dello Spedale. Là onde in ogni ben regolata Città dovrebbono essere gli Spedali, e le sovvenzioni pubbliche per iscacciare le infermità de; gli artesici poveri. Ma per compimento delle cose dette di sopra è da sapere, che, se altri s'ammala per istemperanza, dee essere punito dal Giudice; e se perde la vita, dee perdere ancora la roba, siccome la perde colui, che uccide se stesso; e se non muore, dovrebbe essere punito in denari, o in bando.

Dives autem, at diximus, nullo opere urgesur. Ha conchiuso, che i poveri non si facciano medicare, come fanno i ricchi, cioè con regola, che si stenda in lungo, perciocchè morrebbono di same essi, e loro samiglia. Ora vuole provares che parimente i ricchi son deono ustre questa maniera di medicina, non perchè manchi loro la roba, ma perchènon possono operare; e perchè non possono operare, virtuosamente deono lasciar di vivere. A che si potrebbe rispondere, che l'operare consiste nella pazienza del sostenere, il maje, e la noja delle medicine, e in dar cagione, altrui d'operare, siccome saceva, quando era fanciullo. Perciocchè se la vita nostra è fatta similitudine d'arco, i corni deono essere simili: siccome era debile il fanciullo di corpo, e di mente, così il vecchio dee esser debile di corpo, e di mente; nè perciò s'uccidono i fanciulli, e i vecchi; ma quelli si sostengono per la speranza, che debbano divenire forti, e savi, e questi pert la memoria, che sono stati sorti, e savi, e quasi benemeriti. Il che si dee dire ancora de' cagionevoli della persona, i quali si deonò credere essero simili a' vecchi, poiche hanno perduto le sorze, e l' intelletto; e spezialmente le l'hanno perduto innanzi tempo per operare virtuolamente.

567.

An ignoras illos apud Trojum in rebus bellicis elaruisse? Da' figliuosi d'Esculapio può mal Platone prendere essempio della medicina, che si decusare nella sua Città, se essi surono e Medici, e Soldati, non volendo egli, che niuno possa esercitare altro che un'arts.

Quo

429

Queniam mobis Tragui, & Pindarus &c. Adunque della morte d' Effeur lapio sono due opinioni: l'una, che fosse fulnvinsto per aver orisodamentin vita Ippolito ad instanza di Diana; l'altra per aver ritornator in vita un ricco per denari. Ma se Platone non riceve che sosse sulminato, perchè avelle avvivato il ricco per denari, non divvrebbe ricevere che gli foile avvenuto ciò per la vita d'Ippolito, conciolià cola che fossorciò ben fatto, o mal fatto. Se su ben satto, non doveva essere sulsainato rese su malifattos Diana non gliele doveva domandare, essendo Des, e sigliuola di Giove. Madici quidem sufficientissimi evadent &c. Io non intendo bene quellos che si dica, forse per la traslazione. Ma diciamo così. Il Medico vuole aver due parti, sufficienza nell'arte, e bontà; perciocchè l'una senza l'altra vale poco. Se il Medico è buono d'animo senza dottrina, non saprà medicares se avrà dottrina senza bontà, non vorrà o per suggir satica, o per sar piacere a se, o altrui, o per nuocere: e l'arte sua è tale, che se ne sta coperco, e fe ile va impanito, & a lui solo è secito, come dice Plinio, uccidere senza pena i un' mottio. Ora la sufficienza si prende dallo studio dell' Arte, e dall' Espetienta. La quale Esperienta può nascere dall'avere molif infermi, o dall' effere egli stato, o dall' effere ammalato. Ma perchè l'efsere stato, o l'essere ammalato, può nascere da due cagioni, cioè o da ignomenta di medicina, non sependosi guerire, e peccando nell'arte; o dastemperansa, peroid avviene che fi prefume, che il Medico, che è spesso ammalato, non sia Medico lodevole, perciocche o non è sufficiente, se non si sa guerire per disetto dell'irre; o non è buono, se è stemperato. E colui, che si lascia trasportare a mangiar più, o più dilicatamente, & a bere, & a lusturiare, che non conviene (onde nascono le infermità) per piacere a se, si lascerebbe ancora trasportare a trapassar le regole dell' Arte sua nel corp o altrui per piacere a se, o ad altri, per denari, per savore, o per altre vie. E parmi, che questa cosa sia come quella dello scialacquatore, il quale, avendo consumato il suo, vuole divenir siniscalco, e dispensiere dell'altrui; e dice che è sufficiente siniscalco, poiche consumando il suo ha imparato delle vie, dalle quali si dee guardare per non perdere la roba. E non s' avvede; che o ha confumato per melensaggine, & ignoranza dell' Economica, o per istemperanza. Se per ignoranza, non può essere divenuto tanto cauto, se non è divenuto prima che consumasse tutto il suo, che si creda essere atto a governar l'altrui; se per istemperanza, se non ha risparmiato il suo, tanto meno farà conto dell' altrui. Ma quanto al Giudice è da considerar più la Bontà, che la Scienza; perciocchè la Scienza è assoi agevole. Econciosa cosa che sia d'ugual difficultà la medicina, e'l'giudicio, il Giudice non se se non uno uficio, dove il Medico ne sa due. Il Medico prima esamina le cagioni; e gli accidenti-della malattia; e poi per quella esaminazione giudica, se sa la tale, o la tal malattie, alla quale si debba appictare it tale, och cotale timedie. Ma il Giudice non fa quelta efaminazione.

nazione, ma permette, che l'accusatore truovi le cagioni, e gli accidenti del malescio, e'l Giudice giudica, se sia il tale, o il cotal malescio, a cui si convenga la tale, o la cotal pena. Ora nel giudicare si richiede Bontà, nel provare si richiede Esperienza delle vie da commettere le scelleraggini, e conoscenza de' loro accidenti, i quali sanno ottimamente i malsattori, o coloro, che sono avvezzi ne' Palazzi, dove molti si provano, e vecchi, che hanno lette, e vedute molte cose.

Et valetudinarios, quod inde sequitur, filios generarent. Quindi si può cogliere, che gli ammalaticci, come gl'insermi del mal francesco, non si dovrebbono lasciar' ammogliare, acciocchè non generassono figliuoli debili, & credi del mal paterno.

#### 568.

Eorum vero, qui tales un sun sur &c. Gli ammalati, i quali giudica il Medico non curabili, non sono medicati, nè uccisi da lui; ma i malsattori, i quali giudica il Giudice non correggibili, sono uscisi da lui. E nondimeno se la comperazione doveva rispondere, bisognava dire, che non erano corretti, ne uccisi da lui, o ordinare, che il Medico, che suol medicare, in questo caso gli uccidesse, siccome il Giudice, che suol correggere, uecide. Mà l'opera del Medico non si ricerca a dar loro la morte, essendo la malattia per sarlo in brieve, se non sottorraendos; ma l'opera del Giudice, si ricerca in dar loro la morte: perchè se si sottorraesse, la non corrigibilità non partorirebbe pena niuna maggiore al malsattore.

Qui ergo constituunt, o Glauco, musica, & grunastica &c. Noi uomini, siccome le bestie, siamo dotati di due potenze dell'anima, l'una delle quali si domanda Ira, e l'altra Appetito. Con l'Ira noi scacciamo tutte le cose ree, o che ci pajono ree, cioè quelle spezialmente, che ci vogliono nuocere. Con l'altra riceviamo tutte le cose buone, o che ci pajono buone, e quelle spezialmente, che ci vogliono giovare. Ora molte Arti sono state ordinate per mettere a compimento quelta Ira, come è l'armeggiare, il lottare, il correre, e fimili. E molte sono state ordinate per mandare ad esecuzione l'Appetito, come la cocina, la musica, la profumeria, il russianesimo, la pietura, e simili. Ora chi s'esercita solamente nell'arti dell'esereizio dell' Ira diviene iracondo, veggendofi potente adefiguirla, e fuperbo, & ingiuria altrui. Ma chi s' esercita in queste altre arti, o per dir meglio chi ha persone, che l'estroitano a sua instanza, si perde ne' piaceri de gli appetiti, & ama la vita delicata, e diventa essemminato, e patisce delle ingiurie, per non isturbare i suoi trastulli. Ora Platone vorrebbe rimettere dell' une, e delle altre arti in parte; e così rimesse mescolarle insieme, acciocchè ne nascesse un mescolamento lodevole. Il che credo sarà difficile, La Ragione, che è propria virtù dell'anima umanti, pon fignoreggia; e fenza

fenza ancora questo mescolamento non comandi all' Ira, che scacci quesso, che pare ad essa ragione che sia da scacciare, e all' Appetito, che appetisca quello, che a lei pare appetibile, o che appetisca ancora quello, che l' Ira giudica, che sia da scacciare, e l'Ira scacci quello, che l' Appetito giudica, che sia da appetire.

569.

Constat quidem seniores imperare oportere, juniores parere. Gli attempati deono governare e perchè sono più savi per l'esperienza; e perchè amano più i giovani, che i giovani non fanno i vecchi; e perchè tutti i sufficienti partecipino de gli onori. Perciocchè se i giovani governassero, i vecchi

non avrebbono la parte loro almeno nella prima muta.

Et hoc liquet ex his opeimos esse eligendos. I vecchi, e tra i vecchi i più esperti, e tra gli esperti i più solleciti deono governare. Ora ciascuno all'aspetto, o per le memorie riconosce, quali sieno più vecchi. Ma non so, se si conoscano i più esperti, nè mi pare che Platone il dica. Ma se non hanno mai governato, o non sono intervenuti ne' consigli, non so come possono essere esperti, e spezialmente essendo cosa molto diversa l'attendere al mestiere dell'armi, & al governo della Città. Ma i più solleciti, e più curanti si riconoscono dal darsi ad intendere, che a loro torni bene più che a gli altri la conservazione della Patria. Ora torna meglio a' vecchi che a' giovani, i quali per la debolezza reputerebbono maggior male la distruzione, che i giovani, e per la perdita de gli onori; e que' vecchi più, che gli altri, che hanno figliuoli di speranza. Ma il dire, che coloro, i quali tutto il tempo della loro età sono stati solleciti verso il Comune, sono i più solleciti, mi pare essere petitie principii, come se fi dicesse: i più solleciti sono i più solleciti. Ma forse Platone ha voluto direche chi fa diligentemente gli ufici privati commessi, farà bene ancora, & sollecitamente i pubblici; ma s'inganna. Molti sanno ubbidire, che non sanno comandare; e molti sono solleciti in uno stato basso, che in uno più alto sono negligenti, come sono gl' Ipocriti poiche sono montati alle dignità. Bisognava dunque provare la dignità maggiore in una persona, che in un' altra, e non altro; poichè altro non aveva proposto, benchè la sollecitudine neil' altre cose mostri ancora la sollecitudine sutura nel Magistrato in certo modo. Forse non sarebbe male scacciar dal Magistrato coloro, che hanno private amicizie co' Principi, con Repubbliche forestiere, e sono onorati da loro, quali sono i Cavalieri..... e gli Ambasciatori, e l'esperienza tutto il di il dimostra; e così i..... che non dipendono dal Comune; e que', che hanno alcuna eccellenza, per la quale son cari in ogni luogo ugualmente, come Architetti, Medici, Dipintori, Poeti, Capitani, e simili.

Tragice loqui videor. Cioè oscuramente per le traslazioni ardite, come sono queste. F f 569.

#### 569.

Dicam tibi, videtar mihi opinio &c. La conoscenza della Verità è sempre cara a sapere a colui, che la impara, purchè non l'impari con suo danno, o disonore. Nè è vero, che la predetta conoscenza si possa furare, o rubare per paura, o per dolore, o per lusinghe, o per doni, siccome dice Platone tragicamente; ma si può perdere, come si perdono le cose, che si sono imparate, per dimenticanza vegnente dal tempo, o da altro, o per verissimili argomenti, o dimostrativi. Ben può altri dire d'aver' altra opinione, o ancora operare altramente, che non domanda la verace opinione, per paura, per dolore, per lusinghe, per doni, e per simili cose. Ora s'impara la conoscenza della Verità con suo danno, quando alcuno possedendo una grassa eredità, sa che pertiene ad altrui; e gliele convien lasciare con disonore, quando altri essendo insegnatore pubblico s'inganna, e pubblicamente gli è rinsacciato l'inganno. E questo è quello, che si può dire intorno a questa saateria mal trattata da Platone.

Observandi sunt igitur &c. se riceviamo quella tentazione, e pruova per sapere, se gli uomini si lasciano piegare o alla sierezza bestiale, o alla tenerezza femminile, della quale parla qui Platone, si guasta, e si distrugge ciò, che ha detto Platone, quando ha cacciati della Città i Poeti; perch' egli vuole che gli uomini non odana niuna cosa sconvenevole, o parola, per le quali possano prendere malo esempio; nè ha ricevute o dipinture lascive o altra cosa, o la Musica, volendo che ogni cosa intenda a stabilire la Virtù, Et ora dimenticatoli ciò, che aveva detto, vuole che facciano autto il contrario, per sapere se l'uomo è costante e sermo nella Virtu. Questa esperienza Platonica è simile all' esperienza della Contessa Guastallese, la quale fa prova della continenza de gli uomini, e delle donne, lasciandogli prima domesticare inseme, e poi toccarsi, e poi dormire, secondo che dicono alcuni. Nè io so approvare uomini reputati valentiffimi, i quali dicono, che gli Vomini dabbene deono conversar con le belle Donne, acciocchè il merito cresca, il qual nasce dalla resistenza, che si fa alla carne, la quale non può molestar coloro, che non veggono mai Donne, nè il pensier loro è desto da ragionamenti lascivi, con la quale non facendo bisogno a combattere, non si può meritare punto. Io crederei, che sosse più sicura cosa l'armare tuttavia con esempj, e con ammaestramenti, e con figure lodevoli l'uomo contra i vizi, che volerne apposta far pruova. Perciocchè il corso del Mondo presta pur tuttavia troppe vie ditentazioni, delle quali potremo trarre argomento, se altri sia contenente, onò. E che ciò sia vero appare dal fine della preghiera insegnataci dal Signore: Non c' indurre in tentazione, ma liberaci dal malvagio.

Nonne secundum speciem illam tertiam &c. Forse Aristotele perciò disse,

che la Tragedia purgava quelle medesime assezioni con quelle medesime assezioni, poichè erano assinamento, e paragone dell' uomo, siccome racconta qui Platone, che i pericoli proposti sono il suoco dell'uomo.

Atque is, qui singulis atatibus &c. Questo è contra il proverbio, che dice: Chi non fanciulleggia da fanciullo, fanciulleggia da vecchio. Ma in verità questo è secreto, e maraviglioso ricordo, il quale è dato da tutti i Rettorici, cioè, che a voler sapere, quale sia la volontà di chi sia o in peccati, o in valorosamente operare, dee considerar la vita passata; e se stata rea, si dee presumere, che peccherà; se è stata buona, si dee presumere, che non peccherà.

Ecce jam dicam &c. Questo luogo sa per lo Petrarca: Non è questo il terren, ch' io toccai pria.

Ora per difesa del terren della Patria, niuna ragione secondo Platone sarebbe migliore, che questa, che ci facessimo a credere, che la terra patria ci avesse generati, e nutriti, e pasciuti, e constituiti fratelli; perciocchè in verità se abbiamo la vita in questo paese, certo abbiamo il corpo, e'l rimanente dal paese. Ma se alcuno volesse sar dispiacere a nostra Madre, o a' nostri Fratelli, noi prenderemmo l'arme arditamente per lei, e per loro-Noi rispondiamo, che ogni cosa è vero, quando altri vuole ingiuriar la noftra Patria; ma quando altri non vuole ingiuriarla, ma divenir suo figliuolo, e goder della sua credità, è da dire, o che la vogliono godere con buona soddisfazione de' figliuoli, o con mala. Se con buona, sono da ricevere; se con mala, sono da risiutar con l'arme, non perchè facciano ingiuria alla Madre, ma perchè fanno ingiuria a se medesimi. Ma pogniamo, che alcun dica male della mia Patria, che sia sterile, che sia fornita di sformate persone che sia sornita di scostumate: che debbo fare? O è ciò vero, o falso: se è vero, non la debbo abbandonare senza disesa, qualesi può, non altramente che farei la Madre. Quello de' costumi appartiene a' Cittadini, cioè a' figliuoli.

. 570.

Sed quam Deus formaret. E' da notare, che la Bontà secondo Platone è dono speziale di Dio, e non viene per successione, nò per allevamento, o cura, che s'abbia a' figliuoli; e questo per avventura si consa con la verità Cristiana. Dante:

Rade volte risurge per gli rami L'umana probitate &c.

Prosetti autem explorent, ubinum in Civitate se optimum castra ponera. Vedi come le fortezze, e le guardie della Città si sanno, e s'ordinano non meno contra i cittadini, che contra i nemici. E così usano di fare oggidì i nostri Principi.

Ff 2

671. Pri-

571.

Primo quidem &c. Platone stima, che dalla roba propria nasca il furto la rapina, e l'oppressione, & ogni altro male; e nondimeno non s'avvedeva Platone, che la mente dell'uomo non può quietare, la quale prende cagione dalla roba, quando n' ha, da produrre di mali frutti; ma se non n' ha, ha altro, donde pur prende cagione da operare malvagiamente. E mai noa manca il desiderio d'onore, e d'essere reputato primo in bontà, o in dignità tra gli altri, siccome l'esperienza ne sa pruova, e Platone l'avrebbe veduto tra' suoi Soldati, se gli avesse rinchiusi nel Castello della Città. Perciocchè sempre la mente umana, come dico, ha dove esercitare i suoi ferri, che le ha prestati l'origine corrotta da Adamo. Ora ragionando alquanto intorno a questa comunione soldatesca, dico, che se loro si dessero le proprie paghe, & esti avessero case separate in Castello, non seguirebbe, che uno sosse Soldato, & Agricoltore; perciocchèse già è satta la determinazione, che l'Agricoltore non può essere Soldato, o avere altro uficio: come vuole Platone, che il Soldato possa aver possessioni? Appresso perchè vuole che l'esser padre di famiglia impedifca l'uficio del foldato, se l'esser fabbro si può esercitare, & esser padre di famiglia? Appresso non è dubbio, che più debile è ciascuno per se solo, che non è in compagnia: ora quando ciascuno ha la sua famiglia, attende a quella, e meno può far come foldato quello, che defidera, cioè d'occupare l'altrui, & opprimere i cittadini. Ma quando sono in compagnia con oro, o senza, potrebbono occupare l'altrui, quando loro paresses e perciò non si truova niun savio Capitano, che sormi esercito d'una nazione sola, acciocchè sieno men forti da rubellarsi, e da combattere co'nimici più forti per la gara. Nè veggo, che monti l'avere gli usci serrati, non avendo moglie. Ma se i soldati avranno mogli, è dovere, che serrino gli usci; altrimenti saranno come bestie.

# CHIOSE INTORNO IL QUARTO LIBRO DEL COMUNE DI PLATONE.

Ex dialogo quarto de Repub. seu de Justo Platonis.

573.

lità, nè cura il furto in altrui, o adulterio, o simile. Et è da sapere, che niuno s'assatica per lo Comune, quando è cosa, che non pertenga ad un particolare, come s'assatica per se, o per lo proprio premio. Quindi è nato il proverbio; Degno è il lavoratore del suo guiderdone; & ogni satica vuole esser premiatar io dico la particolare particolarmente, e la pubblica pub-

pubblicamente. Adunque il guardiano della Città dee avere il suo premió del soldo particolare, e poi la speranza dell' onore d'essere esaltato al Magiltrato, se si porterà meglio degli altri; & il sabbro non dee mettere in comune gl'incudi senza premio, ma dee esser pagato particolarmente da chi vuole del suo lavorio. E se è ricco, lasci di lavorare, se può, perciocchè consumandosi quello, che ha guadagnato, converrà che torni a lavorare, non potendo passare ad un'altra arte. Simulmente se il Soldato non farà la guardia, non avrà foldo, e non avendo foldo, o morrà di fame, o sarà diligente. Nè perchè altri non abbia danari d'andare a spasso per lo Mondo, o a femmine disoneste, o da sar conviti, avviene ch' egli sia diligente guardiano; che ciò procede da volontà vaga d'onore, e da non avere da potersi occupare in altro diletto. Anzi poiche non hanno altro, che le spese a guisa de cani non curano nulla di bene; e ciò si vede in alcuni per esperienza, e spezialmente in que', che non hanno proprio. Nè è vero, che in una Città sia tanta povertà, che non si possano coloro, che vogliono lavorare, trovar gl'instromenti. Questi stremi non sono da avere in considerazione.

534.

Opulentiam inquam, & inepiam. Se vogliamo vedere, che noccia più alla Città, la ricchezza, o la povertà, è da considerare, se pogniamo le ricchezze uguali ne' Cittadini, e la povertà uguale, e ne facciamo una parte ricca, & una parte povera. Se pogniamo la ricchezza uguale, niuno vorrà lavorare, o tutti morranno di fame, o avranno bifogno di molte cofe; perciocchè se pur costretti dalla necessità lavoreranno, s'assaticheranno poco, e sarà di necessità, che l'una parte ssorzi la meno potente a lavorare, & ad esserie soggetta. Ma se è povera ugualmente; altro male non ne seguita. che vita povera: il che non è vizio; ma tutti lavoreranno, nè avranno bisogno di nulla. Ma se una parte è povera, e l'altra ricca: se i Magifirati fono comuni, non veggo io, come non nasca turbamento, nè veggo come non debbano effere comuni, se sono nobili ugualmente, e come disse nel Libro prossimo passato Platone, se sono fratelli. Ora i ricchi per caldo della ricchezza credono di potere oltraggiar' i poveri, veggendo che hanno bisogno di loro; e i poveri, che sanno d'essere Cittadini, e d'essere Rati ricchi, come loro, come si para loro cagione, si vendicano dell' oltraggio, e quindi nasce la pubblica turbazione. Questo ha dimostrato assai chiaramente Firenze, Siena, Lucca. Ma se i Magistrati sono appresso i Ricchi, e i Nobili'; e che l' altro popolo povero sia venuto di fuori come servitore condotto per premio, credendo d'essere soggetti, stanno cheti, e patiscono ogni oltraggio, non nascendo turbazione niuna. E talà sono i ...., nè tra i Nobili nasce turbazione, avendo persone, contra le quali possono esercitare la tirannia, e l'oltraggio. Ma della turbazione, che nas ce tra i pari, si ragionerà un' altra volta,

Veruntamen, o Socrates, animadverte quasa. Si domandava, se una guerra venisse sopra la Città, come si disenderebbe lungo tempo, non aveado danari. Alla qual domanda Socrate nulla risponde. Ma è da rispondere, che non si partendo i Soldati da casa, non hanno bisogno di danari, perciocchè le spese sarebbono loro satte nel tempo della guerra, come si sanno nel tempo della pace. Ma se avvenisse, che il pacse sossegnasse proveder di vittoaglie per via di compera, senza dubbio sarebbe di bisogno d'aver danari; o se i Soldati andassono ad oste sopra i nemici in lontano paese, do ve agevolmente non si potesse condurre la vittoaglia al campo, e bisognasse comperarla, di vero sarebbe vopo di danari.

Principio si committenda est pugna. Ora la guerra non passerà, come si crede Socrate, perchè i non esperti della guerra non vanno essi alla guerra, se sono grassi, e ricchi; ma assoldano de Capitani buoni, e de Soldati, e basta che sappiano consigliare, o lasciarsi consigliare, come ha fatto Cosmo de Medici Duca di Firenze, il quale assoldò Gio: Giacomo Medichino Marchese di Marignano, e buon numero di Tedeschi, e Spagnuoli. Ma posto che andassero alla guerra, e che sossero più di numero, come senza dubbio sarebbono, non combatterebbono miga da pazzi, che uno andasse avanti senza aspettar l'astro; anzi combattendo tutti insieme soperchierieno i soldati della Città di Platone, secome i Turchi soperchiano alcuna volta i Cristiani.

An forte neque etiam si licuerit subtersugiendo &c. Simile astuzia su usata da Orazio contra i Curiazi, e bene gli venne investita, della quale parla Livio.

An putas divites. Non tutti i ricchi sono codardi, ma melti sono animosi; anzi tutti in Francia, & in Alamagna sono soldati valorosissimi.

Quid si missa in Civitate una ceterorum & c. Socrate mostra di sapermale, perchè s' imprendano le guerre; poichè crede, che non s' imprendano se non per danari. Le cagioni sono varie senza quella della roba: per ingiurie ricevute in donne, in uomini, o che si teme, che si possano ricevere; per leghe fatte co' nemici nostri, o che si faranno, o che si teme, che si facciano; o per semplice gloria, come sece Ciro, Alessandro, Cesare, Pirro, e simili; e sorse che non sarebbe gran guadagno, se altri diventasse signore d'una Città, dove sossero artesici, e soldati tali? Dicono i savi delle cose del Mondo, che non è rendita miglior di quella, che si trae della giurisdizione; e perciò ognuno cerca di divenir signore de gli uomini per alcuna via.

Unaquaque sane dua est &c. Abbiamo mostrato, che la roba non è sempre cagione, che la Città si divida, e spezialmente quando si guadagna, & appare cagion di guadagnare. Ma ne sarebbe cagione, poichò si sosse guadagnato, nè sosse cagione da guadagnare, e da spendere la guadagnata per finir la guerra.

Annon

Amon bic igitur pulcherrimus erit &c. Dell'accrescimento della Città non veggo io che monti molto o poco, pure che o tanti lavoratori ci sieno, e tanto terreno, che saccia loro le spese, o che ci suno tanti mercatanti, che menino da vivere. Non veggo, dico, che l'accrescimento debba considerassi, poichè, se sosse maggiore del Cairo, purchè si conservino le leggi poste, non è il numero de' Cittadini per guattarla, ma sì la qualità, cioè ricchezza, o povertà.

Etenim respublica si semel coperit bene, progredieur, tamquam virculus semper prosiciens. Questo non credo io: altrimenti tutte le Repubbliche, e tutti i Regni, i quali hanno avuto ottimo principio, avrebbono ancora avuto il rimanente buono. De gli Uomini alcuni sono atti ad operar cose nobili, & altri vili; & esso Socrate di sopra nel Libro passato, e quì appresso, l'ha detto; & oltre a ciò alcuni sono malvagi, & alcuni buoni, & alcuni mezzani, cioè tra buoni, e rei. Ora l'allevamento, e l'addottrinamento ajuta i buoni a divenir migliori, e i mezzani a divenir buoni; e sa che i rei depongono alquanto della malvagità, ma non gli sa buoni. Ma il mal'esempio, e l'allevamento malvaggio dall'altra parte sa i malvaggi peggiori, i mezzani rei, e i buoni men buoni. Adunque se nascerano de' malvaggi assai, che soperchino i buoni; o ancora pochi, o uno, che abbia, potere per se, o per alcuna cagione accidentale: non ostante il buon principio, turberà tutto lo stato del bene ordinato comune.

#### 575.

Tum ad alia, tum ad filios educandos, quemadmodum in cateris animalibus. Questo non è vero. Di sopra è stato detto, che la bontà del padre non trapassa nel figliuolo, come avviene ne gli altri animali; e così contraria a se Platone.

Cavendum sane speciem novam Musica &c. dice Cristo. Qui solverit minimum, fattus est reus omnium. I nemici sono da tenere più lontano che sia possibile dalla Città, perciocchè l' uomo è di questa natura, che sempre contrasta con quello, che gli è vetato; e perciò è bene talvolta a vetargli ancor quello, che non è peccato, acciocchè penando a contrastare con quello, che non è vetato da Dio, non pervenga a contrastare con quello, che non è vetato da Dio, non pervenga a contrastare con quello, che è peccato, e cada. E così saceva Laura al Petrarca, la quale gli si mostrava turbata, e gli negava la vista lieta, acciocchè desiderasse questa, e s'ingegnasse d'averla, e la reputasse somma grazia. Perciocchè se gli si sosse mostrata lieta, senza dubbio, avvto ciò, avrebbe domandato più oltre, e sarebbe per avventura passato desiderar cosa disonesta, & avrebbe peccato almeno col cuore.

Come va il Mondo? or mi diletta, e piate.

E pare che le regole de' Frati sieno in parte state ordinate con questo inten-

intendimento da santi Uomini, per ritrarre gli Uomini da mettersi sa pericolo di contrastare co comandamenti di Dio; e per questa cagione son tanto agramente mantenute, e disese, essendo di satto, se son pienamente osservate, un riparo, che i comandamenti di Dio non sieno guasti. Se si punirà, pogniamo, un Monaco, che in Chiesa riderà, non ardirà in Chiesa di guardare una donna amorosamente, e simili. Adunque pare, che Platone abbia questa opinione, e da lui abbiano potuto i Monaci prendere

in questa parte la forma delle loro ordinazioni.

Ergo, ut a principio diximus, flatim a primis annis pueris &c. Ancora che da' primi anni i fanciulli non abbiano desta la virtù ragionevole, in tanto che la malizia debba loro essere attribuita a vizio, non che la vanità; nondimeno si deono costumare ne' motti, e ne' giuochi onesti. Ora io domando que' giuochi, e motti onesti, i quali contengono l' esercizio del corpo, o della mente, ancora che abbiano del vano, come dell'esercizio del corpo la palla, & altri giuochi, de' quali niuno s'usa alla guerra, o per adoperar l'ira. E giuochi, o motti dell' esercizio della mente, come il giuoco de gli Scacchi, o dire certe parole, che turbano la lingua, come: La stroppa zempestata sa gli stroppelli tempestaticci, Le quali cose tutte non hanno fine se non vano; ma s'esercita nondimeno nell' une il corpo, e nell'altre la mente. Ora si rifiutano que' giuochi, e motti, ne' quali non s' esercita il corpo, nè la mente, quali sono quelli, che dipendono dalla fortuna, quali sono i giuochi delle carte, o de' dadi; o quelli, ne' quali quantunque vi sia esercizio di corpo, o di mente, hanno congiunta nondimeno la disonesta, quale è il ballo; e que' motti, che pajono onesti, & hanno sotto se disoneflà. Poi generalmente si permettono tutti que' giuochi, e motti, che pertengono alla ragione per la guerra, o per la pace, come schermare, ordinare un giuoco di governo, e simili.

Quemadmodum tacere debent juniores coram senibus, cedere illis &c. Sono alcuni, da' quali vogliamo ricevere piacere, & alcuni altri, da' quali n'abbiamo ricevuti, e ne vogliamo ricevere. Appresso sono alcuni benefattori perpetui, & alcuni temporali; e de' temporali; alcuni pubblici, alcuni privati. A' quali tutti, in quanto abbiamo bisogno del loro ajuto, siamo minori, & ubbligati; & in quanto minori, & ubbligati, siamo tenuti a dimostrarci in parole tali, & ancora in atti, acciocche appaja più l'affezione del nostro cuore. Egli è vero, che siccome le parole, che sono usate per coloro, che domandano, sono diverse da quelle, che sono usate da coloro, che hanno impetrato; E siccome diverse sono quelle, che s'usano con uno da quelle, che s'usano con un'altro, così gli atti dovrebbono reflere diversi, per gli quali si significa la nostra affezione. Adunque ci è Dio, il Magistrato, i Vecchi, gli Uomini eccellenti, che fanno, & hanno fatto, e possono fare de' benefici; e noi n'abbiamo bisogno, e ci conosciamo obbligati, ma in diverso modo. Dio è soprano benesattore, e di continu o

tinuo gli siamo tenuti, e ne siamo bisognosi, & a lui non possiamo rendere fervigio niuno. Adunque c'inginocchiamo, ci atterriamo in dimostrazione della nostra miseria, e del nostro bisogno d'essere sollevati, come avviene a coloro, che sono caduti, e ci trajamo la beretta, o il cappello, o il capuccio in dimostrazione, che il cappello, o la beretta è segnale di libertà appresso gli antichi. Ancora leggendosi la Legge Divina. o l'Evangelio, stiamo in piedi senza beretta, per dimostrarci pronti ad efeguire tutto ciò, che ci è comandato dalla Legge, o ordinato nell' Evangelio, come ubbidienti servi; perciocchè i servi ministri si domandano Statores, & a Dio assistono le migliaja degli Angeli per servitori. A' Magistrati, a' quali non credesi poter nuocere potenza niuna umana, e i quali per conseguente credesi non avere di bisogno di niuno, & essere atti a beneficiare ognuno, s'atterrano gli uomini, e basciano loro o i piedi, o la mano, come è il Papa, l'Imperatore, & altri Rè, senza stare in piedi. Ma que' Magistrati, che si credono dipendere non solamente da Dio, ma aver bisogno de gli uomini, ricevono l'onore con lo stare in piedi con la beretta in mano, in dimostrazione della prontezza d'ubbidirgii, e di mantenergli per lo beneficio pubblico. E questo stare in piedi è diverso da quello, che s'usa nell' udire le parole sacre; perciocchè questo s'appresta, se fosse comandato; e quello s'appresta, perchè si comandi; e questo si fa comparendo altri dinanzi al Magistrato, e poi si siede, o si sa quello, che più piace altrui, & all'udienza si sta sempre presto, perchè si comanda tuttavia. I Papi, gl' Imperatori, i Re, & i Cardinali, quantunque non comandino sempre, nondimeno vogliono, che i ministri loro, che sono intorno, sempre stiano in piedi senza beretta, acciocchè mostrino d'aver cosa da comandare. Similmente s'onorano i Vecchi con lo stare in piede, e senza beretta, per lo beneficio pubblico, che s'è ricevuto da loro della generazione, dell'allevamento, e dell'insegnamento, che sono atti a dare, di cui parlò Platone nel primo Dialogo. Ma dubbio è, se si vuol piacere da uno di costoro particolare, se si debbano fare atti alcuni :diverfi; e pare secondo me che sì, cioè domandando inclinarsi alquanto, e ringraziandogli basciar loro la mano, perciocche per lo inchinar la testa si mostra il bisogno, e per lo basciare la mano il beneficio ricevuto. Il basciar de' piedi, che si fa al Papa, io crederei che fosse proceduto da quella ragione, dalla quale è proceduto il basciar la mano, cioè dal'detto d' Esaja: Quam pulchri pedes evangelizantium pacem. Se la mano si bascia, perchè significa l'opera, che si fa con la mano: perchè il piede non dee significare l'opera, che si fa col piede, come quella de gli Evangelisti, e degli Apo-Roli, dell' uno de' quali è successore il Papa i Ora io non crederei, che a coloro, a' quali non si dovesse onore per lo bene pubblico, che atto pubblico si dovesse dimostrare per beneficio privato ricevuto, o da ricevere, acciocche non avvenisse, che un maggiore, o uno uguale onoralle un mi-Ge nore.

nore, o uno uguale, e si perdelle la distinzione dell' onorare, e s' introducesse la lusinga, & avvenisse quella consusione, che è avvenuta a' nostri di.

Quis tonsura modus servandus cuique, quibus vestibus &c. D.lla risorma del vestire col rimanente, come di dote, di conviti, e di simili cos, edol radere le barbe, o de' capelli, io n ho vedute far molte, e niuna servarsi; e la regione è, che non si fanno giuste. Ben prestano materia d'ingiustizia, perciocche alcuni sono puniti, dove infiniti se ne vanno impuniti. Ora mon si fanno giuste, perciocchè gli stati sono nelle mani de' Magistrati, che non dipendono da Popoli, anzi i popoli dipendono da loro; nè esse vogliono soggiacere alle leggi, nè sua famiglia, nè la sua Corte, nè gli amici suoi, nè le amiche, i quali sottraggono dalla legge con privilegi indegni, e di doganieri, e di bargellati, e di cavalierati, e di dignità senza soggetto, e senza necessità. Perciocchè i Signori, quando a torso hanno afflitto alcuno disubbidiente, cui volevano male, permettono, che per distafanza s'annulli la legge. Ora è cosa molto difficile da trattare, perciocchò il vestire onorevole porta con esso lui spesa, e conviene solamente a Magistrati, & a persone, che abbiano eccellenza oltre a gli altri; e il più delle volte la roba, per cui si sa la spesa, è nelle mani di coloro, che non hanno l'eccellenza. È perchè l'eccellenza non si giudica, se non per certi gradi di dignità, forse simili gradi furono trovati da prima da coloro, che non erano così eccellenti, per avere una pruova da farsi uguali a gli eccellenti. E molti per vie non diritte ottengono questi gradi, & altri lasciano i loro mestieri, e si danno cagioni da sar molti mali; senza che come si mutano gli abiti delle Nazioni, così fi mutano per viva forza quelli della Città, che non hanno signoria certa perpetua, come sarebbe quella d'una Repub-'blica, che non dipendesse da altrui &c.

Dicis nempe istos &c. Se altri è ammalato, e mangia come suole, o sia venuta la febbre per istemperanza, o nò, le medicine non giovano alla infermità. Adunque la infermità può venire e dalla maniera del vivere, e d'altronde. Ma la maniera della vita nella Repubblica, se è buona, non può producere cofa, che possa essere corretta dalla legge. Ma se la maniera della vita è rea, e produce cosa da correggere per la legge, sempre ne produrrà, siccome la Medicina può ammendare quella infermità, che è stata prodotta da stemperanza, la quale se non si lascia, non si lascia l'infermità. Ma di sopra abbiamo detto, che la pena della stemperanza si è l'infermità; e la pena della rea vita si è il castigo della legge; e perciò, se seguiterà istemperanza, perverrà alla morte; e nella rea vita o alla morte, o alla povertà, o albando, o all' infamia. Ma il corpo della Repubblica, se non si rimovono quelle cagioni, che guaftano la Repubblica, fenza dubbio le leggi non giovano nulla, cioè che i Nemici non la turbino, nè i Cittadini. I Cittadini non la turberanno, se le leggi saranno buone, giuste, & osservate, le quali consistono nella dispensazione de Magistrati, e poi nelle leggi particolari.

Ora

Ora fenza dubbio le leggi particolari, come a dir contretti, e successioni non saranno cagione di sedizioni, se sono buone, e giuste, ne' giovano se non a quello, perchè son fatte. Ma la dispensazione de' Magistrati iniqua non è cagione dell' infermità, che è curata dalla legge particolare, ma produce un' altra insermità, alla quale sa di bisogno di sorte medicina; e in ciò non è simile la maniera della vita del malato stemperato alla maniera della vita stemperata nell' iniqua dispensazione de gli usici.

Dicitque non prius &c. Nota ben questa autorità, che Platone crede.

che si possa medicare con incantamenti.

Quid vero nonne boe in illis gratiosum. Se un Medico dice di guerire un malato senza mutamento di vita, io credo che sarà più grazioso, che non sarà se voglia il mutamento. Ma se la vita è cagione della malattia, non credo io, che gl'incresca il mutamento. Ora coloro, che governano, se essi occupano la signoria, sanno contra ragione, e potrebbono produrre sedizioni; ma nol credono, se bene è lor detto, nè vogliono essere medicati di questo errore, perchè so reputano migliore, che la dispensazione giusta.

#### 576.

Apalini autem Delphico. Quinci è da notare, che nelle cose della Religione tanto è da ordinare, quanto ha rivelato Dio o in iscritto, o in voces e che la sepoltura de' morti, e l'esequie pertengono pure alla Religione, e non alla civilità, come hanno creduto molti, e che quello è Dio, e padrone di ciascuna Fatria, Città, e Nazione, il quale è Dio di tutta la Terra.

Conflet utique, quod supiens est sortis &c. Qui m'avveggo, che non è fempre vera quella proposizione, che disse di sopra Platone, che nelle figure maggiori si vegga meglio quello, che si cerca o bene o male, che non si sa nelle figure minori. Perciocchè più agevolmente si conosconole Viruì mell' Uomo, che non si sa in una Città; perchè nell' yomo sono neturali, & in una Città artificiali, a similitudinarie. Perchè non è maraviglia, se Socrate non vede nella Città le Virtù, nè forse nell' Uomo. Il che si può provare così: Nell' Uomo è la Prudenza, che giudica, qual cosa sia tamperata, forte, e giusta: & appresso ci è la Temperanza, che manda ad eseeuzione il giudicato temperato, siccome la Fortezza il giudicato sorte, a la Giustizia il giudicato giusto. Ma la Temperanza riguarda le cose di fuori, cioè le cose, che abbiamo a far con altri, che noi non siamo scarsia mè avari, nè ingannatori, nè simili, e che ajutiamo gli oppressi, alla quale, si congiugne alcuna volta la sorte, se altri per morte ce la faccise tralasciare. Ma la Prudenza nella Città dee far quel medefimo effetto, cioè vedera quello, che si due fare dentro, e suori, e come fi dec essere sorte. Adunque la Temperanza della Città, se riguarde le cose dentro, sarà l'eseçuzione di tutte le leggi poste intorno all'elezione de' Magistrati, intorno

Gg 2 a' falarj,

à' falari, a' contratti, e simili cose, le quali sono state comprese sotto leggi : Ma la giustizia riguarderà quel, che tratta la Città con altre Città, se dec sar guerra, se dee soccorrere gli oppressi, gli amici, se dar vittoaglia a glà eserciti, e simili. Fortezza dee essere, per tema d'essere soggiogata, o rubata, non si partire dal dovere. Ora queste sono le Virtù della Città, perciocchè la Città di comune consentimento sa queste cose per buone, e non alcuni particolari. E da queste poche parole si può comprendere, quanto s'inganni Platone, che non ha vedute queste immagini grandi delle Virtù cittadinesche.

Etenim hac ipsa in consiliis perspicacia &c. Se questa Città abbia, o non abbia la Prudenza, non credo che per le cose infino a qui dette sia provato. Anzi la Prudenza il più delle volte non si considera, nè si può considerare nelle leggi, come per cagione d'esempio nelle leggi della Religione, quantunque cieca, de' Pagani, le quali sono state date da Apollo, che Prudenza umana avrà qui luogo? E nelle leggi civili, che diede Lieurgo a' Lacedemoni, e Solone a gli Ateniesi, non ha parte niuna Lacedemona, o Atene, essendo stata la Prudenza d'un cittadino solo, siccome Prudenza è di Socrate in formar questa Città, e non della Città. Senza che dice Aristotele nella Rettorica, che la legge, se dee giovare, dee comprendere quanto più casi può, in guisa che non rimanga nulla alla Prudenza de' reggenti, & essi sieno puri esecutori. Ma perchè la Città non ha da sar fempre co' fuoi, nè con quelli, a' quali possa imporre leggi, è di necessità, che la parte, che riguarda i non soggetti, sia soluta da leggi, e quivi si possa usare la Prudenza; la qual parte di Prudenza secondo i Rettorici dec riguardare l'utilità. Ma di ciò altrove. Basta al presente, che non possiamo sapere, se sieno prudenti questi cittadini infino a tanto, che non si veggano le loro operazioni. Ora non è differente la Prudenza, che s'usa nelle azioni umane, civili, e morali, da quella, che s'usa nell'arti, come dell' edificare; perciocchè così si riguarda il convenevole in questa, come in quella. Ma nell' arte pogniamo dell' edificare non nasce mai opinione, che altri abbia voluto male edificare, se avesse saputo bene edificare. E perciò il malo edificatore farà reputato sciocco, ma non malvagio; cioè la pena fua sarà bessa, e non biasimo; ma in colui, che opera male, si presume, che la Volontà pecchi, e non la Prudenza; perciocche più impedimenti ha la Volontà, che non ha la Prudenza, falvo se non sosse la Prudenza inganmata da uno accidente non pensato. Là onde alcuni vogliono, che sia accompagnata da fortuna, e perciò è biasimata l'imprudenza, quando non s' è usata ogni diligenza, potendo guadagnare la lode della bontà, dove nell' altre arti non si può guadagnare, se non la lode dell'eccellenza. Questa cosa vorrebbe più picnamente, e distintamente effere distesa. Ora diciamo più chiaramente: più biasimata è l'imprudenza nell'azione, il cui fine è ledato, o biasimato, di bentà, che non è quella dell'arti, il cui fine è lodato, o biassente d'eccellenza. Perciocchè quanto è da più l'esser buono, che eccellente, tanto maggiormente vi si doveva attendere, e considerare; e ciò è quando nell'una, e nell'altre si è stato trascurato. Ma quando l'imprudenza viene da natura, nell'arte si ride, e nell'azione s' ha compassione.

1 Ergo ex minima quadam gente &c. Siccome la mente umana, la quale stando nel cielabro, è picciolissima cosa, e nondimeno governa tutto il corpo, così essendo picciolissima parte della Città i rettori, governano, tutto il corpo della Città. Ma io ci truovo gran differenza; perciocchè le, membra tutte del corpo insieme col cielabro sono state ordinate, e satte da una cosa diversa da loro, e non esse membra hanno constituito il cielabro loro superiore, nè il cielabro è atto a fare l'usicio dell'altre membra, nè l'altre membra atte a far l'uficio del cielabro. Ma nella Città ciascun de Rettori è atto a fare l'uficio de gli altri cittadini, e gli altri cittadini il loro, & essi gli hanno constituiti. Ora trapassa di governo di gran lunga: il ciclabro l'altre membra, le quali sono sorde, e mute, se non ad ubbidirlui. Et è tra loro quella differenza, che è tra gli uomini, e Dio. Là onde non mi posso maravigliare assai d'alcuni, che antipongono tanto al governo di più quello d'un solo, e spezialmente perpetuo, & ancora più per fuccessione, chiamandoli veramente capi; non essendo più prudenza in uno, che in più, nè quella medesima sempre, nè passando per successione come la roba. E così è risposto alla similitudine delle membra proposta da Agrippa alla plebe Romana, che usa Paolo.

Quam construacionem. La sortezza consiste in non temere, se non quelle cose, che la legge giudica da temere; edesiderare quelle cose, che sono da desiderare per conservazione della Città, e che si saccia, perchè è così ordinato, e non per natura, o per servitù. Adunque pure saranno sorti i Rettori, se nè per satica si ritrarranno da consigliare quello, che si conviene nè per bene, nè per male; e parimente se' i lavoratori nè per premi, nè per denari si lasceranno movere, che non lascino, che i migliori governino.

Ornatus quidem est Er. Se non si ristringe la Temperanza a quello, che s' opera con esto noi, distinguendola da quello, che s' opera con altri, concorrerà con l'altre virtù. Ora vedi la vanità di questa distinzione. I piggiori lasciamo signoreggiare i migliori, questa è Temperanza. Ma domando lo, se solamente il lasciargli signoreggiare è Temperanza, o l'ubbidirghi ancora. Se il lasciargli signoreggiare solamente è Temperanza senza ubbidienza, questo è nulla; ma se con ubbidienza cessa la Giustizia, la quale consiste in fare il loro mestieri, che nasce dal comandamento loro.

Il rimanente delle chiose intorno a gli altri Libri della Repubblica di Platone si perdè.

CHIOSE .

# CHIOSE INTORNO IL PROTAGORA DI PLATONE.

Ex Procagora vel Sophifia. Platonis.

227. 8.

An videlicer venacione illa. Socrate tríava la caccia intorno alla bellezza d' Alcibiade. Se diciamo, che la bellezza, fosse in luogo di furar la bellezza, era cacciata, e presa, quando era trovata da Socrate, maggiore, che non era stata veduta prima, & è quello, che disse Dante:

Io non vi vidi tante volte ancora, Che non trovassi in voi nuova beltate.

E quello, che disse Seneca avvenire a lui contemplante il Mondo in certa pistola. Ma se la bellezza è in luogo delle macchie, e delle tane, nelle quali si riparano le siere, è da dire altro, cioè che veniva da cogliere quello, che si coglie dal contemplare secondariamente la bellezza, conciosa cosa che nella bellezza giaccia la divina, siccome siera in macchia.

14.

Nam mihi sape bodie in dicendo succerrit. E' da notare, che segnale d'amicizia, e di benevolenza è il disendere, & approvare l'opinione d'alcuno, e todare gli scritti suoi se dall'altra parte di nemistà, e d'odio l'accusare, e il riprovare l'opinioni, e biassmare gli scritti. Perchè il Caro per avventura non in tutto a torto si duole di colui, che gli ha biasmata la sua Canzone.

Quando non convenza vagbeggiare.

16

Reservin minime illum intuebar. Pase, che Socrate abbia opinione, che quando altri non è dove s'impara, possa riguardare i be giovani, acciocche per la contemplazione d'essa beliezza passamo ad altra bellezza. Ma quando siamo intorno a quella seconda, che è principale, il che avviene, quando ci troviamo ad udirne ragionare a valentuemini, non è lecito abbassarci a mirar simili giovani. E perciò ancora i Predicatori sgridano i vaggheggiatori, quando in Chiesa guarano le denne:

26

Sedere beit licet. Suole Socrate spaziare dopo il regionamento, e spezialmente quando è stato a sedere, e qui è introdotto a sedere senza colorata cagione contra l'usanza sua.

Quando

Quando s' insegni volenciari.

Eferan equident, & gratism insuper babelo. Quando altri sa alcuna novella pertenente a tutti, la quale per altra via essi poco dopo intenderanno, s'affretta d'essere il primo a dirla per averae il premio, e l'obbligazione. Ma quando altri ha imparata alcuna scienza, o secreto per ventura, o con fatica, non si cura insegnarla, se non gli seguita premio, o obbligazione grande, o gloria. E forse che Socrate raccontava volentieri questo ragionamento, perciocchè era congiunto con sua lode, e col biasimo di Protagora.

Usanza antica di bussare a gli msei.

Stium meum baculo vehementer pulsavit. E' da notare, che gli antichi non avevano martello, o merlette di ferro appiccati a gli usci, ma o recavano con ello loro una verga, o quivi appo l'uscio era presta per ciò.

Ego vero viri magnanimitatem &c. Conosceva Socrate il vigore d'Ippocras, veggendolo venire a quell' ora; e la turbazione, non dicendo perchè venifie a lui.

Della correzione, e dell'insegnare.

UM aliqua injuria te Protagoras afficit? Se altri vede altrui errare fe non lo corregge nelle cose pertenenti alla cose della bontà, pecca, o perciò fu lodata la correzione fraterna nell' Evangelio. Ma se altri vede altrui errare nelle cose pertenenti, all' intelletto, cioè nell' Arti, o nelle Scienze, si domanda se peccasi a non correggerio, e pare, che si; e nondimeno la cosa sta altramente, penciocchè quando altri corregge colui, che fa errore ne'costumi, ancora che lo facesse per parere più santo dell' errante, nondimeno tanto è il guadagno, che se ne trae, che è tollerabile. Ma quando altri corregge gli erranti nell' Arti, o nelle scienze, non si crede che lo faccia per Carità, ma per vanagloria; e perciò se l'una correzione, e l'altra è secreta, è ricevuta; ma questa secretezza è senza premio.

mio perciocchè altri sa quello, che sa il correttore, e perciò minore diventa la gloria sua, e non ha premio niuno. Là onde io mi soglio bessare d'Aristotele, che dice: Amico Socrate, Amico Platone, ma più amica la Verità, quasi che lo scoprimento della verità non sia congiunto con la gloria sua. Ma lo insegnare si sa o de'Costumi, o delle Scienze, e dell'Arti, e lasciando staro quello de'Costumi, de quali si parlera poco appresso, e parlando di quello delle Scienze, e dell'Arti: io dico, che altri insegna volentieri a chi ne vuole sapere, se non teme di perdere l'eccellenza, sa quale si perde, quando altri sa quanto tu; se crede di trarne denari, come saceva Protagora; se non teme, che altri gli sia ingrato, attribuendosi quel, ch'è d'altrui, come sa Paolo Manuzio; se non crede, che altri voglia sapere per bessarsen.

43.

Imo certe & te sapientem reddet. Qui sascia inquan, & inquit, e non dice di volerlo sare; e pure usa la maniera narrativa, e non la rappresentativa. Cicerone protestò, quando gli sasciò, di volerli sasciare.

45.

Ego & junior sum &c. Pare, che ci spaventi da domandar savori ad altrui la gioventù, perciocchè non ci conosciamo atti a meritar la cosa domandata, e temiamo di non essere tenuti ssacciati, domandando l'altrui; & appresso pare che ci spaventi il non avere dimestichezza, perciocchè la dimestichezza dee andar avanti al domandar savore. Ma questi impedimenti non deono aver luogo tra compratori, e venditori. Là onde queste scuse addotte qui da Ippocrate non doveano aver luogo con Protagora, il quale andava per le Città nobili della Grecia per vendere la scienza a' giovinetti, & invitavagli.

**51.** 

Neque enim summo mane exit Protagoras. Ancora che Protagora non si parta di casa la mattina per tempo, e che stesse tutto il di in casa, non è perciò, che Ippocrasso, che ha fretta, e voglia ardente di udire Protagora, non debba andare avanti di per faziare, e spegnere questa sua voglia, siccome molti andarono avanti a lui, poichè gli trovarono spaziare con esso lui. Ma Socrate doveva dire, ch'egli dormiva a quell'ora, o che studiava, o faceva altro; perchè non era da impedirlo, e da turbarlo.

#### 228. 2.

Die age, o Hippoerates & c. Ippocrasso può insegnar medicina, e guerire gli ammalati, e Policieto, e Fidia possono insegnare scultura, e far delle

delle stame marmoree. Adunque non è vero, che se altri conducesse con falario Ippocrasso, che lo facesse per divenir Medico, perciocchè lo potrebbe ancora condurre per divenir sano; e similmente si potrebbe condurre Policleto, e Fidia, non per divenire Scultore, ma per divenire possesfore d'alcune belle statue. Ma quando altri conducesse un Predicatore per divenire uomo dabbene, nol conducerebbe, perchè lo facesse Predicatore. Ora fono molti, che imparano l'Arte della Gramatica, non per infegnarla. ma per parlare, & iscrivere secondo le regole Gramaticali; e similmente imparano di sonare la citura, e di lottare, non per insegnare le predette arti, ma per usarle, quando tornerà loro bene. Nè è vero, che Ippocrate imparasse Gramatica solamente per vanità di sapere, e non per usarla, quantunque non la volesse insegnare. Pergiocchè lo 'nsegnarla ha per avventura, del servile, e del mercenario; là dove l'usarla ha del gentile, e del magnifico. Ma quando Ippocrate vuole comperar la scienza da Protagora, non ha animo di venderla, e di questo si vergogna, e s' arrossa; ma ha animo d'usarla in Senato, e nell'azioni civili, nè è da credere, che lo faccia solamente per vanità di saperla.

16

Et qua ratione Polyelete Etc. E' da porre mente, che Policleto, come afferma qui Socrate, su Scukore, e non Pittore; e nondimeno il Petrarce lo prosuppone essere Pittore, dicendo:

Per mirar Policleto a pravua sso.

Perchè sia reputata mergogna lo 'nsegnare a' fanciulli. E contra i Dottori che allettano gli Scolari.

> . . . 11.

Ati, le quali non è vergogna ad imparare, o ad escretarle, ma ad insegnarle per le persone, alle quali s' insegnano, come sono i sanciulli, a' quali s' insegnano le prime lettere, e la Gramatica. E la vergogna non nasce, perchè l' Arte non sia nobile, o perchè i fanciulli non sieno animali preziosi; ma perchè l' insegnare convicne consistere più nella pazienza dello insegnatore, e nella repetizione, che nell' agutezza dell' ingegno, e nella dimostrazione, le quali sono più tosto satiche corporali, e servili, che ingegnose, o nobili. Altre sono le Arti, lo 'nsegnar delle quali è vergognoso per lo guadagno, che altri ne sa proserendo l' Arte sua, invitando i discepoli, & andando per la Città a cercargli, come sacevano i Sossiti: e di ciò si vergognava spocrate. E quindi si può comprendere, quando sieno da biasimare que' Dottori, che

14a OPERE BEL'CASTELPETRO

fviano gli Scolari, e que' Medici, che si vanno proferendo, e i dicisori
di piazza, che invitano la genti ad ascoltargli.

38.

Sapientiam profetto, que homines ad dicendum facundi reddumem. Le non fo perché Socrate rifiuti questo foggetto intorno alle parole, sevome a soggetto, intorno al quale si rivolgono molte Arti, la Gramatica, la Metrica, la Rettorica, la quale è quella, di cui parla qui Ippocrate. Ma siccome Gorgia si lasciò sviare da Socrate dal soggetto di questa Arte, così si lascia ancora Ippocrate.

Excharifia nempe il dem dicendir. Simile argomento usò contra Gorgia, ma ciò è da negare, perchè il Arti prellano gli argomenti, ma non la par-l'attira convenevole.

44.

Ignoro Hercule. Fa Ippoerate troppo sciocco. I Sossiti si vantavano di fare altrui savio, cioè d' insegnargli un'arte, per la quale ragionasse d'ogni cosa, come ciascuno arteste ragiona della sua arte. Così saceva Ippia ama Gorgia, e Protegora non si vantavano così latgamente, ma si contentavano d'insegnare la Rettorica, e la Civile: Il che non è verifimile che non sepesse Ippocrate.

"Non è da imparare se non du Macfiri eccellenti.

45:

An non vides quante discrimini & c. Se non sa Ippocrate, che cosa èciò intortio alla quale si debba girare l'insegnamento di Protagora, e lo voglia pagare, perchè lo ammaestri, è un pazzo. Ma presupposto, che lo sappia, è che sia l'una delle due cose, cioè, o moste Arti nobili, o pure una sola, quella della Civilità, come si pone a pericolo? E senza dubbio non si pone a pericolo, se sapesse dire, che Protagora insegnasse alcuna Arte nobile. Ma nondimeno secondo me ancora si potrebbe porre a pericolo commettendos a lui; e la ragione è che siccome alcuno può piggiorare la destrezza del corpo suo, commettendolo a maestro, che gl' insegna arte di destrezza e la insegna male; così altri può piggiorare l'ingegno suo, commettendolo a persona, che insegna male alcuna Scienza, o Arte. E quindi si legge, che Teodoro prendeva due salari da coloro, che avevano apparato da altrui, che da lui: cioè l'uno per dissummessirare, e l'altro per ammaestrare.

the structure with a West professional surface

Numquid si corpus tuum &c. Agevolmente poteva rispondere Ippocrațe a questo argomento. Nelle Città hane ardinese sque ordinatii Collegidesse Arti, ne' quali non somo introdutte se non persone approvatez per iscienza, e per benez. Là onde altri senza domandare consiglio a gli amici, &c a gli attempati, può commettere il corpo, o l'animo ad un di questi artesici, che sono conventati, e del Collegio; a parimento poteva Ippocrate, senza fare questo concilio de' parenti, &c amici più attempati, commettere l'animo suo a Protagora, il quale era vecchissimo, &c aveva dato saggio di se per tutta Grecia, &c altra volta era stato in Atque, e v' aveva molti discepoli, &c ammiratori, e sodatoris ne amico niuno, o parente l'avrebbe sconsigliato contra il comune parere, se non Sagrate, che solo vedeva il vano della dottrina di lui. Perchè queste parale non banno molto vigore.

Savità, Informità, Defirezza, Phrinia dell' Anime.

Nome Signification Surprises, marrietor viz. Il norma vive per improp de cibi, sta sano per temperanga de gli nomini procedente da convenevolezza di quantità di cibi, di dormire, d'esercizio, di salutevole sere, acqua, e d'usanza de sani, e simili? S'addestra il corpo per l'arti dell' efercizio, come delle lotta della palla, del faltare, del ballare, dello ferimire &c. Muore il corpo per soperchiodi malania, o per sorza i s'ammala per istemperanza procedente da cole contraria soprapolte. Resta pigro, e ronno, per non lasciarse ammaestrage all'Arti soprascritte. Ma l'anima, per ellere immortale, non la bisogno di cibo per vivere, nè teme di morige, per cheche fia. Vero ès che d'sana, quando è virmosa, se inferma, quando è viziosa. La Virtù procede dal consentimento della golontà al dovere, e'l Vizio dal consentimento della volontà a quello, che non è dovere. Ma il conoscimento del dovere è mentetto in guisa, che poche volte se ne disputa; e se se ne disputa, è agevole il ritrovarlo per la destrezza dell'anima, che naturalmente è in ciascuna. Ma la difficultà sta in acconsentire al dovere. Perciocchè non può seguire l'acconsentimento della nalogià sensa polere saccorril damo, a il dispinere: il che è contra neture. S'addeltra l'anima con le Scienzo, e le Arzia e relle nouza, e piera, quando è ignoranno. Adunque le Scienza de le Anti, non sono cibi. dell'anima, nè sono per mantenorla in vive, nè per mentenerle sana; mas folamente per farla, e menteneria deftra.

Hb 2

Infing

Infino a quanto è da credere al Sofifia lodante la sua Arte.

Ed cavendum est, amice, ne dum landar sophista &c. L'oste, o il cuoco, che vende i cibi, se egli li loda come saporosi, e delicati, non è da riprendere, perciocchè intorno a ciò si gira il suo mestiere; e se gli loda ancora come cibi convenienti a' sani, non sa male, nè insino a quì sa bisogno consigliarsi con Medico. Ma se te gli lodasse come utili alla tal malattia, non gli sarebbe da credere; perciocchè non sa il calore del tuo stomaco, nè la tua same, e per conseguente il tuo bisogno. E sorse che il Medico non tel potrebbe dire. E questo farebbe un caso, dove il sano non ha bisogno del Medico, quantunque Galseno dica, che il sano ha bisogno del Medico. Ora se il sossista loda le sue Artt, non sa male, non essendo se non sodevoli ad esercitare, & ad addestrare l'animo; perciocchè questo è suo mestiere. Ma se le lodasse, come inducitive della santità dell' anima, allora bisognerebbe consigliarsi col Filososo Morale. Ma se ti dicesse, che tu n' imparassi tante, e in così poco tempo, male ti puoi consigliare con altrui, che con la capacità del tuo ingegno, e con l'apprendimento tuo.

Non se può argomensare, che l'Artesice sia ignorance, perchè venda,
o proseri l'Artes sua.

AUD seens illi, qui disciplinas varias &c. Pare, che Socrate abbia sofpette l'Arti de' Sossisti per due ragioni: e perchè le vendono a denari, e perchè le vanno proserendo nelle Città sorestiere. Ma a me pare, che il vendere, mostri che sieno buone, trovandosi comperatori; altrimenti converrebbe, che le donassero; e vanno per le Città per sari intendere, che hanno di quella mercatanzia, la quale è migliore, che non è quella de gli altri: e ciò nasce da considenza.

Il sapere il male non è male:

14.

AM longe gravius periculam est in disciplinie. I cibi si rapportuno a casa nello stomaco, essendo stati suangiati alla taverna, e si portuno nel vasello, essendo stati comperati e questi, primuche si mangino, si possono giudicare. Ma poschè si sono mangiati, non si possono giudicare, e senza gran turbamento dello stomaco, e della sante non si possono necere. Ma le dottrine si possono portare a casa nel libro, e considerarle in compagnia de gli

245"

de gli amici savi, quali sieno. E si portano a casa nella memoria, e si possono giudicare, prima che s'approvino, e lasciare, senza nuocere all'intelletto, o alla volontà; anzi con giovamento grande. Là onde la cosa sta dirittamente in grado contrario a quello, che diceva Socrate.

22.

Quo audito cum aliis communicabinus. Se è vero quello, che ha detto, che la dottrina apparata subito sozzi l'anima, seguita che il domandar consiglio poi, sia vanità, e spezialmente dovendone domandare a que', che non sono meno sospetti di Protagora, cioè ad Ippia, & a Prodico; i quali erano similmente Sosisti, e venuti in Atene per vendere la loro mercatanzia.

25.

Et ingresse vestibulum sermonem &c. Non mi pare cosa convenevole, che si tralasci di narrare il ragionamento, che su memorevole, poiche su terminato come disputa, e su da tanto, che tardò loro l'entrare in casa.

Se si richieda più diligenza ad imparare una Arte per esercitarla,
o per insegnarla.

37.

Isobatque ea mente facultatem eam &c. Adunque sono alcuni, che imparano alcuna Arte per insegnarla, & alcuni per esercitarla; e parc, che coloro, che la imparano per insegnarla, la debbano imparar meglio, che coloro, che la imparano per esercitarla. E nondimeno dovrebbi essere il contrario, e spezialmente in quelle Arti, dove l'applicare gl'insegnamenti all'esercizio è cosa difficile, conciosa cosa che l'Arte imparata s'insegni senz' altro rispetto nella guisa, e con quell'ordine, che s'è imparata ma non si mette in opera così. Anzi si conviene ben considerare il fatto, a cui s'ha da congiugnere: pogniamo, la Rettorica ci può insegnare, e ci mostra, come esser dee il Prolago. Come altri l'ha imparato, lo sa insegnare; ma in fare un Prolago conviene non solamente sapere l'Arte, ma vedere, e considerare il satto, e giudicar quale maniera di Prolago si convenga: che è cosa malagevole.

40.

Mulceus eos voce tamquam Orpheus quidam. Non mi piace la persona d'Orseo in questo luogo, perciocche bisognava presupporre, che i giovani, che seguitavano Protagora, allettati dalla soavità del suo parlare sosser sichi, ed alpestri, e non nobili, e desiderosi d'imparare. Ma più sarebbe convenuta la persona d'Ercole Gallico.

230. 2. Neque

230. 2.

Neque mirum videri debet, si Pausanie est cerissimus. Quote motto he del Satirico, nè conveniva a questa narrazione.

5.

Sapientissimus enim divinus vir mibi esse videtur. Io non so, come Socrata possa dire di Prodico queste parole, se mai non l'aveva udito, come pres suppone tuttavia, e qui, e poco appresso.

Astuzia d'imparare senza costo, o obligazione.

15.

A Tque bujus rei compotem fore se sperat familiaritate tua. Queste parole potevano aver due sentimenti: o che Ippocrate dasiderava d'accostarsi a Protagora; o che volevano saper da lui, se prometteva questo, e se lo poteva dare, e perciò disputarlo. Ma bisogna considerare, che se io dicessi ad alcuno: Tu non sai la dottrina del prologare, & egli mi dicesse che sì, & in pruova di ciò la dichiaresse: io la impararet senas-costo a quantumque egli sosse avvezzo a venderla a davari; e così mi para voler fare in questo tuogo Socrate con Protagora. E so che Gio: Batista Pigna usa questa arte con persone letterate; e le cose imparate a questa guisa ripone ne' suoi Libri come sue.

# Dello infegnamento fotto avolame.

17.

Ideris, a Socrates, rette saluti mea consulere. Quella risposta non è a tempo, perciocchè Socrate non aveva proposto di volergli parlare secreto, o palese. Ma Protagora non sapendo cha si volesse siecome civile domanda, se gli voglia parlare secreto, o palese; e Socrate per rendergli cortesia, che egli lo giudichi, cioè se vuole rendere conto della sua dottrina in secreto, o in palese. Ma quanto a quello che dico, che sia meglio ad insegnare senza velo, o con velo: è da dire, che caloro, che vogliono insegnare dottrina nociva, e manisessamente salsa, non sarebbono ascoltati, se non usalsero alcun velo diverso dalla dottrina; e coal sece Frate Alberto da Imola appresso il Boccaccio. Parimente coloro, che vogsiono insegnara dottrina non nociva, ma giovevole, la quale nondimeno sia reputata mociva per infor-

informazione data di lei falsa al Mondo, conviene che usino velame, infino a tanto che sia conosciuta la sua bontà; e pare che perciò Cristo Signor nostro parlasse alcun tempo in Parabole; eS. Paolo si mostrava Giudeo. Ancora infernano fotto velame coloro, che vogliono far cara la loro dottrina, conciolia cola che sia da meno intella e con maggior fatica i là onde come chiusa bellezza è più prezzata, e goduta più graziosa; così dottrina risposta è più stituata, & avuts più cara da coloro, che l'imparano. E perciò con ragione molti giudicano, che le cose della Religione, che si deono avere in riverenza, non seno da vulgarizzare, e da accommunare ad ogni maniera di persone. E così sece Pitagora della Filosofia, che sotto allegorie, e numeri la teneva nascosta; e così secondo alcuni sece Omero, & altri Poeti, celando la verirà fotto favole. Ma ci sono di due maniere di velami, e d'oscurità. L'una è quando s' insegna sotto allegorie per parabole; o favole, o numeri, o fuoni, o figure rispondenti alla cola insegnata proporzionalmente; e tale su l'insegnamento di Pitagora, e d Omero secondo alcuni, e di Giulio Camillo. L'altra è, quando s' insegna con oscurità di parole, e di sentimento, quantunque altri non usi velame diverso; ma l'oscu-Tità di parole sa quello, che sarebbe il velame; e tale è Aristotele, e sorse S. Paolo. S'usa ancora un' altra via. Altri mostra d'essere quello, che non e, cioè usa alcuna diversa arte che non ha proporzione con quello, che vuole insegnare, per accattare benevolenza, & ula quella arte, che è graziosa in quella Città, o appresso coloro, a cui vuole insegnare quell' altra; E tali per avventura sono coloro, che per insegnare l' Evangelio si mostrano Filosofi, come mi par d'avere letto d'Origene; e forse tale era Orsco, che sotto spezie di sacrifici s' apriva la via ad insegnare Rettorica, e Soststica, che non sarebbe stata ascoltata, se prima non sosse stato conosciuto. E i Luterani s'hanno acquistata credenza con le scienze; là onde Papa Paolo Quarto ha dannati con fondamento sutti i loro libri ancora non pertenenti a Religione.

53.

Prima quidnam sit ex hac consuetudine sua reportaturus &c. Non propose sa prima volta Socrate in questa guisa; ma disse, che Ippacrate voleva essere de maggiorenti nel commune, e se accostandos a sui acquisterebbe questa maggioranza. Ma ora, & assai vanamente, muta domanda per fare, che Protagora altresì s'aggiri.

#### 231. 3.

At vere sen il dustant exquirisses &r. Di sopra Socrate parlando con Ippocrate sece quelto argomento, in guisa che è ripetuto qui senza gio-vamento niuno.

ez. A

13.

In eum errorem non incidit & c. Io eredeva, che l'arte del Sosista sosse una, e che tra loro non sosse disserenza, se non della materia. Ma se gli altri Sosisti insegnavano le Matematiche, non erano Sosisti, se insegnavano quello, che insegnavano i Matematici, che non erano Sosisti. E se erano da tanto, che sapessero operare, che i giovani, che le odiavano, nè le volevano imparare da gli altri, le imparatiero da loro, erano da essere lodati. Ma sosse vuol dire Protagora, che gli altri Sosisti dicono d'insegnare tutte le Arti, se insegnavano già le insegnate, e lasciate, e non insegnano quelle, delle quali n'hanno bisogno, e che non sono insegnate per gli altri, con tutto che si vantino d'insegnare, occupando i discepoli in queste, e sacendo loro passare il tempo.

19.

An intelligo quod vis Pretagoras. Aveva detto Protagora, che il sue magisterio si reggeva intorno alla Casa, & alla Città, cioè all' Economica, & alla Politica, e nondimeno Socrate non facendo menzione dell' Economica, si ristringe alla Politica.

23.

Id quident, o Protagora, doceri non posse putabam. Se s'acte del reggimento civile si possa insegnare, o no, è da dire, che si può considerare il reggimento, avanti che sia constituito, o poichè è constituito. Se si const dera prima che sia constituito, si può insegnare in universale, cioè che des aver due parti, l'una forestiera, la quale ha per foggetto l'utilità; l'altra interna, la quale ha per soggetto l'equità, o la parità necessaria; e domandasi giusto, & ha rispetto a conservani tra' cittadini i siccome la prima ha rispetto a conservarsi tra' forestieri; & ha ancora rispetto al conservamento particolare di ciascuno, e chiamasi dovere, o onestà non necessaria, perchè non è fottoposta a pena di leggi. Ora l'arte di conoscere il dovere non pare che ci sia, essendo maniscito a ciascuno, che ha sano intelletto, & essendo dimostrato dalla coscienza, e spezialmente parlandone sempre i Vecchi, i Filosofi, i Predicatori. Ma il farlo è più difficile cosa per la sensualità, e per molti altri rispetti, che ce ne ritraggono; & in ciò ci è l'arte del persuadere, cioè la maniera dimostrativa, per la quale s' ingrandisce il bene, e si diminuice il male. Io so, che Aristotele ha composta la Morale, & altri, me poco giovano: cioè in quanto al conoscere è quasi superflua, conocendos il dovere; o se è dubbio, non potendos dar consiglio se non ful fatto. Ma quanto al giusto poiche la legge, nella quale sola consiste il giulto\_

249

giusto, costringe, e comanda, ognun vede qual'è, e lo sa volontariamente, o a forza. Ma si domanda intorno a quale equità si debba constituire legge; & è da dire, che non si può sar legge, se non intorno a quella equità, che turbeta rompe la compagnia umana. Adunque coltri, che vuole fardegge, dee proporre il danno della compagnias e chi non vuole, dee dire il contrario. Nè altra arte si può insegnare intorno a ciò, che quella della Rettorica domandata deliberativa, la quale ancora s'usa in conservare lo stato verso i forestieri, proponendo quelle cose, che lo conservano. Vero è, che l' Arte Militare, che è una delle cose, che conserva lo stato, s' insegna. Ma se si debbe sar guerra per conservare lo stato, cioè se riuscirà, lo non riuscirà il fine del conservare, è cosa, che male si può insegnare, altro che per fenno esercitato nell'Istorie, e nelle cose del Mondo, argomentando per via topica. Perciocchè sono tanto mutabili le cose mondane, che fa più tosto bisogno d' indovinamento, che d' arte a sapersi governare; poichà non basta a seguire la Soienza del dovere, ma bisogna ottenere il fine del conservare. Adunque per due rispetti non si sa arte delle materie soggette alla Politica: o perchè sono molto maniscite, quali sono quelle del dovere, e del giusto; o non manifeste, quali sono quelle dell'utilità sutura. E ciascuno da se giudica, essendo il giudicio della Signoria o della Repubblica, o della privata; nè trattandosi si domanda il consiglio, perciocchè il Magistrato sarebbe come un pupillo. Adunque que' Principi, o altri, che determinano secondo il consiglio del consultore le cause commesse loro, fono come pupilli: di che io mi foglio ridere:

Perchè diletti la Favola.

232. I.

I Ratiorem vobis fore fabulam arbitror. La Favola diletta i fanciulli per la novità de' fentimenti trapassanti il corso delle cose umane; e per la composizione mirabile delle cose, la quale essendo in forma d'Istoria de confacevole alla capacità dello ingegno fanciullesco. Adunque Protagora, che di sopra biassimò gli altri Sossiti, i quali sotto colore d'altre Arti insegnavano la Sossitica, non sarà suori di biassmo, poichè insegna l'Arte sua sotto coverta d'una savola, la quale oltre a quello, che su detto di sopra, ha questo agio, che insegna con più agevolezza, in quanto ha i due estremi confacevoli I cioè l'Istoria mirabile consorme all'ingegno puerile, e la proporzione consorme alla cosa, che si vuole insegnare, e dimostra, che la cosa, che si vuole insegnare, che non si possainse sense sensa mezzo.

Digitized by Google

2.

Sed quem tempus generationis satale venisset. Questo si sa con la credenza nostra, essendo bene inteso.

3.

2pfa Bii in terre visceribus ex igue terraque suxerunt. Tutti gli animali sono formati de' quattro elementi.

7.

Diffrituit ille. Prima furono fatti gli altri Animali, che l'Ilomo, angora secondo la credenza nostra. Ma Platone nel Timeo dice, che l'Uomo
fu fatto prima, che gli altri Animali. E nota, che le doti partite alle bestie non sarebbono loro di giovamento niuno, se non avessero il governo
della intelligenza non errante: che à detto instinto naturale, della quale
non n'ha fatta menzione.

28.

Surripuit Pulcani, Minervaque areificiofam cum igue fapientiam. Di furto secondo i Pagani ebbe l'Uomo l'intelletto, cioè la conoscenza del bene, e del male: E di furto, e contra il comandamento di Dio, l'ebbe secondo la vera credenza.

29.

Meque enim sieri poterat, at eam sine igne nancisceretur. Adunque il senno non si truova nelle tenebre, nè a caso; ma sa hisogno a trovario di succe, e di luce; nè si può adoperar nelle tenebre, cioè a caso, che non è senno, ma nella luce, e studiosamente.

37.

Trincipio solus ob hanc cognationem Dees esse putavit. Perchè l' Uomo tra gli Animali era partesice della divina sorte, solo si pensò, che gl'Iddii sossero. Adunque per altro non sapeva l' Uomo, che gl'Iddii sossero, se non perchè avevano un non so che di divino. Anzi, perashè soli tra gli animali avevano del divino (il che non è altro che cosa avanzante gli altri animali) non dovevano credere, che ci sosse altro Dio. Ma io credo, che l' Uomo

l'Uomo per l'infermità sua conoscelle, e credesse, che sosse Iddio, secome si riconosce più nella infermità, ne sorumos avvenimenti, e nell'avversità, che non si sa nelle prosperità.

₹8.

the mathemie. I cilificar cale possions all Laurenmies, and his pref-Arasque illis, statuasque dicavit. Si potrebbe domandare, perche l'Uomo, con tutto che divino in parte secondo l'opinion di Platone, abbia consacrato l'Altare, e la Statua a Dio. Certo gl' Iddii minori che pure nella Teologia de' Pagani hanno del divino, non confacrano ne Altari, ne Statue a gl' Iddii maggiori. Ma è da dire, che ciò è nato per la credenza. che altri ha, che Dio sia, & abbia dato senza niun merito nostro l'essere, e il mantenimento dell'effere; e lo ringrazia, e lo priega a seguitare a fargli bene, e col cuore fa ciò, e con gli atti del corpo, e con le parole, e co' doni. E perciocche Dio non ha bisogno di questi doni, ne gli riceve: l'uomo nondimeno, poichè gliele ha donati, se ne priva, e non ne vuole più l'uso, quasi gli avesse Dio ricevuti. E quindi avvenne, che gli scannò le vittime in luogo alto verso il Cielo, dove è l'abitazione di Dio, e se gli consacrarono da' Gentili i Monti, e i fonti, e le Selve, quasi cose primaticcie. Quanto è alle Statue, prima si scero gli altari; ma perciocchè e la piova, e la neve, e i venti, e il sole offendevano il Sacerdore, che è detto sacra "gow, si fece il Tempio per la difesa de' predetti disagi, e si fece in forma di Cielo ristretto, e tondo. Ma poichè s'era fatto il Cielo, che era, come dicemmo, l'abitazion di Dio, si fecero le Statue, che fosfero come immagine di Dio, quantunque egli non avesse figura. Senza che, per conservare la memoria d'alcun' uomo per benefici ricevuti, si fogliono fare Statue. E nota fecondo Protagora, che la Religione non pertiene alla civilità; ma è monastica, e pertiene al Morale. E sappiasi, che i boschi consacrati a gli Dei salsi non si tagliavano per perderne l'uso, perciocchè l'uso consiste nel taglio. E così altri consacra se, rendendos inutile a tutte le cose del Mondo, per solamente servire a Dio, onde sono nate le Suore, & i Monaci nog li bule and a pourig the bull, of during a protection and

eroug al ul monne amount Del parlar plebeo. mann g & gallasti . entenna

- 12 la quale non cade force la civile, rigandando la Circa interna . 11.

D'einde vocem in verba articulatim distinxit. La parlatura pertiene alla famiglia, e perciò domandasi parlar materno, e samigliare; e quel parlare, che s'usa in casa con la samiglia, è plebeo. Perciocchè la plebe non ha distinzione del parlare di casa, e di piazza, siccome non ha distinzione di vestire più ad un modo in casa, che suori di casa. E quantunque le donne si guardino d'uscire in pubblico con quelle vesti, che usano in

Digitized by Google

252

easa, nondimeno fuori non usano diversa parlatura, non ne potendo usare altra, non istudiando, nè conversando in comune, come sannogli uomini.

39.

Aedes construxir. L'edificar case pertiene all' Economica, onde ha preso il nome; e nondimeno prima su la compagnia, che abitasse casa, se la necessità indusse a far case: altrimenti converrebbe dire, che gli Uomini per instinto naturale avessero fatta la casa, come gli uccelli sanno il nido. E perchè non abitava ancora l'Uomo come il Monaco, in un romitaggio? Ora le case di villa deono avere quella proporzione di magnificenza verso le case della Città, che ha la parlatura samigliare verso la mobile, e che ha la veste di casa verso quella, che usiamo fuori di casa.

# La cazione di far la Città.

40.

Rgo a feris quam imbecilliores essent &c. La cagione di ricogliersi gli uomini nelle Città, e di popolarle, non su perchè non si potesfero disendere dalle siere. Che se i villani pochi oggidi si disendono, molto maggiormente i molti si dovevano poter disendere. Ma su la tema di non essere rubati da gli altri uomini; senza che gli agi surono molti:

La saccia non pertiene alla Civiltà.

41.

L'Ivilis namque peritia, cujus pars quedam est res militaris. Non ci dobbiamo lasciar dare ad intendere, che la caccia, che è guerra contra le siere, sia politica, e trovamento cittadinesco: altrimente il signore nè potrà mandare i bandi, come gli piacerà, nè altri il potrà riprendere cometiranno. Ma su, & è monastica, & economica, siccome ancora su la guerra, la quale non cade sotto la civile, riguardando la Città interna; e su prima monastica, e poi economica; & altri si può disendere, se è assalto. E se la guerra sosse di ragione civile, seguirebbe, che il duello pertenesse al Legista, e non al Filososo, di che a' nostri di s' è disputato assai. Ma, pare per la ragione detta di sopra, che i Signori potessero sar leggi sopra la caccia, in quanto le siere non ti danniscano.

Vergo-

Vergogna non pertiene alle Civiltà.

45.

Mner siquidem participes esse debene. Io veggo, che a voler sare, e confervare una Città, cioè una moltitudine in concordia, ci vogliono le leggi, che puniscono tutte le cose, che l'impediscono, o rompono; e percelò sa bisogno, che ognuno abbia bisogno di giustizia, non in quanto virtù, ma in quanto conservamento delle leggi. Ma che saccia bisogno di vergogna a ciascuno, o pure a niuno, perciò nol veggo; essendo vergogna punizione delle cose massatte di se medessmo, la qual vergogna pertiene alla monastica, cioè alla moralità.

Quando non sia vergegna la confessione del peccato.

233. 8.

Medico, se altri è Medico; non è vergogna a negare d'esser Medico, se altri è Medico; non è vergogna a negare di saper ballare, quantunque sappia ballare: perciocchè è reputata umiltà. Nè parimente è vergogna ad uno il dire, che sia peccatore, purchè non dica, ch'egli non riconosce il peccato per peccato. Il che pare che dica, quando altri si vanti del peccato con parole, o persevera in quello senza vergogna pastemente. Ma dove la giustizia s'osserva, altri non consessa d'essere ingiusto per tema della pena.

19.

Qued autem virtutem neque imasti, neque sorte contingere putent. Egli d'vero, che i beni naturali, e i mali non sono lodati, o premiati, nà biasimati o puniti ma nondimeno intorno a questi beni o mali sono state trovate l'arti, per le quali altri è lodato, o biasimato, pogniamo la bellezza, o la insermità. Similmente la Volontà è naturale di voler l'utile, e'l giovevole; ma per conservare la compagnia umana s'è ammaestrata la Volontà a volere il giusto; e di questa scienza è capace egn'uno, ch'è Uomo, quanto è all'intendere; e non n'è capace ogn'uno, quanto è ad eseguire, purchè la pena sia più cocento, che non è il dolore, ch'altri sente della temperanza, o non si creda di poter suggire la pena. Ora se la capacità quanto è al comprendere la legge, sia per insegnamento ( e quando dico insegnamento, io dico insegnamento d'arte) dissicile, o nò, questa è la questione, e per la sua agevolezza non si può dire insegnamento d'arte.

La.

La pena della legge non è per esempio, ma per aumenda del danno.

Emo enim praterita punis. Si pecca contra Dio, contra il proffinos. Contra Dio col cuore, o con parole, o ancora con fatti, dispregiandolo, e togliendo le cose consagrate a lui. Se consessa aver commesso il peccato contra Dio, conoscendolo essere Dio, e le cose essere sue, merita pena, io non dico quale; perciocchè io non so infino a quanto, e. di quali ingiurie Dio voglia essere vendicato da gli Uomini, e da qual maniera d'Uomini. Se pecca contra il proffimo in quanto rompe la concordia, e la pace umana, dee esser punito secondo Protagora, non perchè abbia rotta la concordia, ma perchè per l'avvenire o il peccatore, o alcuno altro non la rompa imparando. Et io dico, che la pena si paga per la rottura passata; e la legge, la qual dura in perpetuo, insegna a gli altri, o a lui di non peccare più ; nè è la punizione, che insegna, ma la legge. La punizione ammenda il peccato, confolando l'offeso con denari, o col danno, che vede nell':offendense.

# Proprietà umana confife in wiren, et in contemplere.

UT pencis comprehendam, viri propria virens. Io sono dell' opinione di Protagora, che più appaja la proprietà dell' uomo in frenare la vo-Iontà, che in apparare qualunque arte, o in contemplare i secreti della natura, perciocchè ognuno desidera il bene, e l'imparare è bene, e non ha contrasto. Ma l'essere giusto, e temperante ha contrasto, quantunque sia bene, dalla fensulità. E gli altri animali, quantunque non contemplino, e sieno privati di questo, convengono nondimeno con gli uomini in dese derare il bene, ma non contra sensualità, come fa il giusto, e'l temperantes

Elercizi del carpo, e dell'animo.

234, 16.

ET literas ubi tantum didicerunt &c. Pare, che findoresse escreitare il. fanciullo prima quanto al corpo, poi quanto all'animo, cioè all'intelletto, e poi quanto alla bontà, cioè alla virrà, della quale sono servigiali la bontà del corpo, e la bontà dell'animo. Si esercita il corpo in lottare, in correre, in saltare, & in iscrimire, & in simili, e diviene forte, e destro. S'esercita l'animo nelle Matematiche, per le quali si pervione a molte arti, e s'esercita ne' Poeti, e si potrebbe ancora esercitare nell'Istorie. Ma perchè i Poeti sono più dilestevoli, si propongono loro i Poeti. Ora siccome non si concederebbe, che un fanciullo usasse con semmine disoneste, e con russiani, e ladri, così non si dee proporre loro Poeta simile, come è Marziale, e Catullo, ma Virgilio, & Omero, i quali raccontano con modo degno le cose avvenute. Nè parimente i giovani, quanto al compo si deono esercitare in movimenti lascivi, e rappresentanti disonestà, come balli, e movimenti di lingua, d'occhi tremanti, e simili. Nè parimente si dee esercitare l'animo in canti simili a' delicati, o accompagnati da Madriali disonesti, & amorosi.

18.

Priscounque viroum virtute prastantium. I Poeti Eroici non raccontano di necessità le virtù de' grande Comini. E che virtù è di Paris il menar via Elena dall'oste suo, e de' Trojani il disendere simil satto? Ma raccontano le azioni de' primi Rè, quali esse si sieno, purchè seno degne di memoria.

Perchè i poveri divengono più eccellenti nell' efercizio del corpo,
e dell' animo, che i ricchi.

28,

FLEC nempe observant maxime ii, qui maxime possunt &c. I padri ricchi fanno insegnare a' figliuoti gli esercizi corporali, intellettuali, e morali; ma con tutta la cura essi imparano meno, che i figliuoli de' poveri, perciocchè si danno adintendere, che simili esercizi s' imparino per divenir ricchi: la qual cagione cessando, poschè sono ricchi, non cercano di passare più avanti. E i poveri per questa cagione studiano. Perchè sono state quasi come uno stimolo proposte al Mondo, & a' Signori le dignità Ecclesastiche, e civili, acciocchè essi s'esercitino per essere sufficienti di pervenira a quelle, o a parte, acciocchè i poveri, e i vili occupandole non divengano loro superiori.

La legge non insegna a rovere giustamente.

3Q.

Cholis autem egreffi & c. La legge non infegna, ma comanda a coloro, che possono, e samo sare. Adunque non infegna, nè per la pena posta dalla legge alari simpiata, ma sa. Nè so, se la similitudine si consaccia con la pena della legge addotta qui da Procagora; che secome al fanciullo si

atto ad intenderle.

propone l'esempio dell'Abicì di mano d'un buon maestro, così è proposto a' giovani l'esempio delle leggi; e siccome riguardando in quello apparano a scrivere, così riguardando in quelto apparano a vivere giustamente. Perciocche quando i giovani scrivono, sanno cosa simile all'esempio, e quasi un'altro esempio; ma quando i giovani ubbidiscono alla legge, riguardando in essa non sanno cosa simile all'esempio, ma diversa, cioè quello, che loro è comandato, il che non è altra legge simile alla proposta; ma perchè altri l'ubbidisce mal volentieri, e contra animo, è proposta la pena a chi non l'ubbidirà. Ma siccome non diciamo, che un fanciullo sappia scrivere, a cui sia condotta la mano sopra la carta dal maestro, così non si può dire, che altri sappia essere giusto, infino che dura la pena, la quale costringe altrui a far quello, che comanda la legge:

- Tutti gli nomini non sono atti ad imprendere tutte le Scienze, & arti ngualmente, e tutti gl' Vomini sono atti ad intendere le leggi:

Darebas praterea, quam ob caussam bonorum patrum multi filii reperiantur &c. Io credo, che sia vero nell' Arti, è nelle Scienze quel-10, che dice Protagora, cioè che tutti gli nomini non sieno sufficienti ad una Arte, o Scienza; e che, se tutti gli nomini n' imparassono una sola, ce ne sarebbono de gli artefici, e de' nescienti. E perciò io soleva dire, che la stampa, e tanti modi d' imparar lettere senza fatica, i quali hanno invitata gran moltitudine ad impararle, ha fatto che meno fono i Letterati al nestri di; perciocchè non solamente quelli, che non vi sono atti, non imparano, ma quelli, che vi fono atti, o fi sdegnano d' Imparare quello, che imparano i grossi ingegni, o divengono tiepidi veggendo l'agevolezza; Ma delle leggi la cosa sta altrimenti; perciocche la dissicultà non consiste in apprenderle, e l'agevolezza non le fa sprezzare, o lasciare; ma le difficultà confiste in ollervarle. Nè a tutti gli uomini sono quelle mede, fime difficultà, conciosia cosa che uno adulterio paja più tollerabile ad un giovane, che ad un vecchio; ad un sanguigno, che ad un: sreddo; e l'usura più tollerabile ad un vecchio, che ad un giovane, delle quali cose Aristotele nel 2 Lib. della Rettor. parla pienamente, ragionando de gli affetti.

The **235% B.** Charles Write Write the state of the

Similiter eum existima Socrates qui injustissimus, tilis midetur, inter hours nes sub lege viventes & Quelto luogo, sa pen quel del Petrarca: Pel popol senza legge.

E per queste cagioni non sono ubbidite le leggi, e non peaché altri non sia

# La copia de' maestri fa i discepoli trascurati in apparare.

9.

Vin etiam si quareres, quis praceptor nos Grace loqui docuerit. Appare, che dove è moltitudine, & agevolezza di maestri, che le persone non imparano con diligenza. E perciò sono stati alcuni, che vogliono, come il Bembo, che meglio sia per iscrivere Tosco ad essere nato Lombardo, & essere vivuto in Lombardia, e aver continuamente parlato Lombardo. Della qual questione con certe altre simili crediamo aver parlato a sufficienza nella Giunta satta alle cose del Bembo.

# Del salario de gli Artefici.

il può vodute, a confiderate a luo fimo. P. Xactionis autem mea hac est conditio. A gli Artefici sono limitati i salari secondo la fatica più, e meno, avendosi più rispetto alla fatica che all' eccellenza. Ma in quelle cose, dove s' ha rispetto all' eccellenza, la quale è dono fingolare di Dio, e non comune a molti, come fono quelle Arti, nelle quali s' ha più riguardo alla fatica, che all' eccellenza, fi pagano gli Artefici di moneta di gloria, e di quantità di moneta fecondo il valore del patrimonio di colui, che vuole imparare l'artificio, o vuole l'opera artificiosa dell' Artefice, o secondo la stima, che ne sa colui, che ne vuole effere infegnato, o vuole quell' opera. Perchè io mi maraviglio affai, che i Notai vogliano essere pagati più d'uno stormento d'una vendita di diece mila scudi, che d'una di dieci soldi, avendo essi le forme de gli stormenti ridotte ad arte, siccome fa l'Avvocato, la cui industria si elegge. Nè più si dovrebbe pagare un Giudice d' una sentenza di cosa, che vaglia affai, che di quella, che vaglia poco. Ma il premio delle orazioni, che si fanno a Dio dalle divote persone, è pagato da Dio; e nondimeno se hanno bifogno, e perciò abbiano lasciato di guadagnarsi il vivere, crederei, che colui, che avesse detto che orassero, e dovesse pagare per lo tempo, che la Divota persona non avrebbe orato, ma lavorato. Ma se questo premio sia riscotevole in giudicio, o no, è dubbio; & io credo che no, se non fi facesse la legge, siccome non si può domandare in giudicio i premi d'aver visitati gli amici, e d'avergli consolati. Ma del falario si parlerà un' altra volta più appieno.

Kk

Tre

# Tre maniere d'insegnatori.

33.

Tenim si quis de iisdem rebus &c. Adunque sono certi uomini, che dicono quello, che s'hanno pensato di dire, siccome se sossero un libro; nè per altre parole, nè altramente sanno dire, o rispondere a quello, che loro si domanda. Sono alcuni altri, che domandati d'una cosa brieve si distendono tanto, nella risposta, che stancano, e consondono il domandatore. E sono alcuni, che distendono la risposta, el'abbreviano, secondo che desidera l'uditore; e di questa terza schiera era Protagora. Perchè si conchiude, che il Libro, che è oscuro, e per conseguente non inteso, indarno altri s'affatica per volerlo salvare, come sanno gli spositori Aristotelici; e che meglio insegna il Maestro, che il Libro, benchè il Libro abbia altri agi, che non ha il Maestro, perciocchè altri con la mente intenta, quando gli pare, il può vedere, e considerare a suo senno.

#### 48.

Otrum seilicet unum quidam sit virtus, eujus partes &c. La domanda pare, congiugnendola con le seguenti cose, che abbia tre parti, e che l'una sia se la Temperanza, e la Giustizia sieno nomi di parti, o nomi significativi solamente una cosa sola. Ma perchè niega, che sieno nomi significativi una cosa stessa, si domanda, se significano parti simili, o dissimili. Ma si doveva sare la quarta, cioè se erano parti speziali, delle quali tutte sosse la Virtà come genere.

#### 54

Ita se habere mihi videntur &c. La Giustizia, e la Temperanza sono parti della Virtù, non come il naso, e la bocca del volto, macome uomo, e cavallo sono parti dell'animale.

# 236. I.

Otrum alii homines aliam virtutis partem accipiunt? An necesse est eum, qui unam habet, omnes habere? Si trovano molte persone, che resistono alle tentazioni della man sinstra, cioè son sono temperanti, e similmente altri sono di contraria natura.

Senno

# Senno qual parte di virtà sia.

Omquid sapientia, & fortitudo partes virtutis sunt? La Sapienza, che senno, o avvedimento si chiama, ha due parti, l'una da conoscere il dovere, l'altra da acconsentire al dovere conosciuto; & ecci l'esecuzione dell'acconsentimento. La prima parte è dell'Intelletto, la seconda della Volontà, la terza del Corpo. E pare, che l'esecuzione, se la Volontà non acconsentisce al dovere, non sia Virtù; e che la Volontà non sia Virtù, quantunque acconsentisca al dovere, se per lo Intelletto non sa quello essere il dovere. Ora nomina l'esecuzione Fortezza, Temperanza, Giustizia, le quali sono parti del terzo grado della Virtù, e l'acconsentimento della Volontà del secondo, e la conoscenza del primo. E pare, che intorno alla conoscenza solamente, che è la minor satica, e men difficile, si sieno faticati i Morali. Sicchè non rispondeva del tutto male Protagora dicendo, che il senno era la principale parte della Virtù, se avesse inteso quello, che si dicesse.

8

Quemadmodum e vultus partibus oculus non est auribus similis & c. Questo non dovea concedere Protagora, che il Senno, e la Fortezza sossero disserenti, come l'occhio, e l'orecchia; ma doveva dire, che erano differenti per tempo, cioè come è il senso comune, e 'l sentimento dell'occhio.

Tutte le cose non sante non son ree, o non giuste non sono ingiuste.

31.

ON ergo talis est santitas, ut justa res sit. Tutte le cosedi questo Mondo si dividono in sante, e non sante; ma le non sante non sono tutte ree; e si dividono ancora in giuste, & in non giuste; ma le non giuste non sono simplicemente ree, & ingiuste. E cosiè soluto l'argomento Socratico. Ma è ancora da considerare, che la Santità è parte della Giustizia, se riguarda quello, che deono sare gli uomini verso Dio; e può essere Temperanza, se la vogliamo pigliare altrimenti, & è parte della Virtù molto differente da quelle distinte di sopra.

53.

Insaniam aliquid vocas? ejusque contrarium sapientiam dicis? Ci è la Rozzezza, e ci è la Pazzia, e ci è la Sciocchezza. Alla prima si contrapone l'Industria; alla seconda la Sanità; alla terza l'Acutezza. La Sapienza per .

Kk 2 avven-

#### 160 OPERE DEL CASTELVETRO

avventura si constituisce di queste tre parti; ma la pazzia non si constituisce dell'altre due parti, e di se. E perciò Protagora non doveva concedere, che la Sapienza, e la Pazzia sossero contrarie.

#### 237. 4

Nonne quicumque non relle agunt, insane agunt? Questo non era da concedere, perciocchè si può sar non dirittamente per rozzezza, e per isciocchezza. Et qui ita agunt non temperanter agunt. Nè questo era concedevole; perciocchè chi sa non dirittamente, può peccare in giustizia, e non in Temperanza.

Non basta a Platone a riprendere l'opinione, ma infama gl'autori.

40.

AM ipsum sermonem discutio. Questo non è vero; perciocchè Socrate non avrebbe disputato con Protagora, e con gli altri Sossiti, se gli fosse bastato il risiutare, o l'approvare l'opinione; e così non avrebbe fatto i ragionamenti rappresentativi, o istorici Platone, ma avrebbe scritti Trattati. E pare, dove non n'abbia a seguitare condennazione, o assoluzione, che non dovesse esser licito a nominar persona. Ma poichègli uomini non si contentano di trovar la verità, se non ne sono lodati, come inventori: è dovere, che stieno ancora a rischio di biasimo, se s'ingannano.

#### 44

Videntur tibi injuste agere sapere temperanter? Colui, che opera ingiustamente, così sattamente opera, perchè sa, & intende ingiustamente. Ma colui, che sa temperatamente, & acconsente alla temperanza, non opera ingiustamente, ma opererà temperatamente.

Avvantaggi di cui sieno, dell'Attore, o del reo nel combattere.

#### 238. 12.

Sane si Surdaster sim. Se sosse uno sciancato, che volesse giucare a correre con uno, che sosse similato, e diritto, e lo chiamasse: io non crederei, che il diritto sosse obbligato ad impedirsi l'una gamba. Ma se il diritto invitasse lo sciancato, crederei che lo potesse risiutare, se il diritto non si legasse la gamba. Ora quantunque Protagora abbia invitato generalmente ognuno a disputa, nondimeno poteva dire: io non sono obbligato ad alzas

alzar più la voce, che mi soglia fare, o ad abbreviare più il parlare, che si soglia usare nelle dispute, perchè tu sii sordo, o dimentichevole, non avendo invitato te in ispezialtà; ma tu offerendoti, tacendo gli altrii, divieni in certo modo attore, nè sono tenuto ad agguagliarmi a te con deporre i miei naturali vantaggi.

#### Come s'usi la brevità.

14.

JUAM exigis brevitatem &c. Sono di due maniere di brevità nel dispu-– tare , ficcome dall' altra Parte fono di due maniere di lunghezza . Cioè una brevità, quando si dice solamente quello, che altri è domandato; & una lunghezza, quando non si dice quello, che è domandato, & altri o vuol parer di fapere, e fi diffende, o vuole rispondere alle tacite obbiezioni, che potrebbe far l'avversario, prima che l'abbia fatte, le quali perciò son lunghe, e perchè son fatte innanzi tempo, e perchè per avventura non fi faranno, e se ne saranno dell'altre, a' quali si converrà rispondere. Ma simile lunghezza si concede a' Rettorici, quando favellano a persone più, o grosse, & è loro tolto il replicare. L'altra brevità è, quando, rispondendosi folamente alla domanda, s'usano parole significanti propriamente la cola; ma l'altra lunghezza è quando s'usano parole partimentevoli &c., come fanno i Poeti. Ma di questa seconda brevità, o lunghezza, non credo io che parli quì, quantunque presupponga il contrario, Socrate per non sar turbare Protagora. Perciocchè questa non leva la memoria, come sa l'altra. Et ancora che si saccia scudo della memoria dissettuosa Socrate, confortando Protagora a rispondere brevemente, nondimeno egli nol sa perciò; ma lo fa perchè appaja maggiormente la verità della disputa, o l'ignoranza di Protagora, conciosa cosa che in una risposta sola, e nuda appare più il difetto, che non fa in molte fatte con molte parole, siccome si veggono più i difetti in una figura sola, che non si sa in quella medesima. figura mescolata con molte altre.

22.

Quod si quod mones egissem &c. Adunque se altri parla nella maniera, che vuole l'avversario, quando si disputa, sarà perditore? Il che niego io, se le ragioni manisestate per le parole saranno buone, ma se le ragioni sosse so debili, senza dubbio sarebbe perditore. Ma qui non si parla di ragioni, ma di parlare manisestativo delle ragioni.

40. Q nod

40.

. Qued vero nunc petis perinde est & c. Questa similitudine d'un eursore tardo, presto, è molto dissimile dal proposto caso, conciosa cosa che nel corso la tardità, o la prestezza dieno la perdita, o la vittoria. Manella disputa nostra il parlar lungo, o brieve non dà, o toglie la vittoria, ma la fermezza, o la sievolezza de gli argomenti; e quello opera, che si conosce ciò più chiaramente.

Perchè sia trovato il parlar brieve nelle dispute.

48.

A Lioqui quis erit disputandi modus? Adunque crede Socrate, che il parlar brieve sia trovato nelle dispute per trovare una volta il fine. Et io credo, che sia trovato, perchè si vegga più chiaramente la verità de gli argomenti. Perciocchè ne' ragionamenti tenuti al popolo si vede ancora il fine. E nota, che Socrate si parte da quella ragione, escusa, che addusse di sopra, cioè che egli era dimentichevose.

Quando si parli chiaro, alto, lungo, e repetito.

49.

Potabam sane aliud esse invicem disserendo colloqui & c. Niuna disserenza è tra il disputare tra due, che abbiano pochi giudici, o molti, come un popolo; se non che se vuole sentenza diritta, bisogna che parli in modo, che sia inteso dal giudice; e se sono più, bisogna più alzar la voce; e se sono rozzi, bisogna parlar più al lungo. E quindi si può conchiudere, che Socrate per dimenticanza non poteva dire, che voleva, che Protagora parlasse brieve. Poi al popolo dimentichevolissimo si parla al lungo, e si ripete tanto che se ne ricorda.

30

Dum censet licere sibi &c. Protagora è, come dicono i Latini, ineprus, che non vede quello, che si convenga al luogo, & alla persona, con cui parla, nè sa dir ragione, perchè saccia così, & ancora non corrisponde alla materia, della qual si parla, la quale, poichè il popolo non n'è capace, non richiede il parlar popolage; ma ciò non doveva turbar Socrate.

St. Socra-

gI.

Socrates enim hic contionanti imperitum se esse consisteur. Questo viene a dir nulla; perciocchè non parlava Protagora copiosamente per voler dissputar di copia di parlare con Socrate, ma perchè si dilettava, e voleva dilettar gli ascoltanti.

54.

Sat jami Socrates habet. Nè questo sta bene, siccome non istanno bene molte cose dette di sopra, perchè contrariano a quelle dette da Socrate, cho aveva per accidente detto, che Socrate, o Protagora dicesse; e non serviva ad altro, se non che prestava cagione di trovar la verità della proposta, enon per consondere altrui.

#### 239, 11.

Probe, Prodicus inquit, loqueris o Cricia & C. Questa giunta non è a tempo. Perciocchè avendo ripreso Crizia Callia, & Alcibiade, come troppo passionati alla sua parte ciascuno, egli giudica, che si prieghino Socrate, e Protagora, del pari senza passeggiare. E Prodico soggiugne, che l'uditore dee esser comune, ma non pari; quando si parla d'indurre a disputare, egli parla d'ascoltare, e di determinare. Adunque doveva dire, che il giudice doveva esser pari a ciascuna parte insino alla sentenza finale. Ma ciò non si può sare per le sentenze mezzane, che cadono, come è questa, che cadeva ora, se si doveva parlare al largo, o stretto; & è disputa necessaria, ma si convien determinare prima della principale.

# Disputa dubitativa, e disputa affermativa.

I¢.

Rbitror vos invitem nonnihil debere concedere. Ancora iquesto non & a tempo, perciocchè non si ragionava di questo. Ora si può disputare dubitando senza affermare cosa niuna; e si può disputare affermando ogni cosa. La prima maniera si può usare con gli amici; e la seconda non si può usare senza rompere l'amicizia; e di qui s'è tratta la Disputa Accademica. Ma io credo, che si possa disputare affermando, salva l'amicizia, quando si disputa di cose non pertenenti all'amicizia, o alla civilità, cioè delle cose de gli studj.

20. Pre-

20

- Probant utique &c. Pone la differenza tra sobaques, & sino; & è molto ragionevole, che altri si può chiamar beato, quando è lodato nel cuore de gli uo nini, dove rispetto di niuno, di maggiore, o di minore non ha luogo, secome ha nel palesare la lode, o il biasimo.

. 25.

Arbitror o viri prasentes. Il detto d'Ippia, che la ragunanza delle persone, che sono in casa di Callia, sia congiunta più per natura, che per legge, non torna a bene niuna delle cose dette, o che s' hanno da dire.

Più intendenti corvien che sieno le parti, che il giudice.

**4**1.

Ar ego, non decet, inquane. Non è vero quello, che dice Socrate. Prima non si diceva di voler fare un Giudice, che avesse a giudicare della verità de gli argomenti, ma solamente del modo, che s'aveva a tenere in allargare, o ristringere le risposte. Della qual cosa può esser buon giudice un' ignorante, poichè s'ha da eleggere quel modo, del quale sia capace l'ascoltatore. Appresso, posto che si dovesse eleggere un Giudice della verità de gli argomenti, si può eleggere un meno intendente de' disputanti; ne è cosa sconvenevole, perciocchè altri, cioè il Giudice, non è tenuto a sapere la verità della cosa, della quale si disputa; ma è ben tenuto a saper delle prove satte conoscere quale pruovi più, e quale meno, in guisa che le parti provano; il che è cosa molto difficile; e'l Giudice giudica: il che è cosa molto agevole. Ma se la cosa stasse, come dice Socrate, non sarebbe ben detto, anzi contradirebbe alle sose dette prima quello che soggiugne, che tutti sieno giudici.

Qual dostrina si richiegga a bene insendere i versi.

240. 2.

A Rhitror e Socrates, pracipuam dostrina partem. Il saper molti versi, & avergli a mente, è presti, & intendergli, e conoscere, quale cosa stia bene, e qual male, è parte gran ii si ma di dottrina, perciocchè questa parte di dottrina non viene da versi, ma da altre dottrine, e scienze portate da colui, che l'ha imparate altrove, a'versi, siccome se alcuno disputasse d'una Istoria.

· ...

Istoria, se le azioni narrate sossero giuste, o ingiuste, e ciò facesse secondo l'Etica d'Aristotele. Ora attendendo, & accostandoci a questo, che qui dice Protagora, così usano di fare, quando seggono il Petrarca gli Accademici Fiorentini, e molti attri, i quali parlano di Metassisca, di Fisica, e di Morale, per giudicar se il Petrarca abbia detto ogni cosa bene. Ma lo 'ntendere i Poeti non consiste se non nel senso comune, e popolare.

# La contradizione legistima de' versi.

Ideturne retté loqui Poeta, se ipse tibi contradixerit &c. Questa è una delle opposizioni, che si fanno a' Poeti, e se ben mi ricorda Aristorete la ripone tra le riprensioni, che si sogliono fare a' Poeti. Ma dunque che dicono coloro, che consessano essere contradizione nel Petrarca senza tre-

# Astuzia de' disputanti per dimostrarsi victoriosi.

var soluzione accordevole?

Am & vox ejus & clamer &c. Quando altri fa schiamazzo in disputare, e glorifica così la parte sua, è segnale secondo lui, che ha victoria. Et è astuzia di chi disputa. Perchè l'altro, uncora che sappia quello che dice, nondimeno zeloso del suo onore dubita di non inganazzii. Oza Carlo Sigone usa simile schiamazzo sopra i suoi avventari.

# Quando altri sia tenuto a difendere il suo Cittadino.

Concivis raus, o Prodice, Simonides exfiirir. Questo pare contradire a quello, che de sopra desse Ippia, cioè che la cittudimanza, e la vicinanza, e l'parentisto di natura nasceva da similitudime, e nomida haceo, o da altra cosa legittima. Ma altri è tenuto a disendere un suo Cittudino, quando, la Patria per l'ossesa di quel Cittudino s'indebolisce; ma quando non s'indebolisca, non credo io che sosse e ciò, che non pertiene a lode, o a biasimo della Patria, che abbia bene, o male ripreso un detto merale, nè a conservazione, o a dissazione dello stato.

43.

Ista, o Sociates, emendatio év. Diceva Sociate, che il detto di Sinfonide: Con difficultà i nomo diviene buono, era vero per quel d'disindo; e che similmente la riprensione fatta da Simonide al detto di Pittaco era vera: L.1 Che con agevolezza si mantiene l'uomo buono. Ora Protagora dice, che l'ammendazione è piggiore, che non era l'ammendato: il che non viene a dir nulla. Perciocchè pure è meglio, che sia disserenza tra il sare, & il mantenersi buono secondo Essodo, che il contradirsi, cioè che sia malagevolezza l'essere, e che sia agevolezza il mantenersi buono.

# 241. 12.

Quod nomina reste disternere nesciret &c. Prodico intende, che Pittaco volendo dire con difficultà dicesse xalento, e che Simonide il riprenda nest uso della parola, la quale propriamente significa non difficultà, ma male, e mostrando d'intenderlo propriamente, lo riprenda. A questo non adduce ragione niuna Protagora rispondendo, & è fallo troppo grosso, e materiale.

Quali trovino le senteuze o i savi, o i materiali.

26

A Neiquissimum apud Greens & Pare, che Platone in questo luogo sotto la persona di Socrate si besti della dottrina, e del senno de' sette Savi della Grecia, poschè usarono sentenze, le quali sono state ricevute come risposi divini nella sorma che sono usate da persone plebee, e materiali, quali sono i Lacedemoni, e i Cretesi; i queli gabba, nominandoli Filosofi, e Sosisti, che in apparenza mostranoi di non istudiare. Ma è da sapere, che gli nomini savi sono i primi, che trevano le sensenze, e le dicono; a loro è creduto, perchè ne sanno ancor la ragione; ma le persone grosse usano sentenze, e proverbi trovati da altri, ma non ne sanno rendere ragione niuna,

54.

Atque & Tittace & To non comprendo, come si stia questa novelle. Di lopra Socrate si turbò con Protagora, e si levò per andarsene, e se n' andava, se non era a forza ritenuto, perchè non voleva rispondere brieves & imprese egli di rispondere per insegnare a Protagora, come era da rispondere con brevità, e nondimeno risponde più al lungo, che non faceva esso Protagora; siè Protagora so riprende, o altri.

I riprensori cercano la loro gloria, e non l'utile del prossimo.

242. 2,

S puonides staque quame sapientie gloriaur des. Adunque coloro, che scrivono riprendendo l'opinioni de gli altri, e spezialmente di coloro, che hanno grido, nul sanno, perchè amino più la verità, che Platone, o Socrate,

Socrate, come dice Aristotele ne Costumi, ne per zelo che a'tri non erri; ma per acquistarsi gloria, la qual nasce da dimostrarsi più intendente d' un' altro, siccome testimonia qui Socrate, non ostante che Simonide per desiderio di simile gloria riprendendo Pittaco dica, che sa ciò non per maledire, ma perchè gli errori troppo smisurati sono da riprendere. E così Socrate ha opinione diversa dell' intenzione di Simonide da lui lodato.

# Tamen latino onde venga.

7.

Nox banc particulam quidem injecisset. Adunque per è particella rispettiva, nè può incominciare parlare, se non va avanti altro apertamente, o celatamente, la quale è venuta in Latino di per Tamen.

11.

Quia fint aliqui vere boni, alii vero boni quidem, sed non vere. Non giudica Socrate, che Simonide avesse satta questa distinzione de buoni, secome non degna di lui; e mondimento poco appresso gliene attribusce una così satta, dicendo chi egli non ripronderebbe gli uomini mezzani, che avessono bontà, ancora, che non sosse di questa soprana. Anzi pare; che alimine si debba congiuguere co buoni, e non con xulturi, conciosa cosa che agevolmente si trovino de gli uomini mezzani, ma de soprati pochi:

24.

Fastum vere bonum ed in habitu perseverare &c. Se non è cosa umana, ma impossibile all' nomo il mantenersi in istato d' innocenza: che savoleggia dunque Aristotele dell' abito della Virtù: E perchè Esiodo dice, che la Virtù in acquistarsi è difficile, ma in mantenersi agevole?

Niun sa male di spontanta volontà come s' intenda.

26

Dem sors inopina abripiat. Dirà Socrate poco appresso, che niuno sa male di spontanea volontà. Adunque sa male o ssorzato, o ingannato. Domanda adunque avversità non pensata la sorza, o l'inganno. Ma perciocchè ci sono delle sorze, e de gl'inganni, che ragionevolmente commoverebbono, & ingannarebbono ognuno, altri facendo male è scusato. Ma ce ne sono talti, che aon sanno sorza a sorti, nè ingannano i temperati; de altri loda ciò in altrui, e

nondimeno filascia sforzare, o ingannare: questo è male, e peccato. Come lo stemperato loda Scipione, che restituì la sposa al nemico non contaminata, e conosce ciò essere pussibile, e nondimeno egli ingannato dalla specie del bene non la restituirebbe così satta.

Sed stantem quando dejiçis aliquis &c. Pare, she S. Paolo riguardasse a tal similitudine, quando disse: Qui stat, videat ne cadat.

Quattro stati dell' uomo.

T autem malus efficiatur malus &c. Questo è vero, che il reo non si può fare reo, ma si può mantenere reo; e il buono non si può sar buono, ma si può mantener buono; e'l reo può divenir buono; e'l buono pud divenir reo. Ma perchè non si dà mezzo niuno nelle azioni, che dipendono dalla Volontà, & hanno il contrasto dell'Appetito, convien che l' uomo sia sempre in uno di questi quattro stati. E la difficultà non ètanta a continuare a far bene, quanta è a levarsi a sar bene, quando altri è reo, Mè gli esempi dell' altre arti sono da addurre; percioschè l'intelletto non erra, ma la materia dell' arte per l'oscurità incerta di quello, che ha ave-, nire, come appare nella tempesta, e nella infermità.

#### 243. 3.

. Neque ufque ades rerum inscius &c. Vuole, che Simonide non avelle mai detto, ch' egli odiasse quelli, che peccano spontaneamente, perciochà niun savio crede, che il reo pecchi spontaneamente; e nondimeno Socrate in queste medesime parole presuppone il contrario, dicendo che i rei uomini spontaneamente dicono male, e riprendono i disetti della patria, e de' parenti &c. Il che Simonide giudica essere male, e perciò se ne guarda.

Quando si lodino i non meritevoli.

I Morobi homines si sint &c. O che altri loda spontaneamence i rei uomini, e non meritevoli; o a mal grado suo lauda spontaneamente il padre, e la madre, e la patria, e simili, ancora che essi nol meritino, e spezialmente dal·lodatore, per danni fatti, & ingiurie; e sa bene, e perciò è reputato

putato uomo dabbene, conciosia cosa che tanta sia l'obbligazione naturale d'averci dato l'essere, & allevacici, e così forte, che niun danno, o ingiuria, o altro la può infievolire, & appicciolirla, fiechè altri possa dirne men che bene, o accusargli. E sa male colui, che gli biasima, & accusa, credendo, che gli sia lecito simile cosa, e dandosi ad intendere d'essere più santo de gli altri, poichè per zelo del bene, e della verità non risparmia. nè il padre, nè la madre, nè la patria. Lauda a mal suo grado Simonide, e qualunque Poeta alcun Tiranno, o Signore, o maggiorente, ancora che nol meriti, per paura; perciocchè se lo biasimasse, come dovrebbe (poichè il biasimo è il premio di colui, che sa male) ne riporterebbe danno, & ingiuria. Perchè si può cogliere, quanto poca sede si debba prestare a'versi de' Poeti lodanti alcun Signore, cioè niuna. Ma consideriamo, se è vera la distinzione di Socrate che altri lodi spontaneamente i non meritevoli parenti, e la patria, & a mal grado i Tiranni similmente non meritevoli. Perciocchè altri non biasima per tema di non potere, o di non essere ingrato nel primo caso, e nel secondo per tema di non essere osseso. Adunque loda in amendue i casi la forza, quantunque l'una sia più pericolosa che l'altra in apparenza.

Quando sia licito accusare, e biasimare.

19.

Go quidem, o Pittace. Non sono secondo Simonide da riprendere gli scellerati apparentemente, nè gli sciocchi apparentemente, nè coloro, i cui peccati tacciuti non possono nuocere. Ma dobbiamo riprendere, e scoprire i peccati di coloro, che non sono reputati peccati da molti, e taciuti possono recare gran danno, come son que', che potrebbono recare con esso la perdizione dell'Anima. Ora questa scusa addotta da Simonide, posto che sia in se vera, non è lodevole, essendos mosso a riprendera Pittaco per invidia, e volendo essere reputato maggiore in iscienza di lui, e così socrate, e Pittaco insiememente. E con questa ragione si possono biasimar coloro, i quali per essere promossi alle dignità, e non per altro zelo, predicano contra i vizi.

Materia morale soggetto di Canzoni.

35.

Simonide, per quanto possiamo cogliere da questo ragionamento, era di materia merale, e simile a molte di Danse; e così i costumi faranno ma-

#### OPERE DEL CASTELVETRO

no materia di Poesia, come i Sermoni d'Orazio, e le Satire Latine. E poichè Socrate l'ha dichiarata, non disconviene ad un Filosofo a comentar le Canzoni. Et è da notare per esempio di Dino del Garbo, e di Giovanni Pico della Mirandola, che comentarono Canzoni morali; le quali cose nondimeno non possiamo commendare, nè commendiamo, come dicemmo altrove.

170

Perchè ne' conviti s' introducano sonatori, e simili.

43.

Idetur autem disputatio de rebus Poeticis &c. Quando ad una festa, o convito s' introducono fonatori, e ballatori, e ballatrici, per dilettare i convitati, si mostra, che i convitati non possono passare il tempo per se con arre niuna dilettevole, se non per gente prezzolata. Ma quando i convitati v' hanno parte, o ballando al fuono condotto a prezzo, o cantano accompagnandosi, pare loro d'essere da stimare. Medesimamente quando le ragunanze veggono rappresentar Commedia, o Tragedia o odono recitar versi, mostrasi, che quella cotal ragunanza non abbia cosa propria da dilettarsi; ma non giudica così, quando v'ha parte, o a vicenda, rappresentando, o leggendo, o disputan lo dell' intelletto de' versi dubbi, o giudicandogli. Similmente quando Letterati si ragunano insieme, e tra loro si legge, o si racconta un Libro d'alcun valentuomo, essi non v'hanno parte niuna, e sono come scolari novelli. Ma par loro di non esservi oziosi, quando si disputa dello intelletto dell' Autore, o della verità delle cose dette. Ma siccome il suono solo non presta, se non diletto senza loda, così il Poema non presta se non diletto senza loda, e 'l Libro d' un Letterato presta utilità senza loda. Appresso siccome il ballo de' festeggianti usato secondo il suono presta diletto con lode, perciocchè si mostra d'intendere il suono, così lo 'ntendere il Poeta, e disputare della mente sua, presta diletto più lodato con lode; e lo 'ntendere il Libro, e disputarne presta maggiore utilità con lode. Ma secome il saper giudicare del suono mostra, ch'altri è dotato di quell'arte, così chi giudica del bene, e del male del Poeta, mostra che sia dotato di quell' arte; e chi giudica della verità d'un Libro d'un Filosofo, mostra che sappia Filosofia. Adunque quanto l'arti sono più e meno degne, o più o meno oscure, tanto è maggiore, o minore la lode. Ma tornando a quello, che dice Socrate, il disputare dello 'ntendere la Canzone di Simonide, poichè parla di moralità, o più tosto di Teologia, è come disputare d' intendere Aristotele, e biasimando gl' Interpreti d' Aristotele, commondar solamente coloro, che disputano della verità delle cose; perciocchè gl' Interpreti perdono la fatica, conciolia cola che o intendano, o non intendano Aristotele: Se non l'inten-

2-7 I

l'intendono, non se ne possono certificare, non potendo egli rispondere. Ma se l'intendono, o è verità, o d falsità. Se è verità, è per le ragioni, che la sostentano; se è falsità, non è da curare.

Se sia più utilità aver compagni negli studi d'ingegno, o nò.

#### 244. I2.

A Rhitror enim haud ab re illud ab Homero fuiffe dictum out de du egyoutou Tr. Qui non ho volume d' Omero da vedere il luogo. Ma so bene. dove vada la forza corporale, e l'ajuto, che meglio è l'effere accompagnato, che folo, e perciò è scritto appo il Savio: Guai al folo, che se cadra nel fosso non avrà chi l'ajuti. Ma nelle cose di dottrina o il compagno è di maggiore ingegno; o di minore; o d'uguale; o d'uguale in due modi, o di fimile, o di diffimile. Se è di maggiore ingegno, il trovatore di pensamento nuovo è meno pronto, convenendosi sottomettere al giudicio del compagno di maggiore ingegno. Se è di minore, è molto pronto dimostrando la sua scienza, e trovando chi l'ammira. Se è d'uguale simile, non gli pare d'aver trovata cosa notabile, poichèaltri è da tanto, da quanto egli è. Se d'uguale dissimile, similmente si raffredda, veggendo che altri per altra via fa quello ch' egli fa. Ma l'ipocrifia umana copre la fua vanagloria fotto il mantello della carità, se s'abbatte ad alcuno di minore ingegno, e dice suoi trovamenti, quasi per amore voglia insegnare; & altri il crede, o mostra di crederlo, poichè ne trae utile. Copre ancora sotto il mantello d' umiltà, e desiderio di volere imparare, e porre sotto il giudicio altrui le cose sue, quando le racconta a maggiori, o ad uguali d'ingegno per iscemare la lode ad uguali, e per sentire quello, che ne dicono i maggiori, & ammendar le cose sue, le quali ammendazioni, senza far menzione di chi ha loro insegnate, si fanno sue; etale è Paolo Manuzio. hanno altre divinitation, because la Postara è genere contenente fottoria

which address a window a benefit A was A director man simble, the

Equidem nihil imputabo &c. Il donare, che fa l'avversario al disputante, che possa mutare le cose concedute, non iscema vergogna, se le ha concedute per infingimento, e per tentare, o per mostrare l'ingegno suo. Ma sa bisogno, che appaja questo tentamento o dallo studio, quale era quello de gli Accademici, o dalla natura, quale era quella di Socrate, o da altro, e il dimostramento dell'ingegno da altro, che da dono dell'avversario; il qual dono è accusa maggiore, che non sarebbe l'accusa manisesta.

Che

Che cosa sia Fortezza.

40.

Urrum fortes audentes &c. Pure dice bene a dire, che la Fortezza è cofa diversa dalla Scienza, siccome è ancora la Temperanza, e la Giustizia: essendo la Fortezza il sostentamento de' disagi, & ancora della morte, nell'avversità per non consentire a far cosa indegna: che ha per contrario la timidità. Nè la Scienza, o l'Arte del nuotare sott'acqua, nè di cavalcare, nè d'armeggiare con targa, accresce la Fortezza, Virtù, della quale parliamo. Nè è la Scienza della Fortezza non altrimenti che se alcuno si stelle dentro d'una rocca fortissima, e non avesse paura de nemici. Certo colui, che sa nuotare, gittandosi nell'acqua, non mostra Fortezza; ma se non sapesse nuotare, e si gittasse nella fossa piena d'acqua grossa (come sece il Conte Annibale Rangone, essendo all'assalto di Bologna, per incorare i fuoi) senza sapere simile arte, questa sarebbe Fortezza; perciocchè chi sa simili Arti, fa simili cose senza pericolo, e per conseguente senza contrasto. Ma altri nell' impararle forse usò atto di virtù, non di Fortezza, ma di Temperanza, occupando il corpo, e la mente in altro, che in cose dilettevoli.

Che cofa è Arditezza.

245.

And satis recordaris &c. Protagora risponde in questa guisa: Arditezza è maniera generale, che comprende sotto se sue spezie Fortezza, Artissio, Iracondia, Furore: le quali sono tra se divise; perciocchè la Fortezza è vigor naturale dell'animo, e tollerante, e consermato; e le altre hanno altre dissinzioni, siccome la Potenza è genere contenente sotto se Gagliardezza, Artissico, e Furore &c. Ma Arditezza non sarebbe, che altri sapendo nuotare, si gittasse nell'acqua; e perciò non è da concedergia questo. Nè Arditezza sarebbe, che un sursosso si gittasse nell'acqua, non altrimenti che se un cieco cadesse nella sossa, non avendo conoscimento. Ma Arditezza sarà quella dell'Iracondo, che non è surioso, nè ha artissico, cioè sa quello, che sa pericososamente, e per battere un servo si gitta nell'acqua con pericolo per giugnerso.

CHIOSE

# CHIOSE INTORNO ALL' EPITAFIO DI PLATONE.

Les announces de la fit Menerone Puer Epicophia Plasonis! must entre la la seria de la latera de latera de la latera de latera de la latera de latera de latera della latera d

A N forte quia disciplina Philosophiaque finem. Presupponesi che chi sa più de gli altri, debba governare gli altri. Ma a me pare, che il sapere non sia da tanto in ciò, quanto è la bontà, e la giustizia.

Videtur, Menexene, apud plurimas gentes praclarum effe in bello occumbere . A me pare il contrario di quello, che pare a gli altri dell' Epitafio, cioè che Platone non l'abbia composto in pruova de gli altri Rettorici, nè perchè lo reputalle cosa tanto lodevole; anzi ch' egli l'abbia fatto per mostrare altrui, che perciò gli uomini non si dovevano sporre alla morte; e che quei Rettorici, i quali fanno simili fermoni funerali, non fanno cosa molto difficile. Ora altri non fi dec offerire alla morte, perche fia seppellito dal pubblico, e gli sieno fatte l'esequie, e lodato, eattribuitegli quelle lodi, che non merita; ma fi dee sporre alla morte per la Patria, e perchè è cofa giufta; e i facitori delle dodi non hanno molta malagevolezza, potendo dir delle bugie, le quali non fono loro riprovate, lodando la Città, e gli ascoltatori. Nè è da credere, che Virgilio, quando disse: Pulcrumque mori succurrit in armis, avesse riguardo a questo detto di Platone per le todi, matsì alla giuftizia morendo per la Patria di sala Allan ero a siala Ateniefe mon folle graffo, for abegreefor e come bialigna i Greci, che fecera fees, & sputarondoll Re di Ruff Cperche era venuco fopra la Grecia ad

Si enim oporteret & c. Dice l'Evangelio, che niuno Profeta è grazioso nella patria. Adunque più malagevole cosa è lodare i Cittadini nella sua patria appresso i suoi Cittadini, che i sorestieri. La onde non è malagevole, quando le lodi de gli ascoltanti sono mescolate con quelle de i lodati.

Que jam assequuti iter sacile peragunt. Aveva dunque opinione l'antichità, che l'anime de' Morti non andassero a'luoghi deputati, infino a tanto che non sossero finite l'esequie. E vedi, che non sia quello, che disse Virgilio: Centum errant annos. E quindi per avventura è nata l'opinione, che il seppellire i morti sia opera di Misericordia, come sermamente crediamo ancor noi altri Cristiani.

Ea vero opus est oratione. Il Sermone sunerale non ha altro intendimento, che memoria lo devole del desunto appresso i vivi. Quindi per accidente nasce il consorto ne'vivi in rassomigliarghi, e la consolazione. Ma per avventura altri può direc la lode nasce da detti, e da fatti secondo il dovere, i quali raccontati operano memoria appo gli ascoltanti, volontà di seguirgli, e consolazione se così tutte e tre queste cose sono exaccidenti.

Mm

HIDE TO

Digitized by Google

523. Quod

17 77 K. K. W. L. **523.** T. J. J. (1774) **3**70(31)

Quod testatur Deserum de has inter se comensie. Questo è contrario a quello, che dice nell' Atlantico, dove non vuole, che la tenzone del nome d' Atene tra Dei solle vera, e qui sì. Ma qui parla in persona d' Aspasa. Rettorichessa.

524

Quod si nos eodem nudo sermone. Nota, che tidoi direi in questo luogo si prendono per Prosa; e non dicemmo prendersi per Versi nella Poetion d'Aristotele.

525.

Dhi namque parentum debilitate &c., Quì si dice, che non s' ha riguardo a' padri a dare gli onozi o i Magistrati a' figliuoli; e nel fine del sermone si dice: Ad officia sua transmittit, cioè che dà i Magistrati a' figliuoli

di coloro, che per la patria sono morti.

Ora farebbe di mestieri ricorrere tutto il sermone, e vedere a parte a parte, dove Aspasa lusinga gli Ateniesi; come essendo il serritorio d'Atene sterile, dice che animali silvatici, e nocivi a gli nomini, nonvinimento, quasi che gli animali silvatici non istieno più ne'lnoghi diserri, che dimestici; e che nell' Atlantico Platone non dica, che da prima il territorio Ateniese non fosse grasso, & ubertoso; e come biasima i Greci, che secero lega, & ajutarono il Rè di Persa, perchè era venuto sopra la Grecia ad oste; e loda similmente gli Ateniesi, che del pari l'ajutarono. E come i Magistrati si dessero sempre ad momini dabbene, e simili cose, le quali agevolmente si possono vedere per chi ha occhio aguto dell'Intelletto, e per le quali si vede chiaramente, che Platone si bessa di queste sodi vane, e non vere.

CHIOSE INTORNO ALL' ATLANTICO DI PLATONE.

Ex Atlantico Platonis.

379.

Come Critia gratacie. La quiete, dopo l'andere, all'anomo stanco è graziosa; ma il silenzio all'aromo, che abbia parlato assai, non è sempre grazioso; ma è grazioso, quando gli parerd'aven parlato bene, oche nome parlando più di nojete gli pditori, o sosa simile.

Mun-

Mundum autem hanc re quidem G's. E' da por mente, che secondo Pla-

tone Timeo su il primo, che dicesse il Mondo essere Dio.

Debita vero ejus, qui per ignorantiam. Se la pena dell'ignorante è il fapere, adunque pena dell'infermo si è la fanità. Si potrebbe dire, che la
pena dell'ignorante sosse la fatica dell'imparates ma perchè questo è comune con tatti gl'imparanti, bisogna dire, che è la fatica congiunta con
vergogna, come si fa a gli Eretici, o a' fanciulli, che non hanno studiato
quando, e quanto gli altri siccome le medicine sono pene dell'infermo, e
alcuna volta sono congiunte con vergogna, quando convien medicarlo in
parte, onde il tacere è bello.

Quamobrem ut posthac rettius &c. Tanto si ragiona bene di Dio, quanto

n'è fluto rivelato da lui.

Quandoquidem facilies apparer. Così dovrebbe effere: cioè quanto altri s' intende meno d'alcuna cosa, dovrebbe tanto più sospendere il giudicio. E se si dovrebbe sospendere in alcuna cosa, si dovrebbe sospendere nelle cose di Dio, e spezialmente il vulgo. E nondimeno non è così vile semminetta, o peccatrice, che non ardisca dar giudicio delle cose di Dio, e talvolta condannare per Eretico il più scienziato, e il più santo uomo del Mondo.

Quacumque a nobis dicuneur & c. Questa è stata mia opinione, che tutto ciò, che diciamo, sia rappresentazione con parole; e che il dipintore sia meno opposto al biasimo, quando dipinge le cose ignorate, che le sapute; e per conseguente che sia più difficultà a dipingere una persona speziale, e conosciuta, che una generale, e sconosciuta. Ma non crediamo, che sia minore difficultà a ragionare di cose sia generale, e non istate, ma possibili ad essere, che delle cose state, e sapute ancora da gli ascoltanti.

737.

At: Phabo, Musisque vocatis. Ecco che in prosa si chiama l'ajuto di Febo, e delle Muse, salvo se non diciamo, che ciò si sa per continuare letraslazioni, avendo nominato Timeo Poeta, e detto, che i ragionamenti loro erano come tenzoni di Poeti.

Ac prater Dees, ques que memorabas. Ecco che si fa l'invocazione non solamente per sar belli i versi, ma per tornarsi a mente le cose antiche.

Oulcanes autem, Minervaque naturam habentes communem &c. Pallade, e Uulcano sono di natura confacevoli secondo la cieca opinion de' Gentili. Ma nota, che i veri figliuoli di Dio, cioè i Santi padroni delle Provincie, o delle Città insondono ne gli abitanti quegli spiriti di virtù, che sono, o sono stati in se stessi, secome per esempio S. Michele è padrone, e difensore della Francia, perchè su capirano a scacciare i rubelli del Cielo, così ne' Franceschi è questo vigore battaglieresco adisesa della Corona Reale.

Mm 2 Semper

OPERE DELCEASTELVETRO

Semper enim superstes. Nota, che gli uomini rozzi, e villani odono i nomi de' grandi uomini del paese, se impongoto i loro nomi a' suoi figliuoli per affettuoso amore, che loro portano.

Neque partitionem banc contentio fecit. Platone ripruova la tenzone era

Minerva, e Nextuno d'imporre il nome ad Atene.

276

Quan vera multa per seçula & E da notare, che le Lettere non fioriscono nelle Città, nelle quali per carestia di vittoaglia si conviene attendere alla mercatanzia: e quindi è, che in Genova non sono lettere. Ma dall' altra parte era da dire, che poco fioriscono in quelle Città, nelle quali è dovizia di vittoaglia, perciocche non meno risutano la satica delle Lettere gli agiati, che i disagiati.

Nempe ea tempestate armatam Deam cultum suisse. La ragiono, perchè Pallade si dipinga armata, si è che le donne andavano alla guerra.

739.

Id ex eo contigit ere. Or vedi, come Solone veggendo che gli Egizziani avevano traslatara nella lor lingua la forza de' nomi, e 'l fignificato, e non la voce, e'l fuono, fece egli il fimile. Perchè noi Latini, e vulgara potevamo traslatare Unitus, & Ungo, parlando di Crifto, poichè i Greci avevano lasciata la voce Massiach, & accostatisi al fignificato, detto xissa. Questo, che io dico di questo nome, dico di molti altri, come di Pietro, che noi potevamo dire Sassa, poichè Cristo l'aveva nominato Cepha.

738.

Omnis ab alia concinenci &c. Il fito dell' Attica ha i monti, e il mare. E per le piove, e per gli diluvi, che scorrono da'monti nel mare, la graffezza della terra andando nel mare, l'Attica è rimasa montuosa, sassoa, e magra. Perchè Plutone non ha opinione, che il mare sia più alto della terca.

Lircumsepsique collem &c. Simile forcezza prende in comparazione Dante nel cap. 18, dell'Inserno.

740.

Digitized by Google

---- Dimphasque soreres,

Centum que stives, centum que finnime servant.

Extrinsecus exstabant imagines &c. Simile cosa pone avanti la porta del Tempio Virgilio lib. 7. Aen.

Quin etians veterum efficies ex ordine avorum &c.

# CHIOSE INTORNO ALL' IPPIA MAGGIORE DI PLATONE.

Ex Hippia majore, sive de Pulchro Platonis.

108.

Leterum quanam Hippia caussa &c. Gli antichi attendevano secondo Ippia alle cose private, perciocchè non erano sufficienti ille pubbliche ancora. Ma i moderni sono sufficienti alle une, & alle altre. E quantunque Socrate se ne bessi (il che appare, in quanto aggiugne, che gli antichi non sapevano silososare, poichè non sapevano guadagnare, siccome i moderni) nondimeno non sarebbe gran maraviglia, che i primieri Filososi sossi non avessero tempo d'impacciarsi nelle cose pubbliche. Ma i moderni, imparando le cose trovate da gli altri in picciolo spazio di tempo, hanno agio di porre mano a' reggimenti popolari. Nondimeno io non niego, che per avventura alcuni non lasciassero il reggimento pubblico della Città, o ancora della casa privata, per attendere alle contemplazioni, le quali estimavano più, e reputavano dover giovar più.

Veruntamen priscos homines praferre semper recentioribus. Ippia antipone contra animo gli antichi morti a moderni vivi. Or vegga, che per avventura per non farsi nemici i morti non saccia odiosi i vivi. Ma se sa odiosi i vivi, appresso a quali giudici gli sa? Certo appresso i vivi. Ma niuno è odioso a se stesso in cost vera. Appresso che cosa gli può nuocere l'ira de morti con tutto che nemici? Dice il proverbio: Vomo morto non se guerra:

109.

Hoc antem dicas mibi &c. A volere che altri sia grazioso appresso un popolo, pogniamo un'eccellente dottrinatore, bisogna che quel cotal popolo non sia tanto ignorante di quella dottrina, che non conosca il valor suo intendente, che si dia ad intendere di saperne a sufficienza. Ora tali sono i Lacedemoni: là onde non è maraviglia, se non curano gl'insegnamenti d'Ippia. Senza che hanno la legge, che vieta loro imparare sumila dottrina sorestieta, la quale non è rea, ancora che per avventura quella,

### OPERE DEL CASTELPETRO

278

quella, che il permettesse, sosse men rea, o migliore; poichè veggono per esperienza, che con questa legge si son mantenati così lungo tempo. E vietano, che i loro Cittadini impatino Rettorica, reputandola disurile al Comune, poichè molti Comuni per gli Rettorici sono andati a perdizione. E così stimo, che sia sufficientemente risposto a Socrate per Ippia.

#### HIO.

Stirpem Heroum &c. Perciocchè l'antichità ha del miracoloso, Socrate soggiugne, che l'Istoria di quella diletta, come sanno le Favole i sanciulli dette dalle vecchie intorno al socolare; e si conchiude, che non è disserente da quelle: il che non si riceverobbe di leggiere quanto a questo.

### CHIOSE INTORNO ALL' IPPLA MINORE DI PLATONE.

### Ex Hippia minore Platonis,

### 269.

Cur non aut improbas distorum aliquid. Se la parte della riprensione, che seguita, è giustificata si quid minus rette distinu viderur: senza dubbio la parte presente, che è della lode, doveva essere giustificata si quid rette distinu viderur.

Presertim quam & ipsi inseriores discesserimes &c. Socrate poteva rispondere: Se a voi non dà il cuore di biasimar le cose dette da Ippia, nè le approvates perchè consortate me ad approvarle, non le sapendo riprovare?

Sunt Endice nonnulla &c. Conveniva, che Socrate appresso rispondesse zi lo non posso nè approvare, nè riprovar le cose dette, non le avendo intese; là onde per potervi ubbidire, facendo o l'una cosa o l'akra, io domanderò lui per intenderle meglio.

Iliadem apud Homerum, & praclarius Poema esse Odysea: Socrate sa bene ad attribuire così satta pruova ad altri, cioè che si debba giudicare, che sia da antiporre un Poema ad un' altro, perchè la persona, della quale tratta, sia da antiporre a quella dell' altro; conciossa cosa che non la nobiltà della persona, ma la nobiltà del modo, col quale è trattata, saccia più nobile il Poema. Nè perchè sia un' Autor solo, il Poeta si dee credere, che la conclusione sia vera, potendo avvenire agevolmente, che un medesimo Poeta non sia atto a trattar degnamente due persone, la più nobile, e la meno.

In Achillem numquam Poema mum &c. Ne so se Socrate avelle affermato questo

questo, non essendo per avventura vero, che l'Iliada sia stata composta in lode d'Achille, nè l'Odissea in lode d'Ulisse, siccome altri, perchè serive la Vita d'Alessandro, non si dice seriverla in sua lode, o biatimo, quantunque per accidente vi si contengano azioni lodevoli.

altrui, dobbiamo vedere, che possa, e che voglia. Altri dee potere dirci una cosa solo solo quando ce ne abbia dette molt'altre. Ci dee altri voler compiacere in una ancora, avendoci compiaciuto in molte per non lasciarci sconsolati per picciola cosa. Ma dall'altra parte chi può assa; non può il

tutto; e chi ha compiaciuto in molte cose, ne può negare una.

Haud reste agerem Eudice &c. Sono molte ragioni, che possono indurre Ippia nella siera di Giove Olimpio a rispondere a chichesia di chechesia pubblicamente, che non militano in rispondere ad uno in luogo privato: cioè la gloria, che nasce dalla risposta data in pubblico, che non nasce in privato; & appresso il guadagno, che non nasce in privato; & appresso il guadagno, che si spera per adescare molti scolari, siccome veggiamo coloro, che sanno le magatelle, le sanno senza premio in cospetto del popolo, ma vogliono essere pagati sacendole in luogo privato. Appresso altri non può temere, che la risposta gli sia involata, poichè ci sono tanti testimoni; senza che nel cospetto del popolo non vanno a questionare, se non gl' ignoranti, e presuntuosi. Là onde veggasi Ippia, come provi bene a majori, che sia per rispondere volentieri a Socrate. Per avventura prova, ch' egli è atto a rispondere aduno, poichè non risuta di rispondere a molti.

O quam felix tibi sers contigit. Non pare, che Socrate dovesse lodare Ippia di sorte, e di ventura, parlando de' beni acquistati dell' animo per suo studio, come la Scienza, se per avventura non gli sosse stata insusa da

Dio miracolosamente, come su in Salomone.

Mirarer profetto, si quis circa corporis exercitationem. Questo non mi pare cosa, che abbia dubbio, perciocchè se altri con le sorze corporali avanzasse tutti gli altri, sarebbe cosa rara, siccome è cosa rara, che altri avanzi gli altri tutti con le sorze della mente; ne' più raro è l'uno che l'altro, quantunque sia più da stimare la sorza della mente, che quella

del corpo.

Atque hac tua gloria & patria, & parentibus & c. Gli effetti gloriosi rendono le cagioni gloriose. Dunque se il Figliuolo è glorioso, ancora il Padre, e la Madre sono gloriosi, e il Luogo, senza il quale non si può nascere, sarà glorioso. Vero è, che bisogna, che la gloria del figliuolo sia grande, se dee glorisicare il Padre, e la Madre, essendo mortali, e privati, de' quali non si tien conto per Istoria. E parimente la Patria, la quale durando molti secoli, e producendo molti Cittadini gloriosi sin processo di tempo, non di leggieri altri, se non è in soprano grado glorioso, le darà gloria.

Porro

Digitized by Google

Porro dum multi intus essemus. Socrate non volle nella presenza della moltitudine domandare quello, che non aveva inteso, nè prima che Ippia avesse finito di ragionare. Le ragioni sono queste: per non dimostrarsi ignorante, e rozzo appresso il popolos appresso per non turbare il corso del parlare, ch' era inteso da gli altri, e che Ippia non voleva interrompere. Ma se la cosa sta così, non si soggingme quanto converrebbe: Nune vero postquam pauciores sumus, & Eudicus hic quarree jubet, dovendosa dire: Et Ippia ha posto sine al suo continuato ragionare.

### 270.

Optimum virum finxisse Achillem. Crede Ippia, che Omero fingesse Achille ottimo, e savissimo Nestore, e simili: il che non credo io, esfendo queste qualità di questi Rè, e Principi, prese dall' Istoria, o dalla pubblica fama.

An mihi in hoc gratiscaberis? &c. Più cose sanno, che altri non risponda: la sciocchezza del domandante; la fatica del rispondere; il premio, che ne spera; il danno, che ne teme, se il domandante sacesse sua la risposta; e l'invidia, che altri non impari. Ma certo Socrate dubitava della sciocchezza sua: a che risponde Ippia, che è avvezzo ad insegnare ad ignoranti. Appresso dubitava della satica, e voleva essere compiaciuto; ma a questo non risponde Ippia, anzi dice, che suole essere pagato.

Quoniam in supplicationibus ipsis. Nota, che ci è una parte d'Omero, che si chiama supplicazioni diru, nelle quali sono gl' infrascritti versi.

Διογενες Λαερτιαδη πολυζιήχδού Ο'δυσσδος Χρή μεν δή τον απηλεγεως αποκπών, Ωσπέρ δή φρουιωπ, τη ώς πελεεδιαι όζω. Ε'χορός γαρ μω κώνος όμως άξδαο πύλησιν, Ο΄ς γ' επρον μέν κώθη ένδ φρουν, αλλο δέ ώπη. Αυτας έχων έρεω, ώς καλ ππελεσμένων έζαι.

O multum generose doli sabricator Olisses, Convenit intrepide me westra refellere dicta, Ot sieri debere puto, fallacibus ipsum Re me sedentes binc obtundatis & illinc. Is Magis est, quoniam quem nigri janua Ditis Insensus nobis, aliud qui pessore claudit, Inde palàm prosert aliud quodeunque videtur. Ast ego nune dicam, credo velut esse successiva.

His in carminibus morem utriusque declarat &c. Io non credo, che per gli versi addotti da Ippia si possa dire, che Achille sosse semplices &c. Ulisse astuto, dicendo Achille di se, e d' Ulisse, tra' quali non era passe concorde, conciosacosache non si creda a gli avversari quello, che discono de gli avversari, o pur di se medesimi lodandos.

Men-

Mendacesse vocas illos, qui facere aliquid nequeunt &c. Io non veggo, perchè si dica di potere, o di non poter fare. Ma a me pare, che doveva domandare, se domandava mendaci coloro, che dicendo la bugia sapevano di dirla, o di non la dire, e potevano, dicendola, lasciar di dirla. Ora per soluzione della quistione mossa quì da Socrate, è da dire, che ci è il bugiardo, e il veritiere, che riguardano solamente la volontà; e l'uno è biasimevole, e l'altro lodevole. E ci è il dicitore del vero, e 'l dicitore del fasso; e questi riguardano la scienza. Quando dunque si dice, che il bugiardo, e 'l veritiere sono contrari, non è per rispetto della scienza, sapendo l'uno e l'altro come la cosa sta; ma il vero, e la fassità sono contrari per la scienza, o ignoranza, e non per bontà.

### 272.

Verum consuevi semper, quum aliquis disputat. Queste parole sono di-Arutte dalle seguenti: Sin autem dicentem ipsum parvifacio, neque requiro &c. Achilles autem versutus, & varius secundum sermonem tuum. Ora pruova Socrate per più argomenti, che Achille sia bugiardo. Prima egli dice di dover la mattina seguente andar via, e non va. Appresso dice di non voler combattere, ma rimanere, e stare ozioso. E perchè si poteva dire, che questo fosse proceduto, non da bugia, ma da mutamento di consiglio: risponde che il mutamento non poteva nascere da leggerezza, essendo figliuolo di Teti, & allevato da Chirone. Ma che egli non fi faceva conscienza ad ingannare Ulisse ingannatore. Alle quali cose si può rispondere, che Achille aveva animo d'andarsene, quando disse d'andarsene; poi non per leggerezza, ma per pensamento, credendo di nuocer più a' Greci, & egsi goder più, deliberò di restare senza combattere, e non per ingannare Ulifse. Perciocchè non pare, che il dir d'andare, e 'I restare senza combattere resta alcuno inganno; anzi è d'un medesimo danno a' Greci, quantunque sia più di letizia a lui, che sarà presente a vedere i danni de' Greci.

### 273.

An censes, Hippia, usque adeo obliviosum. L'essere nato di Teti, & allevato da Chirone non opera ricordanza, ma bene opera, che altri siguarda di non dire una cosa, e di farne un'altra.

Vides, Hippia, me loq i &c. Discordare da' savi non è segno d'ignoranza. Ma curare i detti de gl' ignoranti, & esaminare i detti de savi, e contradire a loro, crederei essere segno d'intendente, e d'ingegno desso, e vago.

Mirificum tamen boc habeo bouum. Io non so, se sia bene così commendabile, che altri s' apparecchi sempre ad imparare senza vergogna. Anzi N n crede-

Digitized by Google

crederei, che la vergogna alcuna volta fosse molto più lodevole cioè quando altri per sua trascuraggine ha lasciato d'imparare quello, che doveva.

Rogo antem, ac sciscitor &c. Vedasi la gentil gratitudine di Socrate verso coloro, che gl' insegnavano. Egli non solamente non riceve l'insegnamento, ma lo rifiuta. Ora ristatandolo, e riprovandolo, come ringrazia colui, che gliele ha donato, o come è dubbio, ch' egli lo racconti per suo altrui?

Hujus autem mali superiores sermones. Se Ippia con le sue risposte era stato cagione del male dell' animo di Socrate, doveva ragionevolmente dubitare, che di nuovo o altro male per le risposte non sopravvenisse, e quello non crescesse, o almeno lo doveva assomigliare alla lancia d'Achille.

Multo mihi majus beneficium conferes &c. Io credo, che Socrate s' inganni gravemente. E' quì un corpo d' un giovane, che non sa ballare, nè saltare, nè cavalcare, nè nuotare, e nondimeno egli è sano, nè ha bisogno di Medico; &c enne un altro, che ha febbre, sianchi &c., questo è infermo, &c ha bisogno di Medico. Parimente è un' animo, che non sa nè Rettorica, nè Gramatica, nè Astrologia, e nondimeno è dabbene, nè ha bisogno di Consessor, o di Predicatore; &c enne un' altro, che ha de' vizi assai, come volontà d' uccidere, di rubare &c. questi è infermo, &c ha bisogno di Medico spirituale. Adunque non è vero, che la ignoranza s' antiponga, o si pareggi all' infermità corporale; ma sì alla non destrezza corporale.

### 274.

Oter ergo emfor est melior? ntrum qui sponte currit tarde, an qui secus? Non intendo l'argomentar Socratico in questo luogo. Ma nondimeno io intendo, e credo, che ognuno, che non è stordito, intenda che non è miglior cursore colui, che volontariamente corre male, che colui che per estere storpiato corre male, quanto è al corso tardo. E se pure s' ha da giudicare dirittamente, piggiore è colui, che corre male di volontà, che colui, che corre male per più non potere.

### 275.

Justicia nome potentia quadam est, vel scientia? La Giustizia non è niuna di queste cose; ma è un' abito della volontà nostra di non fare ingiuria atrui, il quale si manda ad esecuzione con la scienza, e con la potenza, Ma se cessa la scienza, e la potenza, non è biasimato l'ingiuriante; ma se cessa la volontà, è biasimato.

ARGO-

# ARGOMENTO DELLA PRIMA PISTOLA

DI PLATONE.

Dione rimanda i danaria Dionigi, i quali gli aveva mandati, perciocchè effendosi portato bene e in consigliarlo, e nel reggimento, era stato mandato via; e gli ricorda, che il Tiranno non ha bisogno, se non d'amici, quale egli era. Si può cogliere, che altri non dee ricevere benefici da'nemici, cioè di quei benesiej, per gli quali ti voglia obbligare, e per gli quali tu sii costretto ad approvar le cose mal fatte da lui. Appresso punto non mi piace, che si dica per l'avvenire provederò a' fatti miei con maniera meno umana; conciosa cosa che il Filososo non debba mutare natura di ben fare, perchè non sia guiderdonato convenevolmente delle buone operazioni.

# ARGOMENTO DELLA SECONDA PISTOLA

Populi coll , che manch . 3 N O T . L . T . L . Che di nomera di accide-

ection gir seculators, e.i. tricamons. R Isponde a quattro cose. Prima, che niuno de'suoi amici ha detto mal di Dionigi, nè Dione, nè altri, quanto è a lui, nè dirà, nè farà. Appresso, che Dionigi dee onorar Platone. Oltre a ciò, che Dionigi non ha bene intefe le cose della natura prima, nè è atto ad intenderle, infino a tanto che è vanagloriofo. Ultimamente ragiona d'alcuni amici. Ora fi coglie, che le parole dette da' discepoli, e da' famigliari procedono di mente del Maestro, e del maggiore; là onde Platone afferma in iscusa sua, non aver podestà sopra loro. Appresso chiaramente si vede, come è cosa naturale, che gli scienziati pubblichino i loro Libri sotto la protezion de' Signori; cioè perciocchè gli scienziati, e perciò savi, s' accostano volentieri al potente; e'l potente si diletta, che si dica, che ha favorito i savi, quafi la sua potenza sia proceduta da senno, e non da sorza bestiale. Adunque Girolamo Frascastoro nell'intitolazione del suo libro mis συμπαθίας, che dice che 'l giovamento, che nasce o dal fare, o dal dire, è stato cagione di questo, non dice bene; perciocchè lo Scrittore non avrebbe parte nel fare. Appresso si coglie, che il ragionar di Dio, altramente che non crede il vulgo, è da tacere per questa cagione, acciocche tu non sii bessato. Ma io credo, che questo movesse poco Platone, ma più tosto credo, ch' egli dubitasse, che non gli avvenisse quello, che avvenne a Socrate, poichè dice di scrivere quello, che diceva Socrate.

CHIOSE

### CHIOSE INTORNO ALL' EUTIFRONE DI PLATONE.

1. 10.

O'u pele mou inandre narraprolessa, els soire imper. Adunque se Socrate era persona dabbene, e non pensa, che altri possa accusare di rea credenza attrui, seguita, che chi è nomo dabbene non dee secondo lui accusare attrui di rea credenza. Ma se così è, come è che Eutistrone, che si teneva molto dabbene s' induce ad accusare il padre di cattiva credenza? Ma sorse è da dire, che egli aveva Socrate per uomo dabbene, ma non per persono in questa guisa. Sono molti, che s' inducono ad accusar per mala natura, e dilettandosi del male altrui, o per premio; & altri s' inducono ad accusare per zelo della Religione; & alcuni se ne astengono per umanità, non vo-lendo nuocere altrui; & altri dubitando di non nemicarsi la gante, quantunque conoscano, che sosse ben satto l'accusare: e di questi per avventura era giudicato Socrate da Eutistrone.

I 3.

O'ropa' com par res alorir & c. Nella causa della rea credenza usavasi appresso i Pagani cosa, che non si sa appresso noi altri, poichè si nominava l'accusatore, non che i testimoni appresso i Pagani, là dove appresso noi altri si celano gli accusatori, e i testimoni.

17.

To rate sion transfer. Chi accusa un'altro, decessere più intendente dell'accusato. Adunque chi accusa di Eresia altrui, dece essere più intendente delles cose di Dio. Si può rispondere così: sono da considerar due cose o l'intelligenza, o la volontà; perciocchè sono certe conclusioni delle cose di. Dio, delle quali si può sì intendere il grosso, come il sottile; e peccandovi il sottile, può essere accusato dal grosso, siccome da ognuno possono essere accusati i bestemiatori. Ma di quelle cose, nelle quali si richiede sottilità, non dovrebbono poter essere accusati, se non da' più intendenti. E sorse si permette, che i meno intendenti accusino, non per accusare, maper ammonire i Giudici intendenti, che giudichino, se sieno cose da punire.

19.

der un unite unite upit ab utan. L'uficio del vegliare sopra l'altrui reacredenza dipendeva dalla politica, e dalla civilità, e dal reggimento comune, e non di suori da persone, che non sossero della cittadinanza. Ma male si nomina madre la Città in questo caso, la quale come madre mai non si condurrebbe ad uccidere i sigliuoli, quantunque dessero noja a gli altrifratelli. 20.

prima curare le piante novelle, che le attempate, non ha quella conformità col civile, che debba prima curare i giovinetti, che gli attempati, come si crede Platone. Perciocchè le piante non imparano l'una dall'altra, nè prendono esempio; ma gli uomini imparano l'uno dall'altro, e vivono ad esempio. Sicchè il civile dovrebbe prima cominciar da'vecchi, e da' maestri; e i fanciulli imparerebbono dirittamente.

27

Anel 3 de wointhe deal us sear. Aveva domandato Entifrone, di che corruzione di giovani era accusato Socrate; & egli risponde non di corruzione di giovani, ma di formazione di nuovi Dei. Adunque le nuove opinioni fanno pregiudicio spezialmente a' giovani intorno alla Religione. Ma onde nasce tanta offinazione in alcuni, quando vien loro proposta, o insegnata altra Religione? Certo massimamente da questo, che par loro d'essere indotti ad essere ingrati verso Dio, parendo loro d'aver nella sua Religione ricevuti benefici inestimabili, come l'essere, e il bene essere. Ma intorno alla Religione o fi pecca, o fi par peccare, negando Dio fimplicemente, o ambedicendolo, o negandolo non simplicemente, masustituendone un'altre in suo luogo, come santamente secero i Cristiani verso i Pagani, o non dandogli compagnia, come hanno scioccamente fatto i Luterani, non volendo la compagnia de' Santi per avvocati con Cristo, e apprello Cristo, o dicendo che l'opere non piacciono a Dio, e fimili altre pazzie. Ma perchè l'ingratitudine è congiunta con l'ignoranza, l'Eretico ha a male d'essere colto in ignoranza; e ripresone da altrui siturba, e mette avanti per coperta della sua turbazione, non l'ignoranza, ma il non voler'essere ingrato, e chiama malvagio l'insegnazore della miglior dottrina.

. . . . . . . 29. .

foi de su ve d'author 'est éte. Egli è vero, che Socrate diceva d'avere unes spirito samigliare: il che nondimeno non crede io, che sosse nuovo nella setta Pagana. E perciò non istimo io, che questa sosse la cagione dell'accusa, anzi mi par vanità.

30.

E'idis in ididicia & c. L'opinione della rea credenza agevolmente s'appone altrui appresso a molti, & è creduta, solamente che si rritovichi il dica; perciocchè ognuno si sente offendere per l'ingratitudine presupposta; ancora che non ne torni utile niuno a chi muove simili sose; e perciò noni dovzebbe sì agevolmente essere creduto.

### 31.

Kal inst resér. Per l'ignoranza sciocca altri si ride, e bessa; ma per la malizia altri si sdegna; e perciò Entisrone non produce a tempo l'esempio suo, nè altri ha invidia all'ignoranza. Ma se altri reputa bendette quello, che dice, altri non si ride, ma cerca di nuocergli per invidia.

### 35.

Mi puir di didurnal moi & C. Ecco che qui i Magistrati non si curano di quel, ch' altri creda, purche non insegni a gli altri. Ma non si debbono per avvenura contentar di ciò.

### ₹8.

#### 2. 2.

Podolo o consense de C. Altri non dee consentire all'ingiustizia, e si presuppone consentirvi, quando vive con l'ingiusto senza sar dimostrazione dello sconsentimento. Ma si scusa di sare questa dimostrazione colui, che ha ricevuto piacere, e beneficio, quale hà ricevuto il figliuolo, il discepolo, e'l cittadino dalla patria.

### 18.

As' esti d' desputemente avanti l'accusa, o in giudicio addurrà questa ragione Socrate, dicendo che poichè è stato inquisto, egli è divenuto discepolo d' Eutitione, e che si debba inquirire lui, perciocchè Melitto rispon-

ponderà: Io non t'accuso di quello, che hai sorse imparato bene de Eutifrone poi, ma di quello, che prima hai insegnato male. Ma pogniamo, che Eutifrone t'avesse insegnato male, io accuserò lui, ma non lascerò d'accusar te, che hai imparate le cose &cc.

35.

Aire reier de pair de pir de par de confiderare in queste parole d' Eutifrone. L'una è, che la santità consiste nel sar bene, e l'impietà nel sar male in cose, che pertengono principalmente a gl'Iddii, o a gli Uomini: di che poco appresso si dissile, volendo che la santità pertenga come parte di giustizia solamente a gl'Iddii. L'altra cosa è, che non su dissernza tra la punizione del padre, quanto è al figliuolo, e de gli altri; nelle cose malsatte dal padre, o da altri, per esempio di Giove, che imprigionò Saturno suo padre, e di Saturno, che castrò Celio suo padre. Il quale esempio nulla a me pruova; perciocchè se il figliuolo non accusa il padre, altri l'accuserà, o potrà accusare; e se niuno l'accusasse, o potesse accusare, Dio nell'altro Mondo il punirà. Ma se Giove non avesse punito Saturno, non poteva essere punito da niuno. Adunque si potrebbe concludere, se presuppogniamo che non si sia chi possa punire i tiranni, che il padre potrà punire il figliuolo, o il figliuolo il padre, onde si formano poi se Tragedie, e casì sarebbe licito ad un privato per via occulamentici de rio.

43

Apire d' E'udioper reur içur. Non è adunque vero, che Socrate fosse accusato d' introdutre novità di Dei, perchè affermasse d'avere un Demonio sami-gliare; ma negava l'istoria delle azioni di Giove, e de gli altri Dei, non parendo a lui giuste, anzi parendogli contrastanti al dovere.

49.

And without &c. Socrate foggiugne delle guerre de gl' Iddii, acciocchè appaja più l'ingiustizia dall'una parte de gl' Iddii, acciocchè si conosca che non sono veraci Dii. E di simili cose poco convenienti alla natura celes stiale, e delle guerre, Socrate attribussce l'invenzione a Poesi, & a Dipintori, e non alla credenza del vulgo, per poserie negare con più scurma di che altrove si parterà.

3. 4.

and order of the

Minmon and &c. Più chiaramente, poteva dire, direfti dei dei, & io t'aveva domandato el der. Io dunque non domando fenza regione, che mi dichi, se quella cosa è giulla, o ingiusta ma la regione, percha quella, o quas lunque altea cosa sia ghalla; o ingiusta il che non si surà mai senza dissone.

10

Est rende reis seus respects. Quod gratum est Diis sanctum est. Contraquesta conclusione, o dissinizione argomenta Socrate prima così: Se gli Deisono disserenti tra se, e contrastano, seguita che sano disserenti, e contrastino per certe cose, che sieno ad una parte di loro grate, & ad una parte ingrate. Adunque le cose medesime sono grate, & ingrate, e per conseguente sante, e diaboliche. Al quale argomento si può rispondere in due modi: o che aon è vero, che gl' Iddii contrastino tra se, e sieno disserenti; o che le cose, delle quali contrastano, non sono nè sante, nè diaboliche, ma mezzane. E così pare, che Eutistone voglia rispondere, quando dice, che niun Dio reputa, che non debba essere punito chi uccide ingiustamente un'altro.

CHIOSE INTORNO AL GORGIA DI PLATONE.

Ex Gorgia, vel de Rhetorica Platonis.

135. a 22. ·

M Agna facilitate respondes o Gorgia. Dance: Felice te, che sì parli a tua posta.

24.

Quid tu Pole &c. Gorgia era stanco per troppo savellare; e Polo, acciocchè non sosse più molestato, s' offerisce presto a rispondere per lui. Ora Cheresonte domanda, se crede di saper rispondere meglio che Gorgia. La qual domanda non ha del convenevole; perciocchè egli credeva di poter rispondere con minor noja, poichè non era stanco come lui.

30.

Multe quidem artes infant &c. L' industria de gli uomini ingegnosi truova l'arti nobili, e vili; e le nobili secondo. Polo sono esercitate, &c imparate da migliori ingegni, e le vili da mezzani. Il che non è sempre vero s perciocchè & ottimi ingegni alcuna volta ne imparano, nè esercitano arte niuna nè vile, nè nobile; &c i mezzani consortati da altri, o per se, s' apprendono alle nobili.

36.

Rhetorica magis quam disserendi arti operam dedisse. Adunque la Rettorica non infegna di rispondere alla domanda, e l'arte del dissutare sì si Questo non aradova io. Ma ben credeva, che l'arte della Rettorica infegualle

...

gnasse a parlar più largo, perciocche convenendossi parlare a' più, ciò tornava a beno, acciocche tutti intendessero. Brevemente io non vorrei, che Socrate avelle infamata la Rettorica così fattamente:

37.

Laudasti en quidem o Pole &c. Io non son ben certo, che ogni lode presupponga biasimo precedente. Perciecchè se altri domandasse, qual sosse il tale, e gli sosse sodato, non so perchè non convenisse questa slode. Adunque bastava dire, che non aveva domandato, quale artesice sosse Gorgia, ma chi: alsa qual domanda non era stato risposto. Egli è vero, ch' egli sente quello, che so apertamente soglio dire, che la maniera dimostrativa ha contrasto, e per conseguente stato o di biasimare, o di diminuir le lodi date. Ma di ciò si parlerà altrove:

43.

An dicimus quoque alios facere posse. Io dubito, che questa domanda sia vana; perciocchè se alcuno sa Rettorica, convien che la sappia in guisa, che la sappia insegnare altrui, altrimenti non la sa. Adunque se aveva risposso Gorgia, ch' egli era Rettorico, cioè come io inserpreto, ch' egli sapeva Rettorica, questo doveva bastare senza passar più avanti a domandargii, se poteva sare altrui Rettorico. Il che non è altro che sapessa insegnare.

47

Age jam Rhetorica artis te &c. Pare, che Aristotele abbia per costante nel principio della sua Rettorica, che la Rettorica, e la Dialettica non abbiano determinato soggetto, intorno al quale si rivolgano, e nondimeno sieno arti; e pare che dica ciò della Rettorica per riprovar Platone in ques sto luogo. Ma nondimeno più credo a Platone, che ad Aristotele in questa cosa; e niego, che la Dialettica non abbia proprio soggetto, e similmente la Rettorica, come si vedrà.

**જ**٢.

Sermonum. Io credo, che Gorgia avesse risposto bene, se sapesse quello, che si dicesse; perciocche l'arte della Rettorica, siccome ancora il nome suona, non tratta altro che di parole; non come il Gramatico, o il Loico, ma come Rettorico, cioè come meglio si possa manisestare i sentimenti secondo

### OTIZE DEL CASTELPETRO

200

fecondo la propolta intenzione del parlatore. Il che confide nell'elezione, e inella composizione delle parole, e nella disposizione del fentimenti i e confiste così in trattare, & infigura l'arte della Medicina, & in iscrivere, o raccontare un'Istoria, come in favellare al Popolo, o al Senato, o a' Giudici.

67.

Veruntamen circa cos sermones qui dicendi facultatem babent. Quelto non è ben detto; de è ben detto, secondo che è bene inteso. Perciocchè siccome il Calzolajo sa altrui le scarpe, così le sa se; e si può dire, che ha le scarpe per soggetto, ma non simplicemente, perciocchè ha tutte le scarpe per soggetto. Similmente la Rettorica ha per soggetto, ma non simplice; anente, la sorma delle parole, con la quale si sa l'arte sua, come è quella, che ha scritta Aristotele, Ermogene, Cicerone, de altri. Ma ha per soggetto il trattamento di tutte le arti, e d'ogni cosa delle parole.

## 135. 6. 1.

Munquid Abetorica in quibus dicendi &c. Vero è, che la Rettorica dà podestà, e vigore di parlara, e d'intendere ancora delle cose, che parla essa Rettorica, cioè della significazione delle parole, ondenascono le figure, e dell'aktie cose simiglianti, e delle forme del dire &c. Ma non parla di Medicina, o d'Arismetica, o d'altra arra, è perciò non dà vigore d'intenderle, perciocchè non parla d'esse, ma di se stessa. Sicchè Socrate usa in questo luogo fallacia, supponendo una cosa in luogo d'un'altra nell'intendere.

Name medicina, de qua &c. La Medicina ci presta vigore, e potere ad intenderla, ma non a parlazla bene; che questa è operazione della Recterica.

11.

Ex emnisme namero &c. Io non intendo bene la distinzione dell' artà Socratiche, nè per avventura, se io l'intendessi, la crederei vera. Perciocchè io veggo ciò, che è chiuso nel nostro petto, se lo vogliamo dimostrare altrui, lo dimostrizmo agevolmente con parole. E perciocchè non è un fine di dimostrare, ma o vogliamo che altri ne servi simplice memozia, o che l'impari, o che lo faccia, convien che narrianto, o insegniamo, o persuadiamo, o minacciando, o lusingando. Il narrare si sa di cose, agevoli a comprendere; l'insegnare si sa di cose, che altri volentieri sa prebbe; ma la malagevolezza dell'imparame è d'impedimento, e questa è opera

opera dell' intelletto. La persuasione consiste nella volontà, la quale o à contraria, o dubbia a quello, che altri intende di perfuadere. Adunque in quanto akvi vuole far de gli arcefici del fuo meltiere, fa multiere, che faccia ciò con parole; ma le parole non sono l'opera, che intende di fare. Pogniamo un Rettorico a quando infegna Rettorica ad un'altro a ma l'opera fuz è un difcepolo ammaeltzato, non altrimenti che è la fanità opera del Medico; e non le ricette; o le medicine, le dusti fono mezzi da pervenire alla sanità. E similmente quando altri vuole indurre alcuno a prender Moglie per mezzo d'un bel sermone, il sermone non è opera del persuadente, ma mezzo, e stormento. Ora perchequesto stormento non serve se non ad una persuasione, e si conviene ogni volta far nuovo stormento, siccome ancora fi convien far nuove ricette in ogni mulattia, e per confeguente nuovo stormento: Quindi si dice, che l'arte confisse più nello stormento. che nell' opera, perciocche fatto bene lo stormento, l'opera è fatta per lo più. E questo stormento consiste in parole secondo Socrate; ma secondo me nò fimplicemente parlando; perciocchè confife in ragioni, e perole, le quali sono soggette a due arti, l'una si domanda Diasettica, o invenzione, e l'altra Rettorica. L'Arismetica, ancora che si faccia con parole, nondimeno, quando la vogliamo o infegnare, o manifeltare altrui, non fi gira intorno ad arte niuna di parole; e perciò lo starmento di parole non des punto essere consideraro, mail soggetto suo solo, il quale è numero, che è cosa nè corporale, nè incorporale simplicemente, secondo che dicono i Macitri di quella Arte.: 121 12112 1 1 2

39.

Opeimum quidem esse bene valere &c. Pare che questi valenti Filosofi si sieno contentati di distinguere gli stati de gli uomini in tre guise: in Solitari, in Famigliari, & in Cittadineschi) e che ci sieno i beni de' Solitari, i beni de' Bamigliari, e i beni Cittadineschi, e dall'altra parte i mali. Ora dicendo Gorgia, che la Rettorica fi girava intorno a grandissimi beni, & octimi de gli uomini, doveva domandar Socrate, di quali intendeva, e di qualimaniera d'uomini . Perciocchè l'essere sano pertiene principalmente al Solitario; ma l'esser bello pertiene principalmente a' famigliari, conciosa cosa che la bellezza della donna su goduta dal marito, e quella dell'uomo dalla moglie. E il posseder molte ricchezze pertiene sorse più alla samiglia, & è suo bene, che dell' nomo particolare. Altri: beni sono quelli della Città, come buoni Magistrati, ubbidienti sudditi, largo imperio, e fimili cole. Ora ficcome il Medico restituisce le fanità perduta, e mantienla, di che disputando al lungo Galieno a Trasibuto conchinde, che al sano sa ancora bisogno di Medico; medesimamente sa bisogno di chi mantenga la roba non meno che si faccia di chi l'acquisti. E 1 2 N X Oo 2. s'acquig'acquista per diverse vie, cioè per via dell'arte, come Agricultura, Lanificio, e simili, e per morte di parenti; nè si mantiene per le predette arti, o per morti di que' medesimi parenti, ma per persona diversa dall' acquistante, cioè dall' Economico. Ma! non è maraviglia, se i cantori ne' convitti dicessero queste trecose essere ottime, perciocchè servivano alluggo, alovo cantavasio; conciossa cosa che senza roba non si possa fare la spesa del convito, nè si possa godere senza sanità, nè il convito sa dilettevole, se non è'rallegrato dalla bella vista di donne, e d'uomini.

.55.

We & ipsi liberi simus, & ceteris in nostra passim Repub. daminemur. Se Gorgia intende, che sa ortima cosa avere un'arte da liberar la Patris dalla servità, e con quella medesima arte da sottoporla alla servità sua: enesta è arte molto nociva alla Patria i percsocchè la Patria composta più nollerabilmente il giogo del forestiero, e del nemico, che del suo Cittadino. E perciò hanno torto quegl'Italiani, che sidolgono, che gli Oltramontani signoreggino l'Italia, dicendo che starebbono meglio, se fossero soggetti ad Italiani. Ora perchè disse, che ottima cosa è signoreggiare nella Città libera, e far giudicare i Giudici, e determinare i Senatori, e credere il Popolo 2 suo modo, cioè al parere d'un solo, a me pare che la cosa sia così fatta. Abbiamo la sensualità in noi della gola, del tatto, dell' odorato, dell'udito, della vista, e del desiderio dell'onore, delle ricchezze, e d'ogni altra cosa buona veramente, o apparentemente buona; & abbiamo la Ragione. L'una delle fensualità, è come Gorgia, o il Rettorico; e la Ragione come il Giudice, il Senato, e'l popolo. Se adunque l'una sensualità, pogniamo la gola, vuole non folamente la parte sua, ma ancora quella, che si dovrebbe spendere in vestire, & è la Ragione uccellata dalla Rettorica della gola, la cosa va male. Parimente se le sensualità consigliano la Ragione, che sia, da acquistare roba ingiustamente, perciocchè esse la compartiranno tra se, la Ragione è fimile a quel Senato, che si lascia consigliare à sar guerra ingiusta da un Rettorico. E per dire in poche parole, se un Rettorico sa fare a suo modo il Giudice, il Senaro, e'l Popolo, non sa bisogno nè di Giudice, nè di Senato, nè di Popolo; & è nome vano, ficcome sono i Magistrati di Firenze al presente, e d'altre Città. Ora siccome la gola, o altro sentimento dee avere un freno, & essere soggetto alla Ragione, perciocchè sempre per natura domanda più che non conviene per suo bisognocosì un solo constituito. Principe, domanda più che non si conviene per suo bifogno. Ma se le sensualità viveranno a Comune, e ciascuna avrà parte nella sua signoria, quando una sarà Magistrato che sarà quando per bisogno naturale si, sazia, avrà in compagnia la Ragione. E così avvicne del Comune della Città. Como della Città della della della della della città della della città della d 136.213.

### 136.213.

Quisam pissorum sit Zeusis & c. Io non so ben quello, che si voglia dire Socrate; ma so bene, che la similitudine presa, acciocchè rispondesse, vorrebbe aver così satta cosa. La pittura per la maniera del dipingere si divirde in due parti, in quella di chiaro, e di scuro, che si chiama propresa, e nella eosorata secondo il naturale. Et appresso l'una e l'altra si divide in quante spezie d'animali ella può rappresentare. Similmente la Persuasione si divide in due spezie, cioè in Credulità, che è pittura di chiaro e di scuro, poichè non pruova pienamente; & in Iscienza, che è la pittura colorata secondo il naturale. E l'una e l'altra si divide in quante spezie di questioni, che si propongano da provare, perciocchè intorno ad esse si possono usare gli argomenti della Credulità, e gli argomenti della Scienza.

#### 16.

Age jam & de Rhetorica dicas &c. Se noi consideriamo l'arte della Rettorica, in quanto sa altrui Rettorico, ella non persuade, ma insegna, come qualunque arte, pogniamo la pittura in quanto insegna. Ma l'opera, che si sa per mezzo dell'arte, non insegna, ma persuade per rispetto de gli argomenti deboli.

### 32.

Quid rursus aliquid credere. Adunque è cosa differente il credere dal sapere, perciocchè il credere nasce da argomenti probabili, e verisimili: ma il sapere nasce da dimostrazioni, e da argomenti evidenti. E quindi il Petrarca diceva: Di poca sede era io, se nol sapessi.

Ma io credeva, che ci fossero quattro maniere di Persuasione: l'una per pruove artificiali, l'altra per pruove non artificiali. Ora come la pruova artificiale si divide in due maniere, cioè ne gli argomenti per lo più, ene gli argomenti necessari: così le prove disartificiali si dividono in due maniere, cioè in quelle, che ricevono maggiore autorità, perchè sono, e si credono essere di Dio, come i risposì, e la Scrittura sacra, e di gran Filososi, come i detti di Pitagora; & in quelle, che sono di minor credenza, perciocchè di minore autorità è colui, che le racconta, come sono l'Istorie umane. Ora le pruove artificiali sono contrafatte: quelle de gli argomenti per lo più da quello, che da' Rettorici è chiamato Detto simulato, e dall' Ironia; e quelle de gli argomenti necessari dalla Sossistica. Ma le pruove disartificiali sono contrafatte, dalla Poesia.

41. Ora-

41.

Orator ergo non decet in judiciis. Io soglio dire, che chi desidera insegnare, non dee usar la maniera di colui, che parla al Popolo. Là onde io mi maraviglio di Galieno, che abbia scritto dell' Arte del medicare non altramente che se parlasse al Popolo; e parimente mi sono maravigliato di coloro, che scrivono ragionamenti o narrativi, o rappresentativi contenenti Scienze, o Arti, quali sono que' di Cicerone, e questi di Platone, convenendo il narrativo, e'l rappresentativo solamente al Popolo, il quale non è capace d' insegnamento, come afferma qui Socrate.

43.

Ego enim nondum satis quid diffurus sim &c. Già è stato conchiuso, che il Popolo non è capace delle ragioni necessarie, ma solumente delle probabili; e perciò è ancora vero, che un Medico giudicherà meglio, qual sia da eleggere tra due Medici, che non sarà un Popolo; & un Capitano tra due Capitani, che non farà un Popolo uso alla pace, & a' suoi mestieri. Ma perchè l'eleggere è atto di signoria, la qual si truova nel Popolo, ancora che non se n'intenda per iscienza, non si vuole perciò privar di quell' atto; e giudica con argomenti non necessari, i quali non sono del Medico, ma del Rettorico, come, che ha guarito, che ha studiato, che è lodato dal cotal Medico, e simili, de' quali tutti è capace il Popolo, perciocche sono apparenti. Nè il sare, o il non fare un posto, pertiene all' Architetto, ma o al Capitano di guerra, o a colui, che ha rife petto al paese; ma il farlo così o così pertiene bene all'Architetto. Nè a consortare altrui a prendere una medicina pertiene al Medico, perciocchè l'Infermo non dubita della bontà della medicina, ma l'amaritudine lo paventa, la quale altri come Rettorico, e non come Medico l'addolcifce.

55.

Numquid de justo solam & injusto & s. Io ho sempre giulicato, cho il Giudice, il quale giudica secondo le leggi, dee intendere le leggi, cioè quello stato, che io chiamo sormale; ma non è necessario intendere il comphietturale, cioè come io il nomino, lo stato materiale; perciocchè psù se n' intende o l' artesice, o colui, che è uso a sar simili cose: pogniamo un' amante conoscerà meglio uno adulterio, che non sarà colui, che non è amante; & un capo di brighe, come di surto s'uccida, che non conoscerà: un pacissico. Ma che diremo nella maniera deliberativa, dove la cosa per annentura non sta altramente? E certo non dovrebbe stare, cioè dovrebbe ave-

be avere un Libro di Politica, o del mantenimento dello state pubblico; secondo la quale si determinasse, e convenisse al Popolo, o al Senato saperlo; e questo si potrebbe domandare determinazione formale. Ma, perchè si disputa, se la cosa sia tale, quale è proposta, e ciò pertiene al satto, è determinazione materiale. Questo pertiene più tosto ad altri, che al. Popolo; come se si debba fare un porto; ciò è dubbio, se debba apportare utilità, o spesa, poichè sarà fatto, perciocchè bisognerà guardarlo conmolto maggiore spesa, che non sarà l'utile; & appreso sarlo con tantas spesa, che il Comune non la potrà comportare. Queste sono tutte questioni di satto, e materiali, le quali intende meglio o l'Architetto, o gli altri artesse; o il Capitano, che il Politico; ma come è utile alla Città, e confervazione dello Stato, il Politico determinerà, che si faccia, purche ci sia il potere, della quale utilità conservativa parla, o dee parlare secondo if sito, e la condizione della Città.

### 136. 6. 1.

Seis ntique hac navalia & C. Questi esempli non provano nulla. Temistos cle, e Pericle erano ottimi Capitani, & ottimi dicitori, e poterono ottimamente persuadere intorno alle mura, a' porti, & ad arsenali quello, che tornava bene alla guerra, per la quale questi edisci si sano.

### 14.

Deeft tamen o socrates &c. Se sieno da biasimare i Maestri del lottare, del pugneggiare, e di scrimia, e di simili, e della Rettorica, quando insegnano a persona, che usa male l'arte, si può considerar così: Se la persona eletta al Magistrato sa ingiustizia, sono biasimatigli electori, e nel Libro primo. della Repub. Platone diceva, che i buoni ricevono il Magistrato, perche i rei non l'occupino. Se un liberale dona ad uno scialacquatore, o a un giucatore, non è liberale, & èbiasimano, perciocche il donatario dispensa male il dono. Adunque se alcun discepolo usa male un'arte, seguita che il Maestro debba essere biasimato, che l'abbia insegnata ad un reo uomo. Ma per intendere meglio questo punto, è da sapere, che alcune arti giovano, o dilettano a coloro, che l'escreitano, o a coloro, per cui sono esercitate, e nocciono a coloro, contra a' quali sono esercitate; & alcune altre (ono, che giovano a coloro, per cui fono efercitate, e non hanno contrasto, cioè non hanno persone, contra le quali s'esercitino. Come la serimia, el'atte militare giova a colui, che l'efercita, o a colui, per cui s'efercita, e nuoce a colui, contro al quale s' efercita; ma la Medicina giova a colui, per cui s' efercita, non nuoce a niuno. Ma l' una e l' altra manicra si divide in due altre, cioè la prima in quella, che persuade il Magistra-

Digitized by Google

296

strato, & in quella, che nol persuade. L' Arte Militare non persuade is Magistrato, e non si può esercitare senza sua licenza. Là onde non è vero quello che dice Gorgia, che altri possa usar male l'arte del lottare, esimili, non le potendo usar senza licenza del superiore: altrimenti è punito. Mas quella, che persuade il Giudice, non è di questa maniera, perciocchè può ingannarlo, se non truova persona contrastante, che sia intendente tanto quanto il malizioso. Ora la seconda si divide in quella, che giova, e non ha contrasto; & in quella, che nuoce, e non ha contrasto. Quella, che giova, non è mai vietata, come è la Medicina in cui solamente s'approva la sufficienza per lo Collegio. Maquella, che nuoce senza contrasto, come è l'arte d'Amore, dee essere vietata. Ma si domanda, se l'arte del Giuoco, che è vietata tra suoi, come è l'Arte Militare, si possa concedere per lo Magistrato, come alcuna volta il Duello; e si dice che sì ad infermi, a soldati, che stiano ad una guardia, ma con denari limitati, e quando seno persone grosse, che non possano passare altrimenti il tempo.

26.

Arbitror te, Gorgia, multis disputationibus intersuisse. Quando nasce disputa tra due valenti uomini di Scienze, o d'Arti, può nascere per imparare, e per insegnare; e tale è communemente quella, che è tra colui, che ne la molto, e colui, che ne sa poco, e l'uno e l'altro conosce la misura del suo sapere. Ma quando l'uno e l'altro si dà ad intendere d'essere o pari, o maggiore in quella Arte, o Scienza, e vuole esser tenuto tale, si disputa non più per insegnare, o per imparare, ma per restare vittorioso; e questa si domanda gara; o tenzone; e s'usano tutte quelle cose, che altri giudica essere valevoli alla vittoria. Cioè si dice, lasciando il punto della disputa, che l'avversario ha commessi de gl'altri errori per difetto d'agutezza d'ingegno nelle Scienze, o in quella, di che si disputa, o in altra; e poi si comincia a nominare con que' nomi, che lo possono fare odioso; apponendoglisi atti di sciocchezza, che provano, che ha mancamento d'intelletto, se si può se poi ancora di malvagità, volendo provare, che quello, che riprende in lui, nol dice, perchè stia così la verità, ma perchè non vorrebbe per invidia, che altri sapessel, o paresse che sapesse. E dall'altra parte perciocchè pare invidia il riprendere altrui ancora nelle Scienze, quando viene a questo atto, per mostrarsi modesto dice, ch'egli è chiamato alla disputa per forza, e che è punto, e simili novelle. Ma sono tutte scuse vane, pereiocchè le Scienze, e le Arti sono poste nel mezzo, e i Poemi spezialmente, & altri ne può senza biasmo sar quel giudicio, che porta il suo ingegno.

34. Quod

mond's petas, quorum ego ex numero sino er. Simile motto a questo già mi disse Paolo Manuzio, cioè che egli era un di quegli uomini, che A rallegrava: così della verità ritrovata da altri, tome da lui; e perciò la Icriveva licuramente tra le sue scritture, non altrimenti the se soise stata dua. Ma così come Socrate parla non daddovero, ma per ischerzo, così il Manuzio parlava da ipocrita, e per iscusarei i surti fatti da lui nelle cose delle lettere. Ora non può essere, che l'uomo così si rallegri d'insegnare, come d'imparare; perciocche la prima, o più lodata maniera de gli uomini è quella, che per le fage la feconda quella, che si lascia consigliare a coloro, che fanno. Coloro, che trovano la verità i o ne fono conuti a Dio fenza mezzo, quali sono coloro, a chi molte verità son rivelute per anspirazione divina, o col mezzordi fua fauca, e fludio, e questi lo riconoscono principalmente da Dio, e poi secondariamente dalla industria loro. Ma coloro, che l'imparano da un altro uomo, la riconoscono da Dio sì, ma non da se; ma da un' altro secondariamente; e per loro, ch' essi sieno da incolpare, che non abbiano usata tanta industria; e si vergono oltre a ciò obbligati altrui, & alcuna volta caggiono in disperazione, cioè quando hanno usata diligenza, e studio indarno, e si dolgono di Dio, che non abbia conceduta loro tanta bontà d'ingegno, quanta ad un'altro.

ment of the first termination of the first state of The control of the state of the control of the state of t

Tantum enim majus id esse bonum existimo & c. Colui, che sa una Scienza, o Armeinfegnate altrui; egli senza idubbio non n'è ignorante. Anzi sa certezza, ch' egli la sappia, è ch'egli la sa infegnare alerui. Adunque molto meglio è liberare da ignoranza altrui, che essere liberato; perciocchè colui, che libera, già è liberato, & ha ancora questo, che liberando s' obbliga il liberato. Ma per avventura Socrate doveva dire in questa guifa: Se altri è ignorante o pen pigritais fita, o per tartità d'ingegno, dec essere più allegro, quando gli viene insegnata alcuna cosa, & èliberato dall la ignoranza da uno intendente, che non è il follicito, e il presto d'ingegnot che per se truova prerciocche è stato più a pericolo di non trovar sa verità: Ma si poteva allora rispondere, che quantunque sia stato più a pericolo di rimanere nell' ignoranza, nondimento l'imparare è congiunto o con la sua intamia, conoscendo che o per pigrizia egli aveva perduta questa conoscensacio per disperazione, veggendo la fuartaldità d'ingegno, è come note è seinto da Dio 3 o dalla natura ; quanto akri! क्रमान के अनुसर्वे कृति है । अन्य क्रिकेट (१८००) । अर्थ कृति । अर्थ क्रिकेट (१८००)

the fly the first of the exercise of the layer and the configuration of the second of 37. Nibil

Nibil enim santum esse & Se noi vogliamo sapere, se l'igneranza della questione, di qui si tratta, su il maggior male dell' anima del Mondo, o nò, dobbiamo investigare così: Quello è il mazzior male dell'anima. she si truova in pochi, o non ne' più sequello, che si truova ne' più, e non ne' pochi, è minore. Perchè l'ignoranza della questione predetta, che è, che cofa fizi Rettorica, & intorno a qual foggetto fi giri, si truova ne' più e non nè pochi, conciolis cola che sia arte, che s'insegna nelle scuole: Adunque simile ignoranza non è così grave infermità, come sarebbe l'igneranza delle cose, che s' imparano nell'uso comune, come farchbe, se altri ignoralle, che si dovelle onorare il Magistrato, & ubbidirgii: la quale si truova in pochi; e non di quelle, che si trovano ne' più, come s' è pro--yaso. Nondimeno farebbe ella di maggior male dell'anima del Mondo. conciofia cofa che l'ignorenza fenza colpa dell'ignorance non fa infermità degna di castigo, ma di compassione, e perciò reputato male leggiero: e son colpa non è reputata tanco grave infermità dell'anima, nè degna di tanto caftigo, come è l'elezione della volontà di che che sia contra il devere non ignorato.

Sed forte aliorum, qui adjunt, ratio est habenda. Di qui si può cogliere, quale debba essere la divisione de Libri, e come è fatta per agio de gli ascoltatori; e perciò non dee essere tirata tanto in lungo, che non possano fare i satti loro dopo certo spazio convenevole. Egli è vero, che ci è la divisione per Capitoli, la quale non si sa avendo rispetto al Lettore, o all'ascoltatore, ma al sine della materia.

45.

Mili vere nellem negatium santi sit &c. Nel Fedro 179. 6. 43. attribuisce ciò a Pindaro. Ma ci sono alcune sacende, le quali non si possino tralasciare, come le azioni necessarie del deporre il supersiuo peso del ventre, a della vessica; e veggasi quello, che là si disse:

Turpe quidem o Socrates. Adunquo se ahri chiama altri a disputa, è vergogna al chiamante, se rissus poi il disputares e la ragione è, che vien meno della sua promessa, perciocchè chiamando promette tacitamente di disputares e perchè promette ancora tacitamente di vincere, percioc-

199

.... Marce it riniumente delle Ebiofe.

# CHIOSE SECONDE INTORNO AL GORGIA

DI PLATONE.

411. 26.

Aug die Gr. A. mennon pisceril trapallo dilliberte all'arteclices come aveva propolio Socrate di domandate, che colle sia d'arte di Gorgia, ora gli sa domandate chi sa egit, e bisogna che rispinda per Quie, quan de diversa rispundere per Quale; si con aventi de con con internativa della contrata della con

ghierrarie non appartiene alla Rettorica de desta feccado me moto regionevote, percioeché non ha da destruitate de dos feccado me moto regionevote, percioeché non ha da destruitate, se non del giusto, o desse inglusto, o scritto, o non iscritto. Come danque le si disputa se Ulisse abbia ucciso Ajace, perciene al Rettorico, il quale, posso che l'abbia una ciso, dirà che è stata cosa satta contra la legge, o secondo, e troverà suoi argomenti. Ma il conghietturale pertiente al Lojco. Ma pon mente, che dice, che la lode è del Rettorico, che è cosa vera: ma nondimeno con pruova, poschè senza, non mi pare essere dei stattorico, ma ultichi ha podessi di sassi crosere, se è presintatio.

Pp 2

17.

Tour of the control o

23.

Kal rd: Gc. Il parlar brieve pertiene al Rettorico così bene come il lungo.

Kai um indago &c. Non vuole che ragioni di brevità, ma che ragionando d'altro regioni brovemente, in guisa che appaja la brevità. The integrals. La rispostation è a tempo perciocche non domanda di quale arte sia perito, ma come si debba shiamare come perito. and remain a final router in the time, board stories ic the date of guar of any, comment of gid volence i rehoused dell' العلام المارة المارة في المارة المار con parlare, e l'altro di parlare. In quanto la insegna ad altrui, non è differente da niuna arte, perchè tutte le Arti o manuali, o nò, s'insegnamoncon parole, promile modefine vier chail fregie-quelle. Main summin the gord on a state of the s apens comite mani a significa si mente in jopens gon parale and lunque laidify finizione di Gorgia, che diceva che la materia della Rettorica emportaren le, quanto all' effetto d'insignare è troppo generale, perciocchè tutte le altre Arti s' insegnano con parole, Appresso la Rettorica insegna in guisa, che l'insegnato ha due qualità, cioè può ragionare, e sa insegnare altrui. Caluis che ha imparata Meditina me fane ne paò regionare. Me que ha fallacia, perciosche la Restorica insegne due cose, cioè l'Arte, in guita che ater può parlare dell'Arge, e può parlare preificigiamento dell'altre cole a Ma chi impara Medicina, può ragioner dall' Arte della Medicina, ma don già dell'akre somi maisi metters in opera la Medicina. के हैं है है है है है कि किस लाहत कि स्टूड के दिला है है है है है जो है जिल्ह sale gamen and graffer expect in ABBH 34 climateralists of the contact the nover position for thank 2004 of the respect to a constitution of the extension Adulting Mr. Occasion proregistion di Placone, che introduca Socrater a riprendere questo soggetto coledine, che ci sono de'i soggetti dell'altre Arti 2 2 1 ....

Arti maggiori, non potendo poscia sostenere questa riprensione, conciosia cosa che le potesse riprendere, come riprese di sopra, Polo, perciocchè aveva domandato, qual cosa sosse il soggetto, & egli risposto della quantich, e della qualità, cioè le grandissime, & ottime cose.

Orn isi Ge. Io avrei desiderata la soluzione di questa questione piena, se la sanità, o la bellezza, o i denari, o la Rettorica sia da antiporre, poichè l'aveva proposta; e credo, che appresso a Xenosonte nel Convito sia la questione pienissima.

Transpar Co. Ecoo come le tre manière per gli uditori erano distinte avanti ad Aristorele:

33.

Zeusi solo dipingesse animali, & altri domandato, quali animali dipingesse, rispondesse animali, e altri domandato, quali animali dipingesse, rispondesse animali, perciò io non sarei chiaro, conciosa cosa che io non sapessi; se due, o più ne dipingesse. Nè il dipingere de gli altri è cagione di ciò. Parimente il persuadere, poichè è di più maniere, o ridottir ad alte, so saò, sempre è di due maniere.

415. 2.

r. Podos visco d'a Si dontandava delle maniere delle parfustioni, e Gore giu ripossie delle cose, incornotalle quali si girano le perfusioni.

Mireser sui &c. Io concedo, che altro sia insegnare, & altro persuadere; ma niego, che il persuadere sia sempre fasso. Dove ha luogo l'infegnamento, non sa bisogno di Rettorica, perciocchè ella non ha mai luogo; se non in casi dubbi. Ora perchè il caso è dubbio, s' usa persuasionem nè è vero, che appresso il popolo si disputti di giustizia, o d'ingiustizia ma si disputa, se le cose dabbie seno giuste, o nò, & accostantisi al giusto, o all'ingiusto: il qual giusto, o ingiusto non si disputa, ma è scritto, o stabilito per usaza, il quale, è compreso dal popolo, & è quello, che pertiene al senso comune. Adunque ci è l'insegnamento verace, e parimente l'insegnamento versismile; ancor ci è l'insegnamento salso, che si contrapone al yerace, e al verismile: quello è chiamato Dialettica Sossistica, e questa Rettorica Sossistica.

14

Our des Orc. Ecco quello, che io soglio dire, che al pepolo non sono da narrare rappresentamenti contenenti arti, ne dispute, ne simili novelle. La onde io riprendeva Platone.

27

oise si &c. Non è da concodere, che si tratti dell'Arti principalmente appresso il Popolo, ancora che accessoriamente alcuna volta se me dica: altramente non sarebbe vera la conclusione poco prima posta. Si disputa, se si debba prendere un Medico. Quì non accade disputar dell'Arte, ma solamente che è utile. Parimente se tra due Medici non si debba eleggere se non uno, non è di mestiere disputar dell'Arte, mà o dell'asperienze satte dall'uno o dall'altro, e medesimamente de' testimoni, che sieno senza passione, e intendenti come testimoni, e non come disputanti, o insegnanti. E ciò avviene per disetto della capacità del Popolo, il quale con la sua ignoranza sa dubbia la causa, nè perciò vuol dare la libertà di diliberare ad altrui:

416. 3.

Ei raira &c. Domandava Socrate, onde nasceva, che nelle cose pertinenti all'Arti appresso il Popolo s'ascoltava più un Rettorico, che l'Artessice. E Gorgia non rispondendo alla proposta, dimostra che il Rettorico parla meglio di tutte le Arti, che non sa l'Artessice, senza pruova però; & appresso soggiugne, che non si dee usar male l'Arte. Io non credo, che un Rettorico desse mai ad intendere d'esser Modico, quando sosse compsciuto per Rettorico, e spezialmente in comparazione d'uno conosciuto per Medico. Ma se sia utile, o nò, altra volta n'abbiamo disputato pienamente.

34

a l'essie &c. Quando alcuno si vanta d'essere Mactino, se è ripreso, è necessario, che si turbi, perchè pare, che abbia voluto ingannar coloro, appo i quali s'è vantato d'essere Maestro; e tale era Gorgia venuto ad Atene per Maestro. Ma quando un Discepolo è ripreso, gode quando è ripreso di cosa, che non avesse udito dal Maestro; ma quando è ripreso di cosa, che già s'abia imparato, si turba, perchè appare la saa vergogna, cioè la tardità o dell'ingegno, o della memoria. Ma quando sono due Maestri, o due Discepoli vegnenti a disputa, chi è ripreso, si turba; perchè ciascuno vegnente a quell'atto ha promesso di vincere, e viene ad ingannar gli ascol-

ascoltanti. Ora bella cosa è essere sgannato: vero è; ma non quando tu ti vanti d'avere a sgannar' altrui. Sicchè io non credo, che nè Socrate ripreso, si sosse rallegrato, nè parimente Gorgia. Ma pogniamo, che più persone consiglino la salute del Comune, o più Medici la santà d'un' intermo! l'essere ripreso sarà di turbamento, o nò? Se tu se' del Comune, e per la tua riprensione si salvi il Comune, non ha dubbio, che tu ne godi; e parimente se l'infermo è tuo amico, perchè è altrettanto, come se tu medesimo avessi ripreso te stesso.

### 417. 1.

Melles rele duris est. In non credo, che sia maggior bese l'esser siberate du una mala opinione, che liberarne altrui, perchè sia più utilità ad essero sanato, che a sanate, quando il modo della liberazione è maggior male per l'infamia, che non era l'ignoranza; secome molas Donne non vogliono esser medicate devendo essere medicate con loro vergogna.

### 35.

El phi s'arreira &c. Presuppone molte cose false, cioè che si ragioni dell' Arti, come artesici: e questo non è vero, come s' è detto di sopra; che si ragioni di giusto, e d'ingiusto, come dovrebbe stare: e questo non è vero, anzi non si ragiona mai d'ingiusto, o di giusto, ma si se la cosa è dentro, e suori del giusto. La conoscenza del qual giusto è ne' casi chiari appresso ognuno a' quali si tentano d'accostare, o discostare i dubbi, i quali casi abiari colui ignora, che non ha senso comune.

## 418. 8.

O'mui sirinu & Qual bue avrebbe conceduta quelta conseguenza? La Rettorica insegna a conssere la Giustizia: dunque il Rettorico è giusto. Diversa cosa è essere giusto, e conoscere la giustizia, ancora che ad essere giusto vada avanti sempre la conoscenza della Giustizia, la quale se si conoscelle pienamenze, sorse opererebbe, che l'uomo sosse giusto.

### 28.

L'infegnamento della giustizia sosse una cosa medesana; e consessando non bisognava concedere, che chi sa giustizia, sosse giusto. Altrimenti la giustizia è vana: che non nasce questa sconvenevolezza, perchè altri abbia consessato, che insegnerà giustizia; ma perchè la Rettorica, e l'insegnamento della giustizia è una cosa medesima.

Digitized by Google

35.

A'Ad res exercites. Non è vero, che ci acquistiamo figliuoli, e compagni di minore età per ammendargli; ma sì questi, perchè ci ajutino, e ci servano; e quelli per conservare l'umana generazione, la Città, la casa. Ma ci acquistiamo i discepoli di qualunque età si sieno; e tale era Polo verso Gorgia, non compagno, non figliuolo.

42.

Aura mir &c. Se in Atene sosse gran libertà di parlare, o no, è da considerare così. Quanto il Popolo è più intendente, come abbiamo dettualua volta, tanto meno ascolta i ciarlatori. Ora che farà un Filosofo nel Popolo intendente? Là onde in Atene non può parlare largo Polo. Ma se riguardiamo la sustanza delle cose, che si possono ragionare, dove non sono Tiranni, e dove s'usa la Commedia, quivi è da dire, che sia grandissima libertà di parlare. Platone conchiude, che la Rettorica non sia Arte, perchè non insegna cosa lodevole; ma in pensava, che quella non sidomandasse Arte, la quale avesse gli ammaestramenti confusi, o non integnanti quello, che promette: Ma se sidovesse imparare, o no; e so sece male colui, che da prima la fece, o no: questa è disputa; non, se sia Arte, ma se sia Arte lodevole, o biasimevole. Ma lasciando questo, veggiamo il meago, col quale vuol provare, che non sia lodevole. Abbiamo il Corpo, el Anima. Due parti della Medicina sono necessarie al Corpo, e due parti della Civilità all' Animo. La Medicina conservativa della sanità, la Medicina restitutiva. La Civilità conservativa de buoni costumi, e la restitutiva de' perduti. Ora la lusinga cerca di rassomigliar le quattro Arti sopraposte con quattro biasmevoli. La confervativa della santa è rassomigliata dal Fattibello; la restitutiva della sanità è rassomigliata dall'. Arte del cuocol La conservativa de buoni costumi è rassomigliata dalla Sosistica, la restirutiva de' perduti dalla Rettorica. Della qual divisione non so quale mi leggessi più vana. Perciocche il Fattibello non ressonaigha la sanità, ma il colmo della bellezza dell' età fiorita; e gran differenza ha tra la fanità, e la bellezza, ancora che la fanità sia cagione in conseguenza della bellezza. Ma rappresentative della sanità sono quelle Arti, che sanno, che sono giudicati vani coloro, che serrano i mali dentro, e guarifcono di suori, quali sono gl' ipocriti, & un Medico Spagnuolo. Appresso che cosa ha da fare la Medicina con la cucina? La Medicina restituisse la fanisa, la cui cina cuoce i cibi, e gli fa fapere più faporofi, cotti ad una guifa, che ad un' altra. Che cosa ha da far questo con restituire la santà? E se pure vuoi, che v'abbia da fare, non veggo che non abbia a fare molto più col

cen-

conservare la fanità, che col restituirla. Perciocchè la cucina su trovata; perchè le cose crude erano dispiacevoli al gusto, & alla sanità de sani. Cuochi de' malati non sono, se non per accidente. Appresso io non so, che la Rettorica non introduca ancora la legge; altrimente la deliberazione non sarà parte di Rettorica. Ma leggi rassomigliative delle vere leggi sono quelle de' Tiranni, quali sono quelle d'alcuni Signori de nostri tempi, che dicono: Il popolo ha stabilito così: avendo essi minacciata la morte a chi dice altrimenti. E rappresentativa della Giustizia è quella, la quale sotto spezie di Giustizia opprime gl' innocenti, affermando, che sono nocenti, non avendo ardire niuno di rendere testimonianza alla verità. Ma lasciate queste novelle da parte, il Corpo per conservare la sanità ha bisogno di medicina; per poter usare con gli altri uomini ha bisogno di civile ornamento, e di lavatura; per ingannare ha bisogno di lisciatura, e di Fattibello. Quando è infermo, ha bisogno di medicina, e ci è la medicina Sosistica. Per conservare o ammendare i costumi ci è bisogno di Filosofia; per usare con gli altri ci è bisogno di leggi scritte; per conservare la vita ci è bisogno di mangiare, onde nasce il cuoco.

### 420. 42.

A'λλ' ου μετημοτεύης &c. L'essere giovane non so se giovi alla memoria. Ben so, che in questo luogo non monta nulla; ma bastava dire, che era poco tempo, che l'aveva detto, e che cosa farebbe, se sosse passato molto tempo.

46.

O'u mérissor duiaror &c. Se la Rettorica possa quello, che vuole, o nò, la disputa consiste nel disputare della volontà, come si debba prendere. La volontà sempre vuole il bene; ma s'inganna alcuna volta reputando il male bene. Nè mai doveva concedere Polo, che la Rettorica fosse come la Tirannia; perciocché Tirannia è occupare la signoria ingiustamente, e perciò uomo privato non può dar sentenza, ancora che giusta. Ma la Rettorica disendendo, o accusando, è approvata dalle leggi; nè disendendo causa giu-Ita, o accusando l'ingiusta, pecca come sa il Tiranno, siccome non pecca il Signore, o il Giudice, quando fa giustizia, ma solamente quando sa ingiustizia studiosamente. Ma perchè le cause ricorrenti al Rettorico sono dubbie, io dico, che può quello, che vuole, quando difende quella parte, che gli pare giusta secondo la verismilitudine. E per queste parole cessano tutti gli argomenti Socratici. Ora vedete che argomento salso! Sono alcune cose buone, alcune rec, & alcune mezze. Questo non so io; ma so, che ci sono delle cose manifestamente buone a colui, che le desidera; e delle cuse manischamente ree; e delle dubbie: altrimenti simplicemente parlando, non veggo, che ogni cosa non sia mezza, cioè atta ad estere buona, e rea. Appresso altri non si dee dire voler se non quello, per cagione di che si mette a sar quello, che non vuole; come altri dubitando d essere ucciso, uccide il suo nemico. Non voleva uccidere il suo nimico, ma voseva la sicurtà; dunque avendolo ucciso, non si dee dire sar quello che vuole,
ma quello, che non vuole. Ora veggiamo: Vuole la sicurtà, e sa ciò che
vuole, cioè si sicura; ma niuna cosa si può operare senza rimovere gl' impedimenti, e trovar gli ajuti; dunque vuol rimovere gl' impedimenti;
dunque rimovendogli, sa quello, che vuole: siccome non sarebbe vero,
che altri volesse la sicurtà, poichè non la vuole per se, ma per poter dormire, e mangiare; nè parimente vuol dormire per dormire, ma per ricriare
il corpo, nè ricriare il corpo, se non per non cadere in infermità, nè
cadere in infermità, se non per non patire, o morire, nè morire &c.

### 423. 33.

Kal sur' dexus &c. Io non intendo bene questo parlare. Da principio domandava della sustanza, e rispondeva della qualità: e questo domandò Rettorica. Ora si disputa, se chi sa ingiuria, sia selice, o inselice. Poso risponde, che è selice per l'esempio d'Archelao. Nè so vedere, che questo sia Rettorica, ma più tosto quello, che dicono, pesicio principii, poichè Archelao sa ingiuria.

38.

a pundo &c. Io non so, perchè i testimoni si convengano più alla Rettorica, che alla Disputa. Nelle cose de' fatti, e dell' Istoria i testimoni hanno luogo, o sia in giudicio, o suori, e in Rettorica, o in disputa; ma in disputa di ragione, o in Rettorica, o altrove, non sa bisogno di testimoni: come nel caso nostro chi sa ingiuria è inselice, se molti assermano questo, non sono testimoni, ma persone stanti da questa parre, & una persona con colui, che disende questa parte; là onde se hanno pruove ree da provare, perderanno sa causa.

### 424. 36.

Ti mir' à Hau paus. Se vero è, che Socrate dica cose, le quali niuna direbbe, gran ragione aveva Polo di ridere; che il riso nasce, quando altri non sa quello, che sa ognuno. Nè per avventura la rispostadi Socrate vale molto; poichè il domandare gli altri non è raccorre le sentenze con serto ordine, e sorma, come si raccogliono del consiglio. E su poca civilità di Socrate ad esser rozzo a sar quello, che sapevano fare tutti gli altri.

Il rimanente delle Chiese manca.

CHIOSE

## CHIOSE INTORNO AL FEDRO DI PLATONE.

# Ex Phedro Platonis.

Vod quidem exercitationis genus &c. Lo spaziare fuori della Città è pià fano, che non è per la Città, per la libertà dell' aere; e per la disuguaglianza della via, facendosi più esercizio, che non si sa per una salicata, o mattonata pari, e più dilettevole per la varietà della veduta del luogo, che non è quello, per lo quale non li veggono varie cose, osi torna a veder quelle stesse. Ma queste cose s' intendono esser vore in un sano, & atto a sopportar la lunghezza della via, e la malagevolezza.

An videlicet mationis spule Listas vas accepie. Questa metafore in questo knozo non mi, piace , perciocchè Life era forestiere. & era in casa d'aktrui : nè conviene ad un forestiere venuto novellamente nella Città il mettere tavola a' Cittadini, e spezialmente in casa, che non sia sua.

Nome putes ne juxta Pindarum &c. I Latini mi pejono dire più vivamente quelto sentimento; Propter quod vadimonium posset differri. Bencha io vi vorrei dalla parte del regionamento niuna utilità, ma diletto veno, acciocche l'argomento avelle fortezza, perciocche se altri mi volesse insegnare un' arre, o un rimedio ad una malattia mía, o d'un' amico, o d'una persona cara, o mi desse un consiglio per, lite, non sarebbe maraviglia, se altri l'antiponesse ad alcun bisogno ancora che si dovesse diserrare la causa.

Sed ex hoc ipso artificiosa, & compta &c. Gli argomenti de' ragionamenti wasodiju bilogna, che abbiano artificio, & ornamento; altrimenti non diletterebbono. E'l diletto nasce, quando sono trattati verisimilmente, dallo 'nganno di tutto il Mondo, e forse dall'ammirare l'ingegno di coluiche truova argomenti nuovi.

Utinam scriberet inopi potine quam epulento. Questo non sarobbe wanten, de almeno cosa, che non sia stata trattata da aleri; & Ovidio nell' Arte d'Amore configlia le Donne a compiacer più sosto à poveri, che i ricchi. e Tibullo fa lo stesso.

49.

Et seni quam juveni. Questo similmente non sa rebbe angassio, & è trattato dal Boccaccio nella Novella dello Scolare.

50.

Me tamen cupido tanta &c. Simil cosa si racconta d'un nostro Cittadino, il quale era de' Balugoli, che andava a spasso infino a Bologna, partendosi da Modena in pianelle, e giunto alla porta di Bologna, senza entrare dentro, si ritornava addietro. Ora la maraviglia in altrui del nostro Cittadino, e di Erodico, nasce, che sacessero quel viaggio lungo, che non si suol sare per ispasso, ma per bisogno, che s'ha di quella Città. Ma questo argomento è simile a quello di sopra, quando addusse l'autorità di Pindaro; perciocchè o andasse Fedro a Megara per ispasso, o per bisogno, con lui andrebbe Socrate per udire, la quale udienza è sua faccenda, e torna meglio a Socrate, che Fedro vada per ispasso, che per saccenda, perciocchè n'avrà più copia.

52.

An putas que Lysias multo tempore & C. Questi argomenti non hanno forza niuna, & è quello, che dicono i Greci edunta. Perciocchè l'avervi speso molto tempo; l'avere avuto ozio, e non impedimento; l'essere valentissimo sopra tutti gli altri dicitori: non nuoce, o giova punto alla memoria. Ora perchè dice, che pagherebbe molto oro per ricordarsene, forse non farebbe male, se il ragionamento è lungo, perciocchè comprerebbe con oro la memoria, che è cosa preziossissima; ma se è breve, non sarebbe l'oro bene impiegato, quanto è alla memoria, della quale si parla; nè veggo, che cosa abbia da operar la rozzezza, con la quale si scusa, stando la memoria alcuna volta più ne' rozzi, che ne gli scienziati.

56.

Id enim certo scio & c. Queste sono le cose, che sanno la memoria: Repetizione, brevità, cura, ordine, e similitudine, delle quali parlammo, la dove trattammo della Memoria Artificiosa.

### 180. 2 3.

Tendebat autem extra muros. L'uomo solo va considerando prosondamente le cose, ché ha in mente; e se ha compagno, sa pruova se sa le cose considerate, ridicendole. Là onde si dice, che segnale del sapere si è il sapere se perle.

30<del>9</del>

perle insegnare altrui. Se adunque Fedro non le aveva bene a mente, nè considerate, e per sarlo s' usciva della Città, egli non si doveva rallegrare d' aver trovato compagno. Ma se le aveva a mente, e ben pensate, si doveva rallegrare d' averlo ritrovato, non perchè si rallegrasse con lui, e trassaltasse d' allegrezza, ma perchè l'ascoltasse, acciocchè potesse sar pruova della sua memoria, o sosse testimonio della sua dottrina, e discepolo.

5.

Deinde vero ab homine &c. Non è vero, che Fedrosacesse vista di non voler dire, ma saceva vista di non poter dire per disetto di memoria.

9

Vere nimium tibi videor. Troppo parere mi par contrappolto alla verità. Là onde dovrà dire. Videor, & sum.

11.

Suspicor enim te Librum ipsum habere &c. Se sosse vero quello, che dice qui Socrate, cesserche l'uso de gl' Interpreti, dove sossero i Libri de gli Autori. Ma molti meno intendenti, che non era l'Autore, sanno intendere i Libri, perciocchè s' acconciano alla capacità de' discepoli. Sicchè non è vero simplicemente quello, che si dice qui, & errano gli Anabattisti, che pajono essere di questa opinione ne' Libri sacri.

1 }.

Magna de spe me dejecisti &c. Io non veggo, che grande speranza sosse questa, ch' egli avesse una persona, appo la quale potesse mostrar pruova della sua memoria, quasi, se ora appo Socrate non la può mostrare, che gli sia tolto il poterlo mostrare altra volta appo gli altri.

14.

Sed ubi vis sedemes legamus. Tosto Fedro s' è dimenticato di quello, perchè era uscito suori della Città, cioè per ispaziare più sanamente, essendosi seduto gran parte del giorno con Lisia.

15.

Peropportune discalceatus sum. Non giova nulla il dire, che Fedro al presente si truovi discalzo, e Socrate sempre; perciocchè non è necessario Q 3 il

~710

il passare il siume, nè appare che lo passino, nè che vadano a diletto per l'acqua; nè parimente era ciò necessario per rendere testimonianza della freddezza dell'acqua della sonte, la quale si poteva aver con la mano.

20.

Ne quam sed paulo inserius &c. Questo è contrario a quello, che si dice di sotto, che Socrate sia forestiero in questo luogo, e che non esce della Città per andare in villa, e che Fedro era cittadino di boschi. E come può essere vero ciò, se Socrate sapeva questi luoghi ignorati da Fedro?

22.

Id si non putarem ut sapientes &c. Se la favola, quale è questa, che Borea vento rapisse Orithia, è reputata salsa da' savi, si può ridurre a conveniente sentimento sì, che sarà creduta, cioè si può considerando trovar la cagione verisimile, per la quale il vulgo potesse passare a credere la Favola, o a formarla. E nota, che altra è la cagione d' introdurre la Favola, & altro è Allegoria; conciosia cosa che cagione introducitiva sia vera, o verifimile, secondo l'Istorico ingannante gl'ignoranti. Ma Allegoria è pensamento d' uomini savi per nascondere i be' secreti. In questo luogo adunque si parla solamente della cagione, e dell'origine introduttiva della Favola, la dottrina della quale è biasimata da Socrate per due ragioni: cioè e perchè ci bifogna molto ozio a trovar questa origine; e perchè le Favole per lo più sono interno a mostri, come Contauri, e Chimere; là onde il foggetto loro è orribile, e dispiacevole. Le quali ragioni al mio parere vagliono poco; perciocchè o è trovevole questa origine, ò non è trovevole. Se è trovevole, basta che un'ozioso la truovi, e gli altri senza perder tempo tantosto la eroveranno, imparandola da lui, conciosia cosa che questo non sia come il gioco dello scacco, il quale a metterlo in opera sempre ricerca perdimento di tempo lungo, e conviene solamente a persone scioperate. Ma se non è trovevole, cioè se è incerta, e non ti può affermar cosa niuna, mancando gl' Istorici; e convenendosi pervenire alla verità solamente secondo la verisimilitudine, si doveva riprovare questa dottrina per incertitudine, e non perchè si ricercasse molto agio a trovarla. Nè si lascia di parlare della natura dell' orina, e de gli animali spiacevoli, come de' ferpenti, e de' topi, perchè il soggetto sia poco amico alla natura umana.

29. Mihi

29

Muhi vero adhuc otium non est &c. Se questa ragione addorta qui da Socrate s'attendesse, niuno si troverebbe, che avesse ozio, o che potesse attendere a far cosa niuna, perciocchè per l'amor di se stesso non si può altri conoscere persettamente. Ma per parlare più distintamente, io dicoche altri investigando alcuna arte, o scienza, o dottrina, che cura se cose proprie, e non le strane, siccome quando mangia, o bee, cura le sue proprie, e non le strane. Appresso il conoscere se stesso secondo me ha luogo, quando alcun si vuol mettere a sare alcuna impresa.

Sumite materiam vestris, qui scribitis equam

Viribus

Perciocchè tutti gli uomini non sono uguali di sorze d'animo, di corpo, o di beni di sortuna, e chi è buono a fare una cosa, e chi un' altra.

E questo bisognerebbe conoscere, e'l Mondo starebbe bene; & è quello, che l'Apostolo nomina Chiamata, dicendo che ciascuno stia nella sua chiamata. Ma perchè l'amor di noi stessi c'inganna, quindi avviene, che non conoscendo noi stessi ci pogniamo ad imprese non riuscibili, e non convenevoli. Ora io non so, che Socrate non sosse atra questa dottrina dell'origine delle Favole.

30.

Ridiculum igitur puto, quam mea ipse ignorem. Par cosa da ridere cercar di sapere le cose altrui, e sprezzare la scienza delle sue. E quel, che si dice del sapere, ha ancora luogo in qualunque cosa pertenente alla cura loro: e nondimeno questo è contrario a quello che su detto di sopra da Socrate, che antiponeva secondo il motto di Pindaro l'udir le ciancie altrui alla sua saccenda. Adunque non è sempre cosa da ridere il cercar d'intendere le cose altrui, e lasciar l'intelletto delle sue, quando il saper le sue sia di poco prezzo, o di noja, & il saper le altrui di diletto, e di molta stima.

31.

Quare his dimissi, atque existimationi &c. Questo, che asserma qui Socrate di sare, non credo io che saccia, e quello che monta più, non credo io che possa fare, &c è quel vulgar motto: Minor satica è il crederlo, che cercarne la vericà. Che Borea rapisse Orichia, non credo io che Socrate, o altri che abbia intelletto, il creda, o il possa crederes nè il poterlo credere è in podestà nostra contra la manisesta ragione. Ma può ben lasciarne l'investigazione della verità assermativa di questa cosa, perciecchè ci sono tre

COIE

cose da credere, o da non credere. La prima si è, che Borca vento rapisse Orithia; la seconda, che non la rapisse; la terza è, che alcuno avente nome Borca Rè di Tracia la rapisse, o il vento l'uccidesse con empito traboccandola. La prima non è creduta da niun savio; la seconda da tutti i savi; la terza non si può assermare, non apparendo testimonianza certa. E questa si può cercare, e lasciar di cercare. Ma la prima non si crede di necessità, e la seconda si crede di necessità.

32.

Otrum ego sim bestia aliqua Tiphone multiplicior &c. Ora questa considerazione, se altri sia più surioso, & ardente del mostro Tisone, o animale capace di mente, e delle cose di Dio, credeva io che sosse agevole. Ma se altri era iracondo, e ssrenato, e dissoluto, & abbandonato a gli appetiti, e si volesse astenere da questi vizi, credeva che questa sosse una considerazione molto malagevole; perciocche la conoscenza del vizio è poca cosa in rispetto dell'astinenza, che nasce da Volontà, la quale se condo gli Aristotelici viene da costumanza buona, e secondo alcuni altri da spirazione divina trassormante la volontà, facendole parer bene quello, ch' è bene, e male quello, che è male in essetto.

45.

Azri vero, & arbores nihil docere me possunt. Nel Libro della Repub. dice il contrario, cioè che gli alberi insegnano. Ma lasciamo quetto. Solevano, se ben mi ricorda, i Lacedemoni usar questa maledizione a' suoi nemici, che sossero mal costumati, cioè abituati nel mal sare. E mio padre diceva, che pregava Dio, che il guardasse da pregar male a' fuoi nemici; Ma se pure si conducesse a pregarlo loro, che non saprebbe cosa piggiore da pregar loro, che che allevassero i loro figliuoli in villa, forse per questa ragione, che qui dice Socrate; Perciocchè i campi, e gli alberi non insegnano cosa niuna, & i giovani non insegnati sono da nulla. Ma lasciando al presente l'investigazione della ragione del detto paterno, e tornando a quello di Socrate, dico, che altri potrebbe rispondere, che le mura, e le case non possono insegnare altrui nulla. E se si risponderà, che gli uomini, che sono nella Città, possono insegnare: medesimamente, e con più agio, possono insegnare gli uomini, che abitano in villa. E quindi è, che l'Accademia era fuori della Città; e gli Eremiti, & i Monachi cercano le folitudini. E brevemente è da vedere quello, che scrive Francesco Petrarca della Vita solitaria. Io crederei bene, che meglio si allevassero i figliuoli piccioli nella Città, che nelle solitudini, dove s'ha copia di Maestri, e la gara d'altri fanciulli, e l'ulo

e l'uso comune. Ma chi non ha bisogno di queste cose per l'età, & ha de Libri, senza dubbio gli torna meglio lo stare in villa per contemplare con minor noja, che non sa nella Città. E mi pare, che Socrate il dica apertamente, poichè dice, che il Libro è, come l'esca da conducerlo in villa, e dove piace a Fedro.

nor 48. and the description of the empiri-

Recumbere mihi placet. A me non piace molto questo atto, avendo Socrate tanto desiderio d'udire il Libro di Lista; poichè si disse:

Intentique ora tenebant. The mild is post and to complete the color and the property of the color and the color an

Tu autem, in qua potissimum sigura videbitur &c. Colui, che legge, o legge per se, o per altri. Se per se, avrebbe luogo quello, che quì dice Socrate; se per altri dee il Lettore guardar l'agio de gli ascoltanti, e non il suo, e quella sigura di stare, o di giacere, o di sedere, che possa meglio fare intendere il letto.

Monte a . it please mad Court.

Nam amatores &c. Questo è il primo argomento, per lo quale Lisia intende di provare, che torni meglio alla persona amata il compiacere più tosto chi non ama, che chi ama; dicendo, che chi ama, spende più, che non comportano le facultà fue in comperar questo piacere, il quale avuto, e riconosciutane la carità, se ne pente; ma chi non ama, spende secondo il potere, nè avuto il piacere, considerata la viltà, se ne può pentere. Nel che alcuni presupposti falsi, e alcune conseguenze parimente false, che quì non ho pensiero di riprovare. Solamente dirò quanto alla penitenza, da che ogni congiugnimento carnale, quantunque desiderato, è accompaenato, poichè ha avuto effetto, da pentimento. Quindi disse il Rettorico: Non compero tanto caro un pentimento; ma quello senza dubio è accompagnato da minor pentimento, che si fa con persona amata. Appresso egli è vero, che siccome sarebbe reputato poco savio chi comperasse una casa, nella quale investisse tutto il suo per abitarvi, perciocchè altridee fecondo le forze del suo avere comperare, o edificare la casa, acciocche gli avanzi da vivere, e non fare come fece il Libanoro da Ferrara, il quale non si serbò nulla da vivere edificata la casa: così altri non dee, nè suol comperare un congiugnimento tanto caro, con tutto che lo voglia, che non gli avanzi, onde vivere. Ma Lisia presuppone quello, che non è, cioè che tutti gl' innamorati donino tutto il suo, e che le persone amate il ricevano: il che è falsissimo. Molto similmente potrebbe dirsi contra gli altri argomenti di Lisia contra gli amanti; ma non è malagevole adaltrui il conoscere, che sono Sofistici. Però passiamo avanti.

25.

Quin etiam melior evades, si mibi credideris &c. Plutarco sa un Libretto, nel quale pruova, che più utilità si trae del nemico, che dell'amico; perciocchè l'amico ingannato dall'affezione loda in noi ancora le cose biasimevoli; e il nemico vede, e dice tutte le cose vituperevoli; e noi per le sue parole riconoscendole vere, ce n'ammendiamo. Benchè solesse dire Giacomo Sadoletto Cardinale, che era ottima via, e non saputa da tutti, da consortare altrui al bene, il dire, & esaltare oltre al dovere i beni, che sono in alcuno, o che non vi sono, mostrando che vi sieno; perciocchè colui, che gli ha, cerca d'avergli tali, e mantenergli; e chi non gli ha si ssorza d'avergli; e diceva d'aver egli tenuta questa via scrivendo i suoi Commenti della Pistola di Paolo al Rè Francesco primo di Francia, atribuendogli quella lode, che non aveva. Ma questa sua ragione mi parve sempre una vanità. Ma concedendo a Lisia ciò, che dice, per vero (che do not so però certo) che ha da sar con la disputa nostra? &c.

Manca il rimanente delle Chiose.

IL FINE.

# INDICE

# Dei Nomi, e delle cose notabili.

|           | A Partie  |                           |
|-----------|-----------|---------------------------|
| raidier.  | 11.       | ich lies<br>Leimhlach eil |
| 16 T 15 1 | 15 - 4 4- |                           |

| A Prepofizione non ammet           | te         |
|------------------------------------|------------|
| accento.                           | pag. 107   |
| Accademia degl'Intronati di S      | ienap. 2   |
| Accademia unico nome dato          |            |
| Compagnia letteraria i             |            |
| dena mes saught sta                |            |
| Accademici di Modena sottosc       |            |
| il Formolario, o fiano 40.         |            |
| coli di Fede.                      | p. 20      |
| Acharisio, Alberto, da Cento       |            |
| pato d'attribuire a sè             | le opi-    |
| nioni letterarie altrui.           |            |
| Accufare quando sia lecito.        | p.269      |
| Accusare per quali motivi          |            |
| farsi.                             | p.284      |
| Accusare il Padre se sia le        | cito al    |
| Figlio. D.2                        | 86,0287    |
| Accusare in cose di Religione      | come       |
| possa farsi.                       | p.284      |
| Affettato, parela non usata.       | p.107      |
| Ajuto di Febo, e delle Mu          | le, se     |
| possa chiamarsi anche ne           | Com-       |
| ponimenti in prosa.                | P.275      |
| Alciato, Andrea, condotto a l      | eggere     |
| le Leggi a Ferrara dal             |            |
| Ercole II.                         | p. 10      |
| Aleph, suo significato, e de deriz | vati.p.127 |
| Alfonso I. Duca di Ferrara.        | p. 3       |
| Altari fabricati prima del Tem     | pio p.25 E |
| Anabatisti, loro opinione          | circa 1    |
| gl' Interpreti                     | p.309      |
| Anabatisti, loro Argomento c       | irca il    |
| Magistrato.                        | p.219      |
| Anima , come si mantenga sa        | na, e      |
|                                    |            |

| · 11.100 11.101 11.101 11.101 11.101 | Carlotte State of the Control |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| destra mediante le Scien             | 20, €                         |
| le Arti.                             | p.243                         |
| Antichi perche non attendesser       | mol-                          |
| to alle cose publiche.               | P.277                         |
| Antonio Bernardo della Mira          | ndola                         |
| letterato insigne.                   |                               |
| Antoniano, Silvio, Cardinale         | . p. 52                       |
| Appetito, & Arti attinent            | i allo                        |
|                                      | p.224                         |
| Apologia degl' Accademici di l       | Roma,                         |
| Libro d' Annibal Caro                | contro                        |
| Ludovico Castelvetro.                | p. 28                         |
| Arditezza, che cofa sia.             | p.272                         |
| Aristotile, suo modo d'insegna       | ere p.247                     |
| Arte, ove s' origini tal nome.       | P.124                         |
| Arte, se si richieda ad impar        | are la                        |
| stessa più diligenza per             | inse-                         |
| gnarla, o per esercitarla            | . p.245                       |
| Arte del Reggimento si divide i      |                               |
| Tirannia, e Regno.                   | P.201                         |
| Arte del Reggimento Civile, se       | possa                         |
| insegnarsi, o no.                    | p.248                         |
| Arte delle materie soggette al       | la Po-                        |
| litica, se vi sia.                   | p.249                         |
| Artefici, e loro Salario.            | P.257                         |
| Aspasia Rettorichessa.               | p.274                         |
| Astuzia de Disputanti per            | dimo-                         |
| strarsi virtuosi.                    | p.265                         |
| Astuzia d'imparare senza co          | fto, o                        |
| obbligazione.                        | P.2 40                        |
| Avantaggi leciti nel disputare       | quali                         |
| -fiano antohold . detals             | P.261                         |
| Avarus, sua origine.                 | p.127                         |
| Ave, Avete, loro origine.            |                               |
| Autori, che nelle loro Opere         |                               |
| pate anno lodato Lud                 | C 1201 CH                     |
| Castelvetro. D.                      | 76, 877                       |

| Badia, Tomajo, Cardinale, e cele-   |     |
|-------------------------------------|-----|
| bre letterato Modonese. pag.        | 13  |
| Barbieri, Gio: Muria, Cancelliere,  |     |
| e Segretario del Comune di          |     |
|                                     | 14  |
| Poeta, e Perito nell' antica lingua | •   |
|                                     | 15  |
| Autore de Sonetti appellati Mat-    |     |
| taccini, o Marmotte, contre         |     |
| Annibal Caro P.                     | 28  |
| Siscome degl' altri intitolati Tri- |     |
|                                     | 29  |
| B.istero, Canonico Antonio, Barcel- |     |
| louese vivente, Illustratore        |     |
| della Poesia Provenzale p.          |     |
|                                     | 162 |
| Beccadelli, Alessandro, Arcivesco-  |     |
|                                     | 59  |
| Bellincini, Aurelio, Gentiluomo, e  |     |
|                                     | 24  |
| Bembo, Pietro, tacciato per aver    |     |
| . pregate le Muse acció eternino    |     |
| le sue rime, senza averle pri-      |     |
|                                     | 98  |
| Bembo, Pietro, volea dar ad inten-  |     |
| dere di sapere, e di aver quel-     |     |
| to, che non sapeva, e che non       |     |
|                                     | 103 |
| Berd, Alberto, Lettore di Legge     |     |
|                                     | 22  |
| Bird, Agostino, Lettore di Legge    |     |
|                                     | 21  |
| Bertana, Madonna Lucia, Poetessa    |     |
|                                     | 74  |
| Bertano, Pietro, Modonese, Dome-    |     |
| nicano, Peseovo di Fano,            |     |
| Nunzio a Carlo V., e Cardi          |     |
|                                     | 19  |
| Spedito a Modena per affari di      |     |
| Religione                           | ivi |

| Biasimare quando sia lecito. p.       | 2 G 9 |
|---------------------------------------|-------|
| Bocoaccio, Giovanni, difeso per       |       |
| aver detto, che le Donne, e           |       |
| non le Muse l'anno ajutato a          |       |
|                                       | 96    |
| Alcuni difetti da Lui commessi        |       |
| nel Decamerone.                       | _     |
| Boccadiferro, Ludovico, pubblico      |       |
| Professore nello Studio di Be-        |       |
| • •                                   | . 10  |
|                                       |       |
| Boschetti, Co: Jacopo, Nobile Mo-     |       |
|                                       | 41    |
| Boschi consegrati agli Dei, perche    |       |
| non si tagliassero. p.                |       |
| Brevità nelle Dispute come siasi      |       |
| trovata. pag.                         | 262   |
| Brevità nelle Dispute, come si usi p. |       |
| Brillare, sua origine. p.             | 131   |
|                                       | 210   |
| Quando si possa dire su'l veri-       |       |
| ] simile. pag.                        | 2 I I |
| Quando sia lecisa. p.                 | 213   |
| Buoni, perche si lascino criare Ussi  | •     |
|                                       | 201   |
| Bussare agl' Usci, come usavas        |       |
|                                       | .2 39 |
|                                       | - ,,  |

#### $\boldsymbol{C}$

| Caccia a qual legge appartem   | ga p.252 |
|--------------------------------|----------|
| Camerana, Francesco, le        | tterato  |
| Modonese.                      | p. 68    |
| Calori, Gasparo, Gentiluom     |          |
| denese, scopritore dell        | _        |
| Sura fatta dal Castelvet       |          |
| Canzone del Caro.              |          |
| Capisano perche formi un efe   |          |
| pisl Nazioni.                  | _        |
| Cappello, o Beretta Segnale di |          |
| presso gl'antichi.             |          |
| S.Carlo Borromeo, epzzo di su  |          |
| ra al Cardinale di Manto       |          |
|                                | I Arus   |

| Caro, Annibale sua briga letteraria                                  | Uno de Conservatori, o de XII.                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| con Ludovico Castelvetro. pag. 24                                    | Presidenti del Comune di Mo-                                 |
| Cacciato con aspre parole dal Car-                                   | p. 23                                                        |
| dinale Farnese P. 41                                                 | Sua briga letteraria con Annibal                             |
| Muore on a basic , surden frivi                                      | Tisa Caro Words it soft hour p. 25                           |
| Biasimato circa l' invocazione                                       | Sue Opere stampate. p. 28                                    |
| delle Muse. 1 30 0 p. 98                                             | Citato a Roma dall' Inquisizio-                              |
| Castelvetro, Marchese Ercole vi-                                     | sines as adverbuble to simp. 32                              |
| vente. p. 1,e 33                                                     | Ricufa d' andarvi. ivi                                       |
| Possiede il MS. originale del Com-<br>mento della Poetica di Aristo- | Persuaso da Monsignor Egidio<br>Foscherari, Vescovo di Mode- |
| tile di Ludovico. p. 46                                              | 105 4 na, ci va                                              |
| Siccome l'altro della Traduzione                                     | Fugge con Gio: Maria suo Fra-                                |
| in volgare del greco della spo-                                      | tello ilohold p. 35                                          |
| sizione de Vangeli del Criso-                                        | Scomunicato in contumacia. p. 40                             |
| ftomo. p. 86                                                         | Va a Chiavenna. p. 41                                        |
| Castelvetro, Jacopo, Padre di Lu-                                    | Fa instanza di presentarsi al                                |
| dovico. p. 1                                                         | Concilio di Trento. p. 42                                    |
| Castelvetro , Gio: Maria , Fratello                                  | Va a Lione. p. 45                                            |
| di Ludovico. p. 30                                                   | Ivi compone il Commento Sopra                                |
| Da alle stampe un libro intitolato                                   | la Poetica d' Aristotile . p. 46                             |
| Correzzioni del Dialogo                                              | Fugge da quella Città col Fra-                               |
| delle Lingue del Varchi,                                             | ivi tello da o ilian mal ivi                                 |
| abozzo dell' Opera che medi-                                         | Saccheggiati per istrada.                                    |
| tava Ludovico suo fratello. p. 30                                    | Molti MSS. suoi perduti in tale                              |
| Va col Fratello a Roma. p. 33                                        | congiontura p. 47.                                           |
| Fugge col medesimo. p. 35                                            | Passa a Gineura, e ritorna alla                              |
| Citato sotto pena di Scomunica. p. 40                                | sua stanza di Chiavenna. p. 48                               |
| Castelvetro, Paolo, Fratello di Lu-                                  | Va a Vienna. p. 49                                           |
| dovico. p. 32                                                        | Ritorna a Chiavenna. ivi                                     |
| Denunzia il Fratello all' Inquisi-                                   | Suoi detti Proverbiali famiglia-                             |
| zione collegato con Annibal                                          | - cris Marshall at the or passia                             |
| Caro. ivi                                                            | Sua Censura ad un Sonetto del                                |
| Castelvetro, Ludovico, suoi studi                                    | Caro. p. 57                                                  |
| nelle Universita di Bologna,                                         | Alcune sue Poesie latine. p. 61                              |
| Ferrara, Padova, e Siena. p. 2                                       | Muore. alsa same care selected party                         |
| Non ama d' avanzarsi nelle                                           | Suo Epitaffio. 1 alla con sent ivi                           |
| st Leggi: a mataga al alla ivi                                       | Catullo biasimato sul modo d' in-                            |
| Sua prima infermità in Siena. p. 5                                   | vocar le Muse. p. 97                                         |
| Intendentissimo dell' antica lingua                                  | Cesare nel terzo libro della guerra                          |
| Provenzale. p. 15                                                    | civile ammendato. p.101                                      |
| Sottoscrive il Formulario, o siano                                   | Cinque voci di Porfirio, perche do-                          |
| 40. Articoli di Fede. p. 20                                          | R r verfi                                                    |

| 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| versi aumentare sino ad i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.121                                                                                                                  |
| Chiamata di ciasch'uno come s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | li spic-                                                                                                               |
| : ghi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p.205                                                                                                                  |
| Città di quali parti fia formi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ta. 0.205                                                                                                              |
| A qual fine li quardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p.227                                                                                                                  |
| A qual fine si guardi. Se noccia più alla medefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ma la                                                                                                                  |
| Ricchetza, e la Pevert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 222                                                                                                                  |
| Come si difenderebbe in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| Senza denari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £230                                                                                                                   |
| Città, a qual fine siano introdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eet. 2.252                                                                                                             |
| In quali fia maggior libe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| parlare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | p.304                                                                                                                  |
| Cittadini quando debbano fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | re view                                                                                                                |
| difendersi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | p.265                                                                                                                  |
| · Comedia non deve aver per s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Etetto                                                                                                                 |
| . che cofa immaginata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A. B1                                                                                                                  |
| Commendone, Gio: Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
| il Caro vella difesa del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | la Sua                                                                                                                 |
| Canzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P. 27.                                                                                                                 |
| Comico incapace di fare un gedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| GPA18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| Seman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p.215                                                                                                                  |
| Compagni negli shulj d'ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gno fe                                                                                                                 |
| Compagni negli findi d'ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gno fe<br>p.271                                                                                                        |
| Compagni negli shudj d'ing<br>siano utili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rgno fe<br>p.271<br>l For-                                                                                             |
| Compagni negli fludj d' ing<br>fiano ntili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rgno fe<br>p.271<br>l For-                                                                                             |
| Compagni negli fludj d' ing<br>fiano utili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40. d<br>di Fede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | egno fe<br>p.271<br>l For-<br>articoli<br>p. 19                                                                        |
| Compagni negli fludj d' ing<br>fiano neili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40. d<br>di Fede.<br>Contessa di Guastalla come                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gno fe<br>p.271<br>l For-<br>urticoli<br>p. 19<br>faceva                                                               |
| Compagni negli fludj d' ing<br>fiano ntili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40. di<br>di Fede.<br>Conteffa di Guafialla come<br>prova della continenz.                                                                                                                                                                                                                                                           | egno fe p.271 l For- erticoli p. 19 faceva a degl'                                                                     |
| Compagni negli fludj d' ing<br>fiano ntili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40. di<br>di Fede.<br>Conteffa di Guafialla come<br>prova della continenz.                                                                                                                                                                                                                                                           | egno fe p.271 l For- erticoli p. 19 faceva a degl'                                                                     |
| Compagni negli fludi d'ing<br>fiano ntili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40. d<br>di Fede.<br>Contessa di Guastalla come i<br>prova della continenza<br>Uomini, e delle Donne.                                                                                                                                                                                                                                 | p.272 l For- pricoli p. 19 faceva degl' p.10                                                                           |
| Compagni negli fludj d' ing<br>fiano ntili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40. d<br>di Fede.<br>Contessa di Guasialla come ;<br>prova della continenz.<br>Uomini, e delle Donne.<br>Contrario, Co: Ervole, dà ri                                                                                                                                                                                                | rgno fe p.272 l For- erticoli p. 19 faceva d degl' p.226 covere                                                        |
| Compagni negli fludj d' ing<br>fiano ntili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40. d<br>di Fede.<br>Contessa di Guasialla come ;<br>prova della continenz.<br>Uomini, e delle Donne.<br>Contrario, Co: Ervole, dà ri<br>a Ludovico Castelvetro.                                                                                                                                                                     | p.272 l For- erticoli p. 19 faceva t degl' p.12d covere p. 41                                                          |
| Compagni negli fludj d'ing<br>fiano ntili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>sustario, o fiano 40. d<br>di Fede.<br>Contesfa di Guafialla come<br>prova della continenz.<br>Uomini, e delle Donne.<br>Contrario, Co: Ercole, dà ri<br>a Ludovico Cafelvetro.<br>Convento di S. Maria in Vi                                                                                                                                          | egno fe p.272 l For- erticoli p. 19 faceva e degl' p.226 covere p. 41 a dato                                           |
| Compagni negli fludj d' ing<br>fiano neili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40. d<br>di Fede.<br>Conteffa di Guafialla come ;<br>prova della continenz.<br>Vomini, e delle Donne.<br>Contrario, Co: Ervole, dà ri<br>a Ludovico Caftelvetro.<br>Convento di S. Maria in Vi<br>per carcere in Roma a Lu                                                                                                           | p.272 l For- erticoli p. 19 faceva degl p.226 covere p. 41 a dato dovice                                               |
| Compagni negli fludj d' ing<br>fiano ntili, o nò.<br>Comune di Modena accetta i<br>mulario, o fiano 40. d<br>di Fede.<br>Conteffa di Guafialla come<br>prova della continenz.<br>Vomini, e delle Donne.<br>Contrario, Co: Ervole, dà ri<br>a Ludovico Caftelvetro.<br>Convento di S. Maria in Vi<br>per carcere in Roma a Lu<br>Caftelvetro.                                                                                             | p.272 l For- erticoli p. 19 faceva degl' p.226 covere p. 41 a dato dovice p. 33                                        |
| Compagni negli fludj d' ing fiano ntili, o nò. Comune di Modena accetta i mulario, o fiano 40. di Fede. Contessa di Guastalla come prova della continenz. Vomini, e delle Donne. Contrario, Co: Errole, dà ri a Ludovico Castelvetro. Convento di S. Maria in Vi per carecte in Roma a Lu Castelvetro.  Correzione, e modo d'usarla.                                                                                                     | p.272 l For- p.272 l For- pricoli p. 19 faceva degl p.226 covere p. 41 a dato dovice p. 33 p.239                       |
| Compagni negli fludj d' ing fiano ntili, o nò.  Comune di Modena accetta i mulario, o fiano 40. di Fede.  Contessa di Guastalla come prova della continenz.  Uomini, e delle Donne.  Contrario, Co: Ercole, dà ri a Ludovico Castelvetro.  Convento di S. Maria in Vi per carcere in Roma a Lucatelvetro.  Zorrezione, e modo d'usaria.  Coro perchè convenza alle.                                                                      | p.272 l For- p.272 l For- pricoli p. 19 faceva degl p.226 covere p. 41 a dato dovice p. 33 p.239 Trage-                |
| Compagni negli fludj d' ingliano ntili, o nò. Comune di Modena accetta i mulario, o fiano 40. di Fede. Contessa di Guastalla come prova della continenz. Uomini, e delle Danne. Contrario, Co: Ercole, dà ri a Ludovico Castelvetro. Convento di S. Maria in Vi per carcere in Roma a Lucatelvetro. Correzione, e modo d'usarla. Coro perchè convenza alle die, e non alle Comedie.                                                      | p. 172 l For- urticoli p. 19 faceva degl p.216 covere p. 41 a dato dovice p. 33 p.239 Irage- p. 82                     |
| Compagni negli fludj d' ingliano ntili, o nò.  Comune di Modena accetta i mulario, o fiano 40. di Fede.  Contesfa di Guafialla come prova della concinenza.  Vomini, e delle Donne.  Contrario, Co: Errole, dà ri a Ludovico Caflelvetro.  Convento di S. Maria in Vi per carcere in Roma a Lucalevetro.  Correzione, e modo d'ufarla.  Coro perchè convenga alle die, e non alle Comedie.  Corosse, Gregorio, Cardinale,                | p. p. 272 l For- tricoli p. 19 faceva t degl' p. 22 d covero p. 41 a dato dovico p. 33 p. 239 Trage- p. 82 e cele-     |
| Compagni negli fludj d' ingliano ntili, o nò.  Comune di Modena accetta i mulario, o fiano 40. di Fede.  Contessa di Guastalla come prova della continenz.  Tomini, e delle Donne.  Contrario, Co: Ervole, dà ri a Ludovico Castelvetro.  Convento di S. Maria in Vi per carcere in Roma a Lucatelvetro.  Correzione, e modo d'usarla.  Coro perchè convenza alle die, e non alle Comedie.  Corosse, Gregorio, Cardinale, bre letterato. | profe p.272 l For- erricoli p. 19 faceva degl' p.226 covero p. 41 a dato dovico p. 33 p.239 Trage- p. 82 e cele- p. 13 |
| Compagni negli fludj d' ingliano ntili, o nò.  Comune di Modena accetta i mulario, o fiano 40. di Fede.  Contesfa di Guafialla come prova della concinenza.  Vomini, e delle Donne.  Contrario, Co: Errole, dà ri a Ludovico Caflelvetro.  Convento di S. Maria in Vi per carcere in Roma a Lucalevetro.  Correzione, e modo d'ufarla.  Coro perchè convenga alle die, e non alle Comedie.  Corosse, Gregorio, Cardinale,                | profe p.272 l For- erricoli p. 19 faceva degl' p.226 covero p. 41 a dato dovico p. 33 p.239 Trage- p. 82 e cele- p. 13 |

| Cose  | ligione. cutte non fante, perche fiano tutte ree, o non gi |  |
|-------|------------------------------------------------------------|--|
| Cres  | non fiano ingiuste.<br>Simbeni, Gio: Mario.                |  |
| Crift | o parche parlasse in parabo<br>o lo stesso che Unctus.     |  |

# D.

| Danielle, Arnaldo, Poeta Pres    | Den-          |
|----------------------------------|---------------|
| rde.                             | A 59          |
| Dance in alcuni luogbi nocato.   | P.157         |
| Non riceve gl'Antipodi.          | p.158         |
| Delminio, Ginlio Camillo, sua    |               |
| siderazione degl' Indovini       | Pir.          |
| giliani.                         | p.104         |
| Sno Soucteo criticato.           | 2.105         |
| Sno modo d'insegnare.            | p.247.        |
| Disputa dubitativa, e Disputa a  | . <u> </u>    |
|                                  | 263           |
| mativa come spiegate.            |               |
| Dispute letterarie come debl     | _             |
| trattarfi.                       | p.296         |
| Dio se sia cazione anche del mal |               |
| Dolce, Endorsico, sua sposirio   |               |
| del verso del Petrarca, Sì       |               |
| alla morte in un punco s         | <b>21</b> -   |
| riva.                            | P.135         |
| Domande fatte interno all' Eglo  | <b>The</b>    |
| di Pirzilio.                     | 2.144         |
| Down Aifonso Principe Estense s  | in-           |
| terpone senza frutto per p       | aci-          |
| ficare il Caficivetro, d         | il.           |
| Caro.                            | p. 31         |
| .Dottori , che allettano gli Sco | r. ).<br>Imi  |
| perche biafenati.                |               |
|                                  | <b>9.</b> 241 |
| Duello, se appartenga a tratta   | THE           |
| al Legista, e al Filosofe.       | F.252         |

### $\boldsymbol{E}$ .

| Edili comperavano le Favole                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , e le                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comedie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | p.165                                                                                                  |
| Egloza terza di Virgilio esami                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| e commentata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | p.139                                                                                                  |
| Egloga sesta di Virgilio esposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| Egloga settima di Virgilio nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| Epigrammi d' Andrea Nava                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| e di Catullo lodati male d                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| posito da Bartolomeo Ricci<br>Epitassio di Platone a qual sine                                                                                                                                                                                                                                                                      | com-                                                                                                   |
| posto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | p.273                                                                                                  |
| Epitaffio su' l Sepolero di Lud                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | owice                                                                                                  |
| Caftelvetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p. 77                                                                                                  |
| Epopea in qual parte sia da                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| porfi alla Dramatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | p.2 15                                                                                                 |
| Broole II. Duca di Ferrara. p.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| Eresico perche si surbi d'effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| in ignoranza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | p.285                                                                                                  |
| in ignoranza.<br>degl' Erri, Pellegrino, uno degl' J                                                                                                                                                                                                                                                                                | p.285<br><b>ecca-</b>                                                                                  |
| in ignoranza.<br>degl' Erri, Pollegrino, uno degl'<br>demici di Modena, e Trada                                                                                                                                                                                                                                                     | p.285<br>deca-<br>esore                                                                                |
| 'in ignoranza.<br>degl' Erri, Pollegrino, uno degl'<br>demici di Modena, e Tradu<br>de Salmi di David dalla                                                                                                                                                                                                                         | p.285<br>deco-<br>erore<br>: Ho-                                                                       |
| 'in ignoranza.<br>degl' Erri, Pellegrino, uno degl'<br>demici di Modena, e Trudu<br>de Salmi di David dalla<br>gua Ebrea nella volgare.                                                                                                                                                                                             | p.285<br>deco-<br>erore<br>sto-<br>p. 21                                                               |
| in ignoranza.<br>degl' Erri, Pellegrino, uno degl'<br>demici di Modena, e Trudu<br>de Salmi di David dalla<br>gua Ebroa nella volgare.<br>Accufatore de propri Compa                                                                                                                                                                | p.285<br>deco-<br>store<br>lite-<br>p. 21<br>gni. svi                                                  |
| in ignoranza.<br>degl' Erri, Pellegrino, uno degl'<br>demici di Modena, e Trudu<br>de Salmi di David dalla<br>gua Ebroa nella volgare.<br>Ascufatore de propri Compa<br>Commoffario Apofiolico.                                                                                                                                     | p.285<br>deco-<br>store<br>lito-<br>p. 21<br>gni. ivi<br>ivi                                           |
| in ignoranza.  degl' Erri, Pellegrino, uno degl' demici di Modena, e Trudu de Salmi di David dalla gua Ebroa nella volgare.  Accufatore de propri Compa Commeffario Apofiolico. Cerca d' arreflare Filippo Pi                                                                                                                       | p.285<br>deco-<br>store<br>lito-<br>p. 21<br>gni. ivi<br>ivi                                           |
| in ignoranza.<br>degl' Erri, Pellegrino, uno degl'<br>demici di Modena, e Trudu<br>de Salmi di David dalla<br>gua Ebroa nella volgare.<br>Ascufatore de propri Compa<br>Commoffario Apofiolico.                                                                                                                                     | p.285 deco- store i lito- p. 21 gni. svi ivi alen- p. 23                                               |
| in ignoranza.  degl' Erri, Pellegrino, uno degl' demici di Modena, e Trudu de Salmi di David dalla gna Ebrea nella volgare. Accufatore de propri Compa Commoffario Apoflolico. Cerca d' arreflare Filippo Pi tino ma non gli riefce. Esculapio, thre opinioni sopra la toorte.                                                      | p.285 deco- store store store store p. 21 gni. svi svi alen- p. 23 sfua p.223                          |
| in ignoranza.  degl' Erri, Pollegrino, uno degl' demici di Modena, e Trudu de Salmi di David dalla gna Ebrea nella volgare.  Accufatore de propri Compa Commessario Apostolico. Cerca d' arrestare Filippo Pi tino ma non gli riesce. Esculapio, due opinioni sopra la moorte. Escrizi del Corpo, e dell' A                         | p.285 deco- store store store store store p. 21 gni. svi svi sulen- p. 23 sfua p.223 stino             |
| in ignoranza.  degl' Erri, Pellegrino, uno degl' J  demici di Modena, e Trudu  de Salmi di David dalla  gua Ebroa nella volgure.  Ascufatore de propri Compa  Commesfario Apostolico.  Cerca d' arrestare Filippo P  tino ma non gli riesce.  Esculapio, due opinioni sopra la  morte.  Escrezi del Corpo, e dell' An  quali siano. | p.285 deco- estore estore estore p. 21 gni. ivi ivi iden- p. 23 estore p. 23 estore p. 23 estore p. 24 |
| in ignoranza.  degl' Erri, Pollegrino, uno degl' demici di Modena, e Trudu de Salmi di David dalla gna Ebrea nella volgare.  Accufatore de propri Compa Commessario Apostolico. Cerca d' arrestare Filippo Pi tino ma non gli riesce. Esculapio, due opinioni sopra la moorte. Escrizi del Corpo, e dell' A                         | p.285 deco- store store store store store p. 21 gni. svi svi sten- p. 23 sfua p.223 uino p.254 am-     |

# F.

| Fallopia, Gabriello, Medico Modo-        |
|------------------------------------------|
| <b>пеse.</b> p.13.,e 68                  |
| Faruese, Alessandro, Cardinale, e        |
| Nipote di Papa Paolo III. p.20., e31     |
| Favola perche diletti. p.249             |
| Come diversa dall'allegoria. p.310       |
| Fere, Ferme, quale la loro origine p.125 |
| Figlinoli allevati in Villa perche fia-  |
| no da nulla . p.312                      |
| Fiordibello, Antonio, Vescevo di         |
| Lavello, Segretario di Papa              |
| Paolo IV., e di S. Pio V. p. 14, e 68    |
| Formulario, o fiano 40. Articolidi       |
| Fede <b>formati</b> dalli Cardinali      |
| Cortefi, Bertano, Sadoleto, e            |
| Morone. p. 20                            |
| del Forno, Tommaso, Pescovo Gie-         |
| ropolitano. p. 12                        |
| Forfan ende abbia erigine ce' suei       |
| compagni. p.129                          |
| Fortenza in che confisti. p.237., e 272  |
| Foscherari, Egidio, Vescovo di Mo-       |
| dena, chiamato a Roma, e per             |
| fofpetti di Religione è posto nello      |
| Carceri. p. 39                           |
| Liberato. ivi                            |
| Sno Episafio nella Minerva in            |
| Roma. p. 38                              |
| Sna Lettera a Ludovico Beccadello        |
| Arcivefoovo di Rugufa, e Nun-            |
| zio a Firenze. p. 44                     |
| Prancesco Maria dalla Arvere Duca        |
| d'Urbino. 2. 4                           |

Rs 2

Cadal

#### G.

| Gadaldino, Agostino, Medico Mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| donese, e Traduttore dal gre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| co di varie opere di Galeno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| e di Oribasio. p. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Galeno biasimato nel suo modo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| scrivere. p.294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i |
| Gernsalemme, sua situazione ove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| creduta da Dante. p.159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Giovani quando si trovino volen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| tieri co' vecchj. p.197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , |
| Giraldi, Lilio Gregorio. p. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Giù abbreviazione di giuso. p.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Giudice quando non occorra sia più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • |
| intendente delle Parti. p.284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ļ |
| Come debba intendere le leg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| . gi. p.294, e 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Giudiz j nelle cofe di Religione , come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| usati da Pagani. p.284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L |
| Giuochi quali siano da permettersi . p.2 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Giulti. le vivano biù beati devl' in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Giusti, se vivano più beati degl' in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| giusti. p.203., e 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| giusti. p.203., e 204<br>Giustizia definitiva. p.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , |
| giusti. p.203., e 204<br>Giustizia definitiva. p.200<br>Se siapiù forte dell'ingiustizia. p.202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) |
| giusti. p.203., e 204<br>Giustizia definitiva. p.200<br>Se siapiù forte dell' ingiustizia. p.202<br>Frà quali beni sia dariporre. p.203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| giusti. p.203., e 204<br>Giustizia definitiva. p.200<br>Se siapiù forte dell' ingiustizia. p.202<br>Frà quali beni sia dariporre. p.203<br>Perche introdotta nelle Città. p.204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| giusti. p.203., e 204 Giustizia definitiva. p.200 Se siapiù forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia dariporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia definitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia da riporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de più se debba anteporsi a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia definitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia dariporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba ànteporsi a ; quello d'un solo. p.237                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia definitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia da riporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba ànteporsi a ; quello d'un solo. p.237 Gozzadino, Ludevica Lettore di ;                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia definitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia dariporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a quello d'un solo. p.237 Gozzadino, Ludovica Lettore di Leggi nello studio di Bologna. p. 22                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia desinitiva. p.200 Se sia più sorte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia dariporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a quello d' un solo. p.237 Gozzadino, Ludevica Lettore di Leggi nello studio di Bologna. p. 22 Gramatticuccio, nome dato dal Caro                                                                                                                                                                                               |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia definitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia dariporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a quello d'un solo. p.237 Gozzadino, Ludovico Lettore di Legginello studio di Bologna. p. 22 Gramatticuccio, nome dato dal Caro al Castelvetro. p. 25                                                                                                                                                                           |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia desinitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia da riporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a ; quello d' un solo. p.237 Gozadino, Ludevica Lettore di ; Leggi nello studio di Bologna. p. 22 Gramatticuccio, nome dato dal Caro al Caselvetro. p. 25 Greci non usarono Prolaghi. p.165                                                                                                                                    |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia desinitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia dariporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a quello d' un solo. p.237 Gozadino, Ludevico Lettore di Leggi nello studio di Bologna. p. 22 Gramatticuccio, nome dato dal Caro al Castelvetro. p. 25 Greci non usarono Prolaghi. p.165 Grilenzone, Gio:, Medico, e lette-                                                                                                     |   |
| giusti. p.203, e204 Giustizia definitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia dariporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a quello d'un solo. p.237 Gozadino, Ludovico Lettore di Leggi nello studio di Bologna. p. 22 Gramatticuccio, nome dato dal Caro al Castelvetro. p. 25 Greci non usarono Prolaghi. p.165 Grilenzone, Gio:, Medico, e letterato Modonese. p.6.7.8                                                                                  |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia definitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia dariporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a quello d' un solo. p.237 Gozadino, Ludevico Lettore di Leggi nello studio di Bologna. p. 22 Gramatticuccio, nome dato dal Caro al Castelvetro. p. 25 Greci non usarono Prolaghi. p.165 Grilenzone, Gio:, Medico, e letterato Modonese. p.6.7.8 Guerra, e cagioni d'essa designa. p.207                                        |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia desinitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia da riporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a quello d' un solo. p.237 Gozzadino, Ludevica Lettore di Leggi nello studio di Bologna. p. 22 Gramatticuccio, nome dato dal Caro al Caselvetro. p. 25 Greci non usarono Prolaghi. p.165 Grilenzone, Gio:, Medico, e letterato Modonese. p.6.7.8 Guerra, e cagioni d'essa. p.207 Guerreggiare non ben spiegato da              |   |
| giusti. p.203, e204 Giustizia desinitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia dariporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a quello d'un solo. p.237 Gozzadino, Ludevica Lettore di Leggi nello studio di Bologna. p. 22 Gramatticuccio, nome dato dal Caro al Castelvetro. p. 25 Greci non usarono Prolaghi. p.165 Grilenzone, Gio:, Medico, e letterato Modonese. p.6.7.8 Guerra, e cagioni d'essa. p.207 Guerreggiare non ben spiegato da Platone. p.230 |   |
| giusti. p.203, e 204 Giustizia desinitiva. p.200 Se sia più forte dell' ingiustizia. p.202 Frà quali beni sia da riporre. p.203 Perche introdotta nelle Città. p.204 Se sia scienza, o no. p.282 Governo de' più se debba anteporsi a quello d' un solo. p.237 Gozzadino, Ludevica Lettore di Leggi nello studio di Bologna. p. 22 Gramatticuccio, nome dato dal Caro al Caselvetro. p. 25 Greci non usarono Prolaghi. p.165 Grilenzone, Gio:, Medico, e letterato Modonese. p.6.7.8 Guerra, e cagioni d'essa. p.207 Guerreggiare non ben spiegato da              |   |

Sua Impresa. p. 71 Secondo quello ne dice Platone notasi contro Annibal Caro. p.216

#### Н.

Habitari non è parola Toscana. p.107 Habituri parola Toscana. ivi Huomo vedi Vomo.

#### I.

Ignominia se possa anteporsi, o pa: reggiarsi all' infermità corporale. p.282 Iliade composta non in lode d' Achilp.279 Ineptus quale significato abbia fra i latini. p.262 Infermi di mal francese non si dovrebbono lasciar ammoglia-Ingiusto vuol più che gl' altri. p.202 Insegnare qual sia per mezzo della Favola, e senza Favola. p.208 Insegnare quando si faccia volen--tieri . P.239 Insegnare sotto velame, come debba intendersi. Insegnare in quante maniere possa. farsi. p.258 Instinto naturale negl' Animali come Spiegato. P.250 Unventori di cose nurve di che devono gloriarsi. p.175 Invocazione degli Dei, e delle Muse nelli componimenti perche si faccia. P.275 Ira, & Arti attinenti a correggere la medesima. p.224 Lace-

| _                                                               | 323                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| L.                                                              | Duca Breole II. p. 31                                          |
| <b>—</b>                                                        | Male come s' intenda il farlo di spon-<br>tanea volontà. p,26; |
| Lacedemoni per qual ragione proi-                               | Manuscritti del Castelvetro per-                               |
| biffero a' lore Cittadini l' im-                                | dut. p.69.70.71.72.2679                                        |
| parare Rettorica. p.278                                         | Manuzio, Paolo, fà fuoi gl'altrui                              |
| Qual fosse la loro maledizione a                                | componimenti. p.271., 629                                      |
| ' suoi nemici. p.312                                            | Munzuolo, Benedetto, Vescovo di                                |
| Lancellotto, Tomasine, Autore d'un                              | Reggio. p. 12                                                  |
| Diario Istorico MS. delle cose                                  | Marcello II. Pontefice di Casa Cer-                            |
| di Modena. p. 18                                                | vini .                                                         |
| Legge se dee giovare, dee compren-                              | Massimigliano Imperatore. p. 48                                |
| dere quanto più casi può. p.236                                 | Accoglie Ludovico Castelvetro . p. 49                          |
| Legge perche comandi, e non infe-:                              | Mattaccini codati Sonetti inginriofi                           |
| gni. p.216                                                      | al Castelvetro. p. 27                                          |
| Lettera di Ludovico Castelvetro a 🕠                             | Medicaperche introdotti nelle Città.p.207                      |
| Paolo Manuzio. p. 99                                            | Medico quali parti deve avere. p.223                           |
| Lettere, perche non fioriscono in                               | Melano, Filippo, uno dell' Acca-                               |
| alcune Città. 276                                               | demia di Modena. p.16., e 68                                   |
| Libanoro da Ferrara perche ripreso.p.313                        | Memoria come possa ottenersi arti-                             |
| Lode quando si dia a i non merite-                              | fiziofamente. p.308                                            |
| voli. p.268                                                     | Mendace nelle Scienze come debba !                             |
| Luogo unico di Dante, con cui può                               | intenders. p.281                                               |
| difendersi il Caro d'aver detto                                 | Menomare parola usacissima, e non 🕚                            |
| Venite all' ombra de gran                                       | affettata secondo il parere del                                |
| gigli d'oro.                                                    | Ruscelli. p. 100                                               |
| Luterani come si anno acquistata                                | Mente dell'Uomo non pud quietare: p.228                        |
| credenza. p.247                                                 | Mercatanzia onde sia nata. p.200                               |
| Luterani, e loro false opinioni in                              | Modena Patria di Ludovico Castel-                              |
| materia di Religione. p.185<br>Lutero, Martino, Erefiarea p. 16 | vetro. p. C                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | Modo suo significato, e de compo-<br>fi. p.126                 |
| <b>M</b> .                                                      | Molza, Francesco Maria, Poeta<br>Modonese. p. 14               |
| ·                                                               | del Monte, Ludovico, Segretario di .                           |
| Machella, Nicolò, Medico Mode                                   | Sigismondo II. Re di Potenia,                                  |
| nese. p. 19                                                     | e delta Regina Bona. p. 19                                     |
| Maffeo, Bernardino, Cardinale . p.4. e 50                       | Morone, Gio:, Cardinale, e Vefcovo                             |
| Magistrato, qual sorte di gente può                             | di Modena. p. 13                                               |
| essergli nociva. p.225                                          | Posto priggione in Castel S. An-                               |
| Majoragio, Vincenzo, condotto a                                 | gelo per sospetti di Religione.p. 37                           |
| leggere Filofofia a Ferrara dal                                 | Liberato. ivi                                                  |

Rr 3

| Morte se abbia da riputarsi un bene,                            | del Cardinale, s' adopra in                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| o un male. p.277                                                | vano a pacificare il Castelve-                                      |
| Muse non possono invocarsi ne i com-                            | tro, & il Caro. p. 31                                               |
| ponimenti prosaici. p. 93                                       | Orsi, Marchese Gio: Gioseffo, cele-                                 |
| Non sono da invocarsi in Sonetti,                               | bre lesserato Bolognefe. p. 7.                                      |
| epigrammi, e cosette simili. p. 96                              | Ovidio biasimate per non avere in-                                  |
| Non devone invocarsi in materia                                 | vocate it Muse nelle Trasfor-                                       |
| agevole a trattarsi. p.137                                      | mazioni. p. 92                                                      |
| Musica in quali parti si divida. p.217                          | -                                                                   |
| Musici chi dee tenerli lontani. p.219                           | P.                                                                  |
| N.                                                              | Padus, e Po onde fia detto. p.128                                   |
|                                                                 | Pallavicmo, Sforza, Cardinale. p. 43                                |
|                                                                 | Pagani, loro sentimento sopra l'in-                                 |
| Modi significano frode. p.159                                   | telletto dell Vomo. p.250                                           |
| Nosai quale dourebbe assere il loro                             | Panvino, Onofrio, suo passo istorico                                |
| Salario. p.257                                                  | riferico. p. 38<br>S.Paolo perche fi mostrava Giudeo. p.247         |
| •                                                               | S.Paolo perche ji mojtrava Giudeo. p.247                            |
| О.                                                              | Paolo IV. Pontefice di Casa Ca-                                     |
| О.                                                              | raffa. p. 33.37., e 40                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | Perche abbia condamati i libri                                      |
| O particella scompagnativa non am-                              | de Luterani, benche non perse-                                      |
| mette accento. p.107                                            | ment a Religione. p.247                                             |
| Odissea compasta non in lode d'Ulis-                            | Paragone fra il Medico, e il Giu-                                   |
|                                                                 | 1 dice. p.220. 223.,e224                                            |
| Omero se abbia finto Achille ottimo,                            | Parafito come dee introdursi nelle                                  |
| e savissimo Nestore. p.280 Opinione degl' antichi circa l'anime | Comedie. p.174 Parere di Ludovico Caftelvetro so-                   |
|                                                                 | pra l'ajuto, che domandano i                                        |
| de morti.  Pil73  Opinioni nuove in cose di Religiane           |                                                                     |
| a chi. più necciano. p.285                                      | Poeti alle Muse. p. 79 Parlar plebas qual sia p.252                 |
| Opposizione fatta a Virgilio nel Libro                          | Parlar chiaro, alto, lungo, e repe-                                 |
| VI. dell'Encida. p.156                                          | tito quando debba Marsi p.262                                       |
| Grazio nel 8. Od. epod. dichiarato. p. 135                      | Passegiare se sia più sano suori,                                   |
| Notato nella prima Pifiola del                                  | e dentro della Città. p. 207                                        |
| fecende libro. ivi                                              | o dentro della Città. p.307<br>Patria quando debba difenderfi p.227 |
| Nella prima Ode esaminato. p.136                                | Perche tolleri più il giogo del Fo-                                 |
| Orfee come infegnava la Retterica,                              | restiero, che del Cittadino. p.294                                  |
| e la Sofifica. p.247                                            | Pescato quando non sia vergogna il                                  |
| Origene come infegnava l'Evangelo. tui                          | confessarlo. p.253                                                  |
| dall Ore, Madonna Garzia, Mo-                                   | Pena, perche nella Legge intro-                                     |
| . vlie di Gurane Bertana fratella                               | detta. Desa                                                         |

| Persuasione come paragonata alla                                    | Plauto perche introducesse Dio a pro-              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pittura . p.293                                                     | logare. p.165<br>Riprefo per volger spesso il par- |
| Come possa dividersi in quattro                                     | Ripreso per volger spesso il par-                  |
| maniere. ivi                                                        | lare a veditori. p.168                             |
| Peto, suo significato. p.126                                        | Poesia giova per accidente. p. 82                  |
| Petrarca esposto al verbo Affino. p. 80                             | Poetiqualisiano da proporsi a i Gio-               |
| Lodato perche riconosce dalla sua                                   | vani. p.255                                        |
| Donna, e non dalle Muse l'aju-                                      | Poeti qual modo debba tenersi per                  |
|                                                                     | intenderli. p.265<br>Poeti Schizzivosi. p. 25      |
| to a rimare. P. 95<br>Piccolomini, Alessandro. P. 4                 | Poeti Schizzivosi. p. 25                           |
| Piacere, per aquistarlo quanto possa                                | Policleto Scultore, e non Pittore,                 |
| Spenderst. p.313                                                    | come lo presuppose il Petrar-                      |
| spenderst. p.313<br>Pietro, lostesso che Cepha, osasso. p.276       | C4. D.3.49                                         |
| Pigna Gio: Battista. p. 52                                          | Poliziano, D. Gioanni, detto de                    |
| Incolpato perche siasi attribuite                                   | Berettari, uno dell'Accademia                      |
| le altrui opinioni letterarie. p. 79                                | di Modena citato a Roma per                        |
| Del Pino Lettor di Leggi nello studio                               | sospetti di Religione. p. 18                       |
| di Bologna. p. 22 Pio IV. Pontefice. p. 33 S. Pio V. Pontefice. ivi | Polo, Reginaldo, Cardinale, sua                    |
| Pio IV. Pontefice. p. 33                                            | Epistola riferita. p. 38                           |
| S. Pio V. Pontefice. ivi                                            | Pomponaccio, Peretto, Lettore di                   |
| Pitagora come insegnasse la Filoso-                                 | Filosofia in Modena. p. 10                         |
| fia. p.247                                                          | Popolo perche incapace delle razioni               |
| Platone difeso per l'invocazione                                    | necessarie, e capace solo delle                    |
| delle Muse nel Fedro, benche                                        | probabili pood                                     |
| componimento profaico. p. 93                                        | Porrino, Gandolfo, Poeta Modo-<br>nefe. p. 14      |
| Chiosato nel primo libro del Co-                                    | nese. p. 14                                        |
| mune. p.197                                                         | dalla Porta, Bartolomea, Madre                     |
| Chiosato nel secondo libro del Co-                                  | di Ludovico Castelvetro. p. 1                      |
| mune. p.203                                                         | dalla Porta, Gio: Maria, Zio di                    |
| Chiosato nel terzo libro del Co-                                    | Ludovico Castelveero, Segre-                       |
| mune. g.211                                                         | tario d' Alfonso I. Duca di Fer-                   |
| Chiosato nel quarto libro del Co-                                   | rara, poi Ambasciatore a Ro-                       |
| mune. p.228                                                         | ma di Francesco Maria dalla                        |
| Chiosato intorno il Protagora. p.238                                | Rovere Duca d' Vrbino. p. 3                        |
| Chiosato nel Epitassio. p.272                                       | Porto, Francesco, nativo di Can-                   |
| Chiefato nell' Atlantico. p.274                                     | dia, condotto ad insegnare la                      |
| Sua opinione circa l'altezza del                                    | lingua greca in Modena. p. 8                       |
| mare. p.276                                                         | Non sottoscrive il Formulario .p. 20               |
| Chiosato nell'Ippia. p.277                                          | Da ricovero a Ludovico Castel-                     |
| Chiosato nell' Ippia minore. p.278                                  | vetre in Chiavenna. p. 41                          |
| Chiosato nel Eutifrone. p.284                                       | Lettor publico della lingua gre-                   |
| Chiefate nel Gorgia. P.288                                          |                                                    |
|                                                                     | Poveri,                                            |

| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Poveri, perche divengono più eccel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | giftrato. p.292                           |
| lenti nell' escreizio del corpo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ricchezze quando giovano, o no. p.199     |
| e dell'animo, che i Ricchi. p.255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riccie, Bartolomeo, di Lugo, accu-        |
| Pragmatiche perche non sussission. p.234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sato di ladronecci in cose let-           |
| Predicamenti d' Aristotile divisi, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | scrarie. p. 79 ·                          |
| ∫piegati. p.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rime Provenzali MS. nella Biblio-         |
| Priapo Dio degl' Orti, non conve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | theca Estense. p. 59                      |
| nirgli Statua di marmo, o d'ero,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riprensori nelle lettere cercano la       |
| ma di legno. p.153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gloria, e non l'utile del pros-           |
| Provocazione a disputare qual sia. p.299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | simo. p.266                               |
| Pedantuccio nome dato dal Care al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riso, perche debba essere moderato. p.212 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ritè, e Ritus, loro origine. p.12\$       |
| Castelvetro. p. 25<br>Poema quando si possa dir nobile. p.278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Robortello, Francesco, publico Let-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tore di lettere umane nello Stu-          |
| $\mathcal{D}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dio di Pisa. p. 50                        |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Della Rovere, Girolamo, celebre           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | letterato. p. 52                          |
| Raggionamenti lunghi d' Vomo solo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Ruino, Carlo, Lettor pubblico di Leg-   |
| condannati nelle Tragedie, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gi nello fludio di Bologna. p. 22         |
| Comedie. p.167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ruscelli, Girolamo, qual sia la sua       |
| Raggionare rappresentativo con atti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | correzione delle Novelle del              |
| perche sia più grato agl' Igno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boccaccio. p.106                          |
| ranti, che agli Scienziati. p.216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Rangone, Co: Annibale, caso acca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S.                                        |
| dutogli all'assedio di Bologna.p.272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A).                                       |
| Regole de Frati come prese dagl' in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| segnamenti di Platone. p.231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sadoleto, Jacopo, Cardinale, e cele-      |
| Relativi distinti, e spiegati. p.123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bre Letterato Modonese.p.13, e 314        |
| Religione come deest insegnare. p.209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sadoleto, Paelo, Vescovo di Car-          |
| Rendita migliore è quella, che si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pentrasso, e Segresario di Giu-           |
| trae dalla giurisdizione. p.230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lio III. Pontefice. p.14.,e68             |
| Reor sua origine. p.128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Salice, Ridolfo, Amico di Ludovi-         |
| Rettorica deliberativa come atta ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | co Castelvetro in Chiavenna. p. 48        |
| insegnare il Reggimeto civile.p.249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Salvini, Anton-Maria. p. 67               |
| Come infamata da Socrate. p.289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Santafiore, Alessandro, Cardinale: p. 32  |
| Sua definizione. p. 289. 290. 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Santi Padroni delle Provincie, e          |
| e 2 0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Città, quali virtà infondine              |
| Suoi effetti. p.292 Perche non abbia luogo fe non ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | negl'abitanti di esse. p.275              |
| Perche non abbia luogo se non ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sapienza, perche non sta cosa con-        |
| casi dubbi. p.301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | traria alla Pazzia. p.260                 |
| Se possa, ond quello che vuole. p.305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saffo, Pamfile, Letterato Mode-           |
| The second secon |                                           |

| Vuol far credere suo u                  | n Epigram-     |
|-----------------------------------------|----------------|
| ma altrui.                              | p. 82          |
| Savello, Mariano, Nobile                | Romano. p. 100 |
| Savio non dee ragionar sole             |                |
| Scienza, ove s'origini ta               |                |
| Che cosa abbia comun                    | e, o diffe-    |
| rente con l'Arte.                       | ivi.           |
| Semper, onde s' origini.                |                |
| Senno, qual parte di vir                |                |
| Sentenze, se siano state                |                |
| i Savj.                                 | p.266          |
| Servi Ministri si doman                 |                |
| tores.                                  | P.233          |
| Sigone, Nicolò Maria,<br>Carlo Sigonio. |                |
| Sigonio, Carlo, insigne                 | P. 7           |
| Modonese.                               | p. 7., e 13    |
| Sua astuzia contro i d                  |                |
| versarj.                                | p.265          |
| Simonide come inteso                    | da Socra-      |
| te.                                     | p.265 e 266    |
| Socrate, perche accufato                | di Religio-    |
| ne.                                     | p.285          |
| Sofisti di che si vantavano             | circa l'in-    |
| Segnare.                                | p.242          |
| Se siano biasimevoli, p                 |                |
| dono la lor arte.                       | p.244          |
| Sino a qual segno possa                 |                |
| la lor arte.<br>Sonetto d' Annibal Caro | ivi            |
| dal Castelvetro.                        |                |
| Sonetto di Giulio Camillo               | P. 57          |
| criticato da Ludovi                     |                |
| vetro.                                  | p.105          |
| Stato congbietturale, come              | apparten-      |
| ga al Loico, e non                      |                |
| rico.                                   | p.299          |
| Stefano, Arrigo, dedica i               | l libro di     |
| Giano Parrasio a                        | Ludovico       |
| Castelvetro.                            | p.67           |
| Studiare se sia meglio in               | Città, o       |
| in Villa.                               | P.313          |

|                                    | 325   |
|------------------------------------|-------|
| Sù abbreviazione di Suso.          | P.117 |
| Suonatori , perche s' introduchino | ne    |
| i conviti.                         | p.270 |

## **T**.

| Tamen latino onde venga.           | P.266      |
|------------------------------------|------------|
| Tasso, Torquato, suo parere        | Copra      |
| Ludovico Castelvetro.              | P. 56      |
| Temperanza, come dee usarsi.       | p.219      |
| Tempio perche fabricato, & in      | qual       |
| forma.                             | p.251      |
| Tentazione se sia da fuggirsi, o n | ò. p.226   |
| Terenzio chiosato nell' Andria     | . p.165    |
| Non Poeta, ne Autore di Far        | vole,      |
| ma Translatore.                    | ivi        |
| Chiofato nell' Eunuco.             | p.171      |
| Chiofato nell'Eautontimorume       | no. p. 178 |
| Chiosato negli Adelsi.             | p.184      |
| Chiosato nell' Ecira.              | p.190      |
| Chiosato nel Formione.             | p.193      |
| Teste abbreviazione di Testeso.    | p.117      |
| Timante lodato a torto nella Pit   | tura       |
| del Sagrifizio d'Ifigenia.         | p.102      |
| Commendato scioccamente            | nella      |
| Pittura del Ciclope.               | ivi        |
| Timeo, secondo Platone, fù il      | pri-       |
| mo in dire che il Mondo            | foffe      |
| Dio.                               | P.275      |
| Tolomeo, Claudio, sua Sposiz       | ione       |
| del verso del Petrarca sì ch'      | alla       |
| morte in un punto s'arriva         | a.p.133'   |
| F. Tomaso da Bergamo deputato c    | tall'      |
| Inquisizione al Processo di        | Lu-        |
| dovico Castelvetro.                | P. 33      |
| Tragedia che cosa deve avere       | per        |
| Soggetto.                          | p. 82      |
| Suoi effetti.                      | P.227      |
| Tragico incapace di fare una Co    | me-        |
| dia.                               | P.215      |
|                                    |            |

Vagheg-

| 4 |   | 7 |
|---|---|---|
| 1 | L | , |
| 1 | " | • |

| Vagheggiare quando non convenga    | . p. 2 3 3   |
|------------------------------------|--------------|
| Valentino, Filippo, uno dell' Ai   | cc4-         |
| demia di Modena. P. 1              | 6., e 68     |
| Compone in prosa, e in versi       | , in         |
| lucino, & in volgare d'a           |              |
| fette.                             | p. 21        |
| Scampa dagl' aguati di Pellegi     |              |
| degl' Erri.                        | p. 23        |
| Podefià di Tremo.                  | ivi          |
| Palerio Massimo perche ripreso.    | <b>).</b> 92 |
| Palifnieri, Antonio.               | p. 69        |
| Parchi, Bruedesto, ajusa Ann       |              |
| Caro nella difesa della            |              |
|                                    | 7.5 E 29     |
| Antore del libro intitolato l'     |              |
| colamb.                            | p. 29        |
| Pecchi perche favellimo affai.     | p.198        |
| Perche sprezzati.                  | ivi          |
| Poveri in odio a i swoi.           | ivi          |
| Pensano più che i giovani.         |              |
| Perche debbano governare, e        | p.199        |
|                                    |              |
| i giovani.                         | p.225        |
| Vergogna non pertiene alla civiltà |              |
| Verità quando s' impari a conosc   |              |
| con suo danno.                     | p.226        |
| Sua definizione.                   | p.212        |
| Ferfi del Petrarca, nel Trionfo d  |              |
| la Caftità, esposti.               | p. 86        |
| Versi di Pirgilio, nella III. Egle |              |
| spiegati.                          | <b>p.138</b> |
| Perso del Petrarca esposto.        | P.134        |
| Perso del Petrarca nel Trionso     | 11.          |
| mal puntato.                       | P.150        |
| Virgilio , perche teccieto ne P    | refe .       |

| Pilleresci .                     | P. 91             |
|----------------------------------|-------------------|
| Zodato di modestia in para       |                   |
| de Poeti greci.                  |                   |
| Ledate, perche non dom           | P. 93             |
|                                  |                   |
| usaro alle Muse.                 | P 95              |
| Quando fia naco, contro il p     | wrere             |
| di Dante.                        | <b>2.</b> 157     |
| Nell'Egloga VII. Spiegato.       | p. 81             |
| Nell'Exloga III. spiczato.       | p. 84             |
| Nell'Egloga VI. esposto.         | p. 85             |
| Pirtil perche si conoschi meglis |                   |
| Como, che in una Ciccà.          | 2288              |
| Pita passata indizio dell'avven  |                   |
| Visa Umana fimile ad ma aro      |                   |
|                                  |                   |
| Pitelli, Pitellozzo, Cardina     | F 7 5             |
| Camerlengo di S. Chiefa.         |                   |
| Pittorio, a Vettori, Pietro lest |                   |
| infigue. p.                      | 51. <b>% 1</b> 00 |
| Vmatisti Schizzivosi             | P. 25             |
| Vomini perche non treti atti a   | lim i             |
| prendere tuste le scienze, e     |                   |
| atti ad incender le Liggi.       |                   |
| Vomo perche creda vi sia Dio     |                   |
| Perche abbia consegrati A        | lemi.             |
| e Statue a Dio.                  |                   |
|                                  | ivi               |
| Vomo Giudice di tuete le cose    | . p.207           |
| Utilità se si tragga più dall'A  |                   |
| che dal Nemico.                  | P.314             |
|                                  |                   |

#### Z.

Zoppio, Girolamo, Antere del Libro Intitolato difcorfo intorno alle opposizioni di Ludovico Castelvetro alla Cunzone del Curo. P. 10



3 9015 07673 7215 1 0 5 - 15-7 /



B 3 9015 00230 008 8 009 0

